

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2

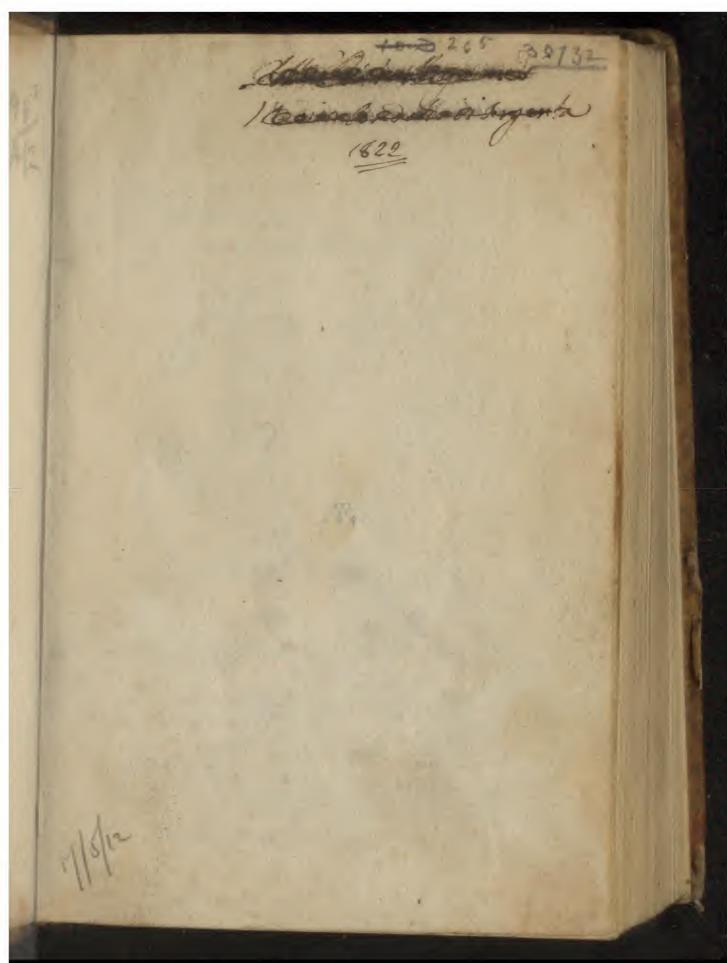

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2

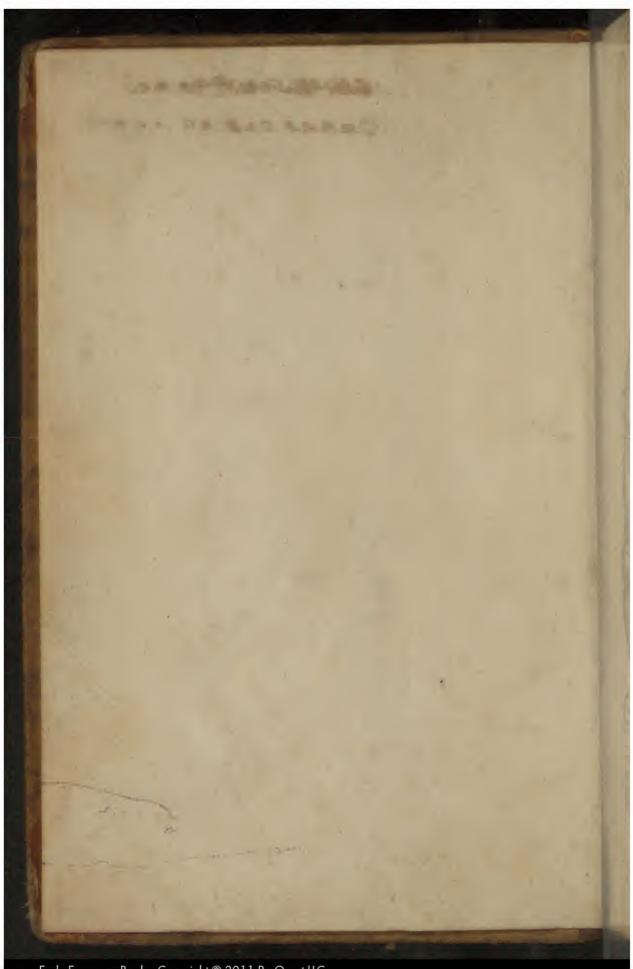

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2

# DIOSCORIDE FATTO DI GRECO ITALIANO.

AL CVI FINE SO TO APPOSTE LE

sue tauole ordinate, con certe auertenze, e tratz tati necessary, per la materia medesima.



Per Curtio Troisno di Nauò. M D XLII.

Serenifo. Principe Illustrifo. Tecellentifo. Signori. Il fedelisse feruitore di V. Ser. Curtio de nauò libraro di questa inclita citta uorria far stampare il Dioscoride e Thucidide tradotti di greco in lingua uolgare. Però supplica V. Ser. si degni per sua clementia concedergli privileggio che altri stampatori, ne mercanti no possa no siapare ne far stampare, ne vendere ne p altri sar ve dere le pdette opere altrove stampate in questa cità ne in tutto il dominio suo. In termine de anni. xx. senza lizcentia di detto supplicante in pena de ducati. ccc. e du cati uno p ciascuna opera, che si trovasse altrove essere stata fatta e venduta. La metà de la detta pena vada à la camera de l'armamento vostro senza che ufficio nis suno gline possa far gratia. L'arrestante a'l magistraz to, over rettore dove si fara l'essecutione.

Che al fedel nostro Curtio de Naud sia concesso che per anni.xx.prossimi alcun'altro che lui non possa stampare in questa cità, ne in alcun luogo nostro, ne alz troue stampati uendere il Dioscoride e Thucidide traz dotti di greco in lingua uolgare sotto la pena e con tut ti i modi contenuti ne la supplicatione sua . 1542. die 19. May in rogatis.

Consiliarij.
Federicus Rhenerius.
Marcus Antonins Triuisanus.
Hieronymus Zane.
Andreas Bragadenus.
Hieronymus Pollanus.

A L A ILLUSTRISS. SIG. SEMPRE
osseruandisse à la Sig. Argentina Rangona
Marchesa Pallauicina.
11 Fausto da Longiano.

Parmi di comprendere, che V.S. per questa mia sec rà assalita da doppia merauiglia. L'una fia, ch'els la pensaua forse nanti che addesso le deuesse mandas re la uita del Signor Conte GVIDO suo cons sorte, e mio Signore, la quale incomenciai à scriuere po co do po la morte sua, es hora in uece di quella ueder cosa tanto diuersa. L'altra che conoscendola di cosi ecs cellenti qualità dotata, mi mancasse quasi com'à dir soggetto, sen La mandarle materia si strauagante.che se pur io deueua scriuere fuori de l'aspettatione, era debi to mio ragionare, di maggioran le, de regni, d'imperij à che pare propriamente nato l'altissimo, & inuitto animo suo. A la prima io rispondo, che tosto ella ues drà, quanto per me in altri tempi fu promesso, e da lei perauentura aspettato:ma non è maturo il parto ano chora:nel nascimento d'Hercole, per l'ampiezza del soggette, non basto una notte. Oltra che per uolere me glio al mondo mostrare, qual fusse tra glialtri Il S.mio à cui solo deggio e uiuo, e morto, mi è conuenuto fare un ritratto de le uite de molt'altri huomini illustri, che tutte ad un tempo si uederanno, tal che tra gliale tri posto non altrimente risplenderà, che tra minute Stelle, un chiaro sole. A la seconda dico, che, primo che

fusse quella felice anima chiamata dal suo fattore à piu tranquilla uita, per godere di què trionfi, che si dan no per meriti à le uertuose operationi de la ben pas= sata uita. Il mio Sig. come a cui non era occulto al= cun secreto del cielo, de la terra, e de l'abisso per beneficio universale m'impose à trapportare questo libro ne la piu commune lingua. Grauandomi que: sto piu, che altro debito, non ha mai cessuo, sin ch'io non ho dato compimento, à quanto io era tenuto. A niun'altra persona conueniasi mandare questa sa= tica piu che à lei, primo perche il debito, ch'io ha: ueua col S. suo consorte non deueua pagarsi in altre mani, che in le sue: sendo ella rimasa fidissima quar= datrice de le sue uertudi, e de le sue sostante, per ren= derle, quandunque sia tempo, al Sig. Conte Guido Baldiserra, es à le Signore Isabella, Lauinia è Gi= neura figliuoli communi di tuttadua. Secondo.sen= do cosa, come uscita dal S. suo consorte, che me l'impo se, à cui poteua muiarla, che piu cara hauessead essere, che à V. Siche tanto l'amò, e tanto riueri ne la uita, e tanto ama, e riuerisce ne la morte. E da cui fu ella ne la uita di lui piu che l'anima propria amata, e deue ho ra, che è in carita persetta assai piu copiutamete amar la. Cessi adunque l'una e l'altra merauiglia. Con la so lita gratiosità, con cui soleua gia accogliere lettera, to d'altra cosa del Sig. suo consorte accetti questa mia co me cosa sua. E con ogni debita riuerentia le bascio la uertuosa, & honorata mano. Di Vinegia 1542.

## DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA:

Zarbeo de la medicinal materia, libro primo. Interprete il Fausso da Longiano.

> Venga che molti non pur antichi, ma etiadio moderni habbiano scritto de li coponimenti de le medicine, e de le uertu & isperienze loro: nodimeno anchora noi ò Ario carissimo ci sfor

Zaremo dimostrarti, ne senza ragióe, ne p studio uano hauer tolto questa impresa pehe alcuni intieramete no banno questa cosa ridotta al fine: altri banno molte cose tratto de l'historie. Bithyno Iola, & Heraclide Tarentmo, lasciata la dottrina de l'herbe, si sono tapo co occupati intorno à questo, ne tutti hanno fatto ri= cordo de metalli, ne de gl'odorati. Crateia poscia Her bolaio, es Andrea medico (questi con piu diligen a de tutti gl'altri hanno trattato questa parte) m'hanno trallasciato di scriuere molte radici utilissime, e qual= ch'un'herba. Non pero gl'antichi deggono essere di fraudati de loro honori, che in quel poco che hanno scritto, sono stati viè piu che diligenti. Tanto meno di laude conuiensi à piu giouani, del cui numero furono Tyleo, Basso, Nicerato, Petronio, e Negro, e Dio: doto, e tutti gl'imitatori d'Asclepiade : que sii isli= mando la materia commune, à tutti notissima, cotie diana ne l'uso de la uita de gl'huomini, e degna d'esse= re discritta con diligentissima cura, quasi per passag=

#### LIBRO

gio toccarono, le uertudi, e le approuagioni de le medi cine, sen ?'altra isterien ?a:nel rendere la ragione de le cause, con uanità di parole magnificando le cose, per sostenere le loro oppenioni, empierono i fogli, oltra che discrissero tal'hora una cosa per l'altra. Il Negro, che pare tra gl'altri il piu eccellente, disse, che l'Euforz bio era il liquore de la camelea herba d'Italia (che Ros mani chiamano oleagine) e che l'androsemo era la me desima che è l'hiperico, es che l'aloe fossile nasceua in Giudea. Molte altre cose diss'egli da'l uero lontane, il= che è indicio non hauer scritto co'l testimonio de gl'oc chi suoi, ma per altrui relatione. Hanno oltra cio erra to ne l'ordine, alcuni ponendo insieme quelle, che erano differenti, altri riducendo per ordine d'alfabeto hanno messicato le specie e le uertu diuerse, disseparado le se miglieuoli, non per altra cagione, che per ricordarsene piu facilmente. Noi da la prima giouentu nosira, con sludio continuo attratti dal disiderio di uenir in cogni tione de la medicina, cercati molti e uarij luochi, (tu sai la uita nostra militare) în sei libri à tua psuasione l'hab biamo raccolto : e rendendo gratie à la tua affettione dedichiamo gsta opa nostra à te, che se be fosti semp p natura amico à tutti gli scientiati, e particolarmente à quelli, che sono teco d'una medesima prosessioe, pur uer so noi l'affetto si dimostra piu singular. No è piccolo in dicio de la bota tua l'affettuosa inchinatioe, che hà uer te licinio Basso ottima psona, ilche conoscemo, mentre dimorauamo co uoi, et ammiramo la cabieuole beniuo glien Za di uoi tutta dua da essere disiderata. Però essor

tidmo te, e tutti gli altri, che leggerano asle cose nostre à cosiderar no quo io habbia possuto dire, ma la dilige Za ne le cose, co la esperie Za. Conosciutele e p sede de gl'occhi nostri, e placomune psuasioe, e pla muestiga= tione de gli paesani seguedo altro ordine discriueremo le specie, et uertu di ciascuna di alle ogniuno sà, che la dottrina de le medicine è necessaria, pche è cogiunta à tutta l'arte, e porge l'aiuto suo certo, e potente. Per la copositione de medicami, p le misture, e p le isperien Ze l'arte si puo diffondere e pigliare accrescimeto, con lo aiuto massime de la cognitioe de tutti i medicinati. Ap pso abbracciamo anchora pche uenghi à l'intiera sua psettione la materia domestica, uolgare, e cotidiana à l'uso de la uita. Sopra tutto sieno le cose carpite à suoi debiti tépi, e coseruate. Raccolte fuori de le stagioni so no di poca, o di niuna utilita. Deggonsi duque piglia: re nel sereno cielo: importa assai raccorle o pil secco, ò p lo piouoso. Come se si tolgono ne luochi motani, alti isposti à uenti freddi, secchi le forze loro sono di piu efficacia. Le nascenti un luochi capestri, ombrosi, bumi: di, no ispossi al ueto hano minor uertu. Molto meo por alli che no sono colti in suo tepo, o se per altro accidete haurano indebbolito la sua possanza. E da sap achor, p la diuersa natura del luoco, o pla téperaza de le stagio ni aumentano, si maturano piu tardi, ò piu per tempo. Sono alcune anchora, che di sua natura fioriscono, e fro deggiano ne la inuernata. Altre poi fioriscono due uol te l'anno. Bisogneria phauere l'intiera cognitione di

A iiii

tutte essere assistente, quando primo escono fuori de la terra, quando sono adulte, e quando caggiono: Perche quelli, che le uidero, à l'hora che rompeuano fuori de la terra, non le potranno conoscere uedendole accresciute al suo piu persetto essereme quelli, che in questo modo le hanno ui He conosceránole al suo picciolo germoglio E chi non hà ben queste cose ofscruate, di lungo è rima so ingannato da la mutatione de le foglie, de li fusti, de li fiori, de la grandez Za de semi, e d'altri accidenti. Per questa sola cagione, s'ingannarono quelli, che scrisse: ro la gramigna, la tussilagine, il cinque foglio non pro dur siori, ne gambi, ne semi. Ma chi spesse siate, & in molti luochi le osseruerà diueniranne grandemente dot to. E da sapere anchora che di tutte l'herbe i soli ellebo: ri bianco, e nero si conseruano per molti anni, con le sue for Ze, tutte l'altre, oltra tre anni, sono inutili. Biso= gna anche auertire, che l'herbe, che fanno i rami, come la stecade, trissagine, il polio, l'abrotano, il seryfio, l'ab sinthio, e l'hissopo er altre simili si denno cogliere quando sono cariche de semi. I fiori, nanti che caggio= no: I frutti, quando sono maturi, i semi à l'hora che comenciano à seccarsi, nanti però che uadino in terra. Il sugo si spreme de l'herbe quando produceno i noui ramuscelli. Il latte e le lagrime si traggono dal gambo tagliato passato il principio de la sua tenere Zza. Le ra dici,i sughi de le radici, e le scorze si cauano, si spreme no, si sogliano quando ne le piante comenciano à cas der le foglie; quelle che s'hanno à seccare si deggono porre ne luochi, che non sieno humidi, quelle che sono di fangose, di poluerose si laumo primo. I siori, e le cose, che spirano odore, si serumo ne le cassette di tiglia, che non habbiano punto d'humore:tal'hora anche i se mi s'unuolgono assai acconciamente in carte, es un so glie. A le medicine liquide è accommodata ogni materia densa, come d'argento di uetro, di corno: è utile anchora di teste marme, e di legno, massime di Busso. A medicami de gl'occhi, es à liquidi, che sono fatti d'aceto, di pece liquida, di liquor cedrino conuengonosi piu di rame. I grassi, le midolle, meglio si conservano ne uasi stagnati.

### DE LA IRIDE. CAP. I.

(Ella è detta Illirica, thelpide, urania, catherone thaumasto, opertrite da gl'egitti nar, da Romani radice marica, gladiolo, e consecratrice) chiamasti iris da la simiglian a de l'arco celestie, hà le soglie simi li à la gladiola, ma maggiori, piu larghe, e piu grasse hà ne la sommita di soi gambi un siore, surgono in alto, per diritto con spacii uguali tra se inarcati, di colore uario, bianco, uerde, giallo, purpureo, ceruleo, per la cui diuersità rappresenta la imagine de l'arco del cielo tond'ella prese il suo nome. Ha le radici ginocchiolate (cioè noderose) salde, odorose, tagliate in pezzi, secca te à l'ombra, legate con corda, s'appendeno, e servano ssi. La piu lodata è la dalmatina, e la macedonica, e d'à bidue quella, che è piu corta, e piu densa, e piu dura, di

color sotto'l rosso, odoratissima, calda a'l ousto, di sin= cero odore, che per uiuno humore s'inhumidisca, e qua do si pesta, faccia starnutire. La seconda in bonta e l'A fricana di colore biancheggiante, amara al gusto. Tut te poi inuecchiando si tarlano, ma diuengono piu odo rifere.La natura loro è di scaldare, e d'assottigliare i grossi humori, che non cosi leg giermete si sputano, utili à la tosse. Beuute con acq mulsa al peso di sette drame purgano la colera, e la flema grossa:induceno il sonno, moueno le lagrime, e medicao i dolori interni, se si beue no con l'aceto sono rimedio à morsi de animali ueleno: si. Valeno à mil Zadosi, spasimati, e ne le accessioni de le febbri, à li rigori, & à le orripilationi, e contra lo spar gimento de lo sperma, beuute col uino prouocano il mestruo, fomentadosi le femine con la bollitura calda mollificano i luochi, e gl'apreno: poste in cristei sono buone contra la sciatica, riempieno le fissule, es i ua s cui di carne: con mele à modo di collirio sopposte trag gono fuori il parto:cotte, es empiastrate inteneriscono le scrofule, o i calli, e l'antiche durez Ze: ridotte in pol ue empieno gl'hulceri caui, e purgaogli col mele: rinue steno di carne l'ossa ignude:poste con l'aceto, e con l'o lio rosato & ungersene ualeno contra'l dolore de'l cas po:empiasirate con elleboro bianco, e mele al doppio, lieua le lentiqui, e l'altre macchie de la faccia qual fus se pil sole inasprita, e discolorata: si mescolano à le sop poste et àmollificatiui elenitiui, a gl'empiasiri, et uniuer salmente sono à moltissime cose in uso grandissimo.

(Alcuni lo chiamano choron, afrodisia, radice nau tica, Galli peuere acquatico, Romani herba uenerea) hà le foglie de la iride, ma piu strette, le radici simiglia ti, intrecciate, che non uanno in giu per il dritto, ma da i lati, e ne la superficie de la terra nodose, di colore sots to'l bianco, agre al gusto, e di grato odore: In Colchi= de, e Galatia l'acoro è chiamato aspleno, et è migliore quello, che è denso bianco, non corroso, pieno, odorato. La sua complessione è calda, la sua decottione prouoca l'urina, er è accommodata à i dolori de le coste, del petto, e del figato, à dolori intestini, à le rotture, à gli spasimi: sminuisce la milza, è utile à la difficulta de l'u rina, e gioua à morsi de uelenosi; al modo, che si disse de la iride, à fomentarsi le donne prouocano il mestruo, il sugo rimuoue la caligine de gl'occhi, e molto utils mente si compone con gl'altri antidoti questa ras dice.

DEL MEO. CAP. III.

Nasce in grandissima copia in Macedonia, & anche in Hispagna il Meo, che si chiama athamontiz co. Hà le siglie, & il gambo simili à l'aniso, alquanz to piu grosso però; per lo piu cresce à l'Itez Za de duo gombiti, distratte sono in diuerse parti sue radici, per diritto, per trauerso e sono sottili lunghe, & odorate, e calde a'l gusto. Cotte in acqua, o crude, trite, beunta

e giouano al male de le reni: e della uessica con indolci re e dischiudere le uie serrate: utili à la difficulta de l'u rina, rimoueno la uentosità de lo siomacho, ualeno à dolori intestini, à la suffocatione de la matrice, a dolori artetici, à distillationi di petto, trite col mele in lattouario: saccendosi le fomentationi si sa uenir suo ra il sangue mestruo: empiastrate al pettenecchio de fanciulli muoueno l'urina: beuutone però oltra il giusto il Meo sa uenir la doglia di capo.

DEL CIPERO. CAP. IIII.

Da chi che sia è chiamato Erisiscettro, si co = me anche l'assalato (i Romani il chiamano giun: co, ò radice di giunco) hà le foglie uicine à quelle del porro, ma piu lunghe, e piu sonili: il suo gambo è un gombito alto, e tal'hora piu, angulato, simile al giunco odorato: ne la sommita sua produce minutissi me foglie, tra quali è il seme, le radici, che s'usano à l'u so medicinale sono lunghe simili à le oline, sono roton de, e nere, di buono odore, o alquanto amare al gusto: nasce in luochi lauorati e lacunosi. La piu lodata radi ce è quella, che è graue al peso, desa, grossa, dura, asira, d'odore diletteuole, con alquanto d'acuto, come è la ci licia, la siriaca, o quella che è trapportata da le isole ci clade. La uertu di questa radice è riscaldativa, e apriti ua, mouente l'urina. Si bee contra le pietre de la uessi= ca, e uale à la idropissa, contra punture de scorpioni. à le freddezze er opilationi de la matrice gioua impo nendosi calda, e sa uenire il mestruo, se si secca, e ridu

ce in polue è utile à le hulceragioni de la bocca, che ua dino serpendo: ag giungest à gl'empiastri, che sono per riscaldare, es à gl'unguenti odorati, quando si uoglio no inspessire. Dicesi, che in Indiane nasce un'altra ra: dice d'un giunco simile à queila del ZenZouo, ma amaz reggia al gusto, e rende color giallo di Zaffrano, e do ue se ne onge, fa cadere i peli.

DEL CARDAMOMO CAP. V.

Il piu lodato è recato da Comagene, d'Armenia, dal Bosforo - nasce anchora in India, in Arabia - Deuest eleggere quello, che è piu duro, e pieno, e chiuso. Quel, che non sera tale, è uecchio, co hà perduto la sua bontà, che con l'odore stimola il senso, es acre al gusio & alquanto amaro. La sua uertu è di riscaldare, uale al mole beuuto con acqua al mal caduco, à la tosse, à la sciatica du co à la risolutione de nerui, à le rotture, spasimi e storci menti-caccia del corpo i uermi lati: e beuuto con uino gioua à l'infermità de le reni, quando si manda fuori l'urina con dolori, porge aiuto à la difficulta de l'uri na, à punture de scorpioni, e di tutt'altri animali ueles nosi.beunto con scorza di radice di lauro al peso d'una dramma rompe la pietra,uccide il parto nel corpo col fomento, onto con l'aceto guarisce la scabbia e si pone per inspessire gl'unguenti odorati con moltautilita.

DEL NARDO CAP. VI.

Sono due specie di nardo, una indiana, e l'altra soriana: non perche uengano da quelle parti: ma perche l'una parte del monte doue nascano risguarda

la Soria, e l'altra l'India il miglior nardo soriano è il fresco, non ponderoso, capigliato, di color rosso, odoras tissimo e che conuenga in la spica breue, e ne'l sapore amaro co'l cipero, e che asciughi la lingua, rimanente la soanita de l'odore per alquanto. De l'indiano una specie è detta gangite, cosi detta trouata ne'l fiume gan ge, il quale bagna le radici del monte, doue nasce il nar do.Piu uile, e di minor possanza è quello, che nasce in luochi acquosi. Da una medesima radice manda suori piu spiche, piu capigliate, et intrecciate e di malo odo re. L'altra specie, che nasce piu da'l fiume lontana, ha piu grato odore, spiche piu breui, e rappresenta l'os dore del cipero: ha tutti gl'altri indicij di bontà, che ha il Soriano. Vn'altra sorte di nardo u'è anchora da'l paese suo chiamata sampharitica è picciolo arbuscello. la cui spica è grade, il colore candido, l'odore caprino non si deue accettare in uso alcuno. Tal'hora si suol uendere bagnato in acqua:ma si conosce a'l color che è bianco smarrito, apparente ne le spighe, et à la sottilissi ma lana sua pduta. Si falsifica il nardo co'l sibio spru? Zato con bocca, o acqua, o uino di palme, per dargli piu corpo, e piu peso. E se poluerose fussero le sue radi= ci, co'l criuello, si deue cernere la poluere, e seruare, per lauar le mani utilissima. Tutti i nardi hanno uertu di riscaldare, e d'essiccare, e moueno l'urina. Beuuti Arin= geno il corpo, e sopposti i flussi mestrui, sottraggono il Sangue corrotto. Beuuti con acqua fredda soccorreno à la nausea, giouano à le corrosioni de lo stomaco, e dolori, à le uentosita, à i segatosi, à l'itteritia & à le passioni de reni, le somentationi de la sua bollistura soccorreno à le instammationi de la matrice, ua leno à l'instaure, e cadimento de peli de le palpes bre, & con catarro discendente ne gl'occhi, astrinz gono i peli, che non caggino, e sa ritornare i cas duti. Seccati, satti in poluere giouano merauiglioz samente, sparsi sopra i corpi grandemente humidi. Mescolanosi ne gl'antidoti, e triti sormati con uiz no in passelli si conservano in un uase di terra non pegolato per la medicina de gl'occhi.

## DEL NARDO CELTICO CAP. VII.

Nasce ne l'alpi de la Liguria, e da gl'habitanti det to con la uoce del suo paese, nasce anche in Istria, è picciolo arbuscello, e si suelle con le radici, e legasi in sascitelli manuali: hà le foglie lunghe, il color men che slavo, il sior luteo, l'uso suo in medicina e sola mente de i gambi, e de le radici, e queste parti sola mente si commendano da la bonta de l'odore. Però è necessario bagnare il giorno inanzi i sascitelli, e ris mouere la terra, che ui sus sus sun suolo, terreno humido con carta sotto, e mondarlo il di seguente. In questo modo accresciuta la sua ser mezza per l'humor uischioso non perirà, mentre maneggiarassi, in mondandolo, da le paglie, da le

rose dure inutili, e d'ogni materia aliena, Si falsifica con un'altra herba consimile, laquale per il suo mal'o dore è detta hircolo, (cioè becchino) ma facilmente si comprendesperche ha minori le foglie, piu candida, e senza gambo: e la sua radice non è amara, ne odorife: ra, come è il uero nardo gallico. Dunque gittate uia le foglie, si pigliano e gambi e radici e trite nel uino si for mano in pasielli, e si coseruano in un uase nuouo di ter ra, coperto con diligenza. Il piu ledato nardo gallico è quello, che è fresco, odoroso, molto radicato, duro, e pieno, ha la medesima uertu, che ha il nardo soriano, ma egliè piu potente in prouocare l'urina, & è piu ac commodato al siomaco. Gioua a lo riscaldameto del fe gato, à l'itteritia, à le uentosità de lo siomaco beuuto con la decottione de lo absinthio, uale & à la milza & à le passioni renali, e coluino è utile contra'i morso d'animali uelenosi, si mischia con gl'empiastri, con le beuande, e con gl'un quenti che sono per riscaldare.

DEL NARDO MONTANO CAP. VIII.

Il Nardo montano, sono alcuni, che lo chiamono thylaciti, eniri. La Cilicia e la Soria lo produceno. ha i ramuscelli e le foglie simili à lo eryngio, ma mino ri, piu spinose es aspre com'esso: hà due radici, e ta: l'hora piu, nere, odorate confaceuoli à lo asphodelo, ma molto piu sottili, e magre, non produce gambo, ne fiore, ne seme - Vale à tutto quel, che pò, il nardo gallico+

Delasaro

DE L'ASARO. CAP. IX.

Chi lo dice nardo agreste, (e chi rustico : i magi lo chiamano sangue di marte, osthani thesa, gl'Egitty cercera, toscani succino, Galli baccare, Romani perpens sa.) Ella è un'herba odorata, & usatane le corone: hà le foglie de l'hedera, ma assai piu picciole, e piu rotunz dezi fiori sono purpurei, odorati. nascono tra le foglie appresso la radice simili à i fiori del Iosciamo (detto her ba apollinare) ne quali è il seme de acini le cui parti estreme sono acute, rare, e che hanno de l'aspro, in figu ra angulare. Hà radici assai, noderose, di supor cal= do, che morde la lingua, sottili, oblique, simili à la gra= migna, ma piu magre assai, e piu odorose (nele quali e odore, uicino a'l cunnamomo ama la terra aspra, e secz ca. La sua radice uale à le rotture, à li spasimi, à tosse uecchia, à la difficulta de lo respirare, e de l'urinare. Prouoca i mestrui. Beuuta in uino gioua contra'l mors so de serpenti. Le foglie empiastrate per la loro uertu astrittiua porgeno agiuto contra'l dolore del capo, inz fiammatione d'occhi, à l'egilope incomencianti, à le ma melle dopo'l parto enfiate, & a'l fuoco sacro. L'odore genera sonno. Cosi lascio de l'asaro iscritto Crateia her baio.)La sua possanza è di riscaldare, e di prouocare l'urina, accommodata à gl'idropici: utilissima à l'anti co do lore de la sciatica. Sue radici beuute con acqua mulsa a'l peso di sette dramme fanno uenire il mestruo, e purgano a'l modo de lo elleboro biaco. Si mischia co odorati unquenti nasce in monti ombrosi; ma molto in

#### LIBRO

poto, i Phrigia, i Dalmatia, ene moti giustini d'Italia.

DEL PHV. CAP. X.

Lo chiamano alcuni nardo seluatico:nasce in pon: eo:hà la foglia, come quella de l'olusatro, ouero de lo elaphobosco: il suo gambo è alto un gombito, e piu, te: nero, liggiero, cauo m mez Zo, nodero so, il colore tra'l bianco purpureo. I fiori s'auicinano à la figura del narciso, ma maggiori, e piu teneri. La radice ne la par te di sopra è à la grossez Za del dito piu picciolo: & hà picciole radici nascenti, che uanno in trauerso, ins trecciate tra se stesse al modo de lo elleboro nero, o del giunco odorato, di color sotto'l rosso, con certa discia= ceuolez \a imitante l'odore del nardo, la sua uertu di riscaldare: trita in polue si beue à prouocar l'urina, il medesimo po la sua decottione, gioua a'l mal de la co= Ra, sa uenire il mestruo, si mette ne gl'antidoti: si fal: fifica con mischiar seco la radice del rusco, ma facil= mente si conosce, che le radici del rusco sono dure, e dif ficili da rompere, e prine d'odore.

DE'L MALOBATHRO. CAP. XI.

Istimano alcuni, che sia la foglia del nardo India:
no ingannati da la similitudme de l'odore. Molt'altre
ne l'odore si confanno co'l nardo, come il phu l'asa:
ro, e niris, ma non è poi cost. Il malobathro è una spe
cie separata per se, nasce in le lagune de l'India. Et in
que luochi palustri ua di sopra da l'acqua lentamente,
es è senza radice. Gl'habitanti il cogliono, e legano
in fascitelli, e lo seccano, e serbano. Diceno, che ne la esta

scelli e l'altre cose, altrimente no rinascerebbe. Si loda il fresco, e che è tra'l biaco e'l nero, approuasi quello, che non si facilmente si spez ¿a, e che per l'acuto suo odore fa noia à la testa, ne la cui bontà d'odore pman ga assai, che rappsenti l'odor del nardo, senz'alcu sapo re, o gusto di sale. Si biasima poi il frageuole, e copres so che ua in polue, e pute come che di tarlato. Hà la istelsa uertu, che hà il nardo: pure halla maggiore in pro uocare l'urina, er è piu accomodata à lo stomaco. Fà utile à le insiammationi de gl'occhi cotto ne'l uino, targliato, e bagnato co'l uino spremuto, ponsi e sotto la lingua per hauere il siato odorifero. Mettesi anchoz ra tra le ueste, le conserua da le tignole, e le da odore:

DE LA CASIA. CAP. XII.

Piu specie di casie nascono ne la odorifera arabia. Ciascuna hà il sarmeto, che hà la scorza grossa, e le soz glie del pepe. Eleggesi silla, che rosseggia, e tragge a'l corallo, ristretta, luga, grossa, fistulosa, mordente a'l gu sto, e che astringa có qualche riscaldameto, e sia odora ta, a'l modo de le rose aromatice, e che sappia di uino. Questa è detta da gl'habitatori lada, e da mercanti Alessandrini Daphniti, et è la secoda in botà, honore, e pregio: Vn'altra ue n'è di sista assa migliore, che tragge a'l negro, e purpureggia, è chiamata ziger, d'odore di rose, e molto usuale ne le cose de la medicina. La terza è nomata rubo mossilico. Tutte l'altre sono uili, ne da esser molto stimate come quella, che si chiama aphyse.

1798/A/2

mon, nera, di non grato odore, di scorza sottile, è piena di fenditure, quali sono citto, e dacar due altre specie cosi chiamate da Barbari. Ve n'è un'altra specie si mile piu di quello, che si possa dire, à l'altre, casia salsa chiamata aphaos, qual si conosce a'l gusto, che non è acre, ne odorato, e la scorza è molto adherente à la mis dolla. Trouasene anchora un'altra, che ha piu larga la fistola, liggiera, tenera, e piu grassa, che auanza la su detta di bonta. Non è lodata la casia, che biacheggia, che sia scabrosa, habbia l'odore porrino, la fistula tes nue, e la scorza aspra. La natura sua è calda e secca, prouoca l'urina, e la stringe sen la uiolen la Accommo data à le medicine de gl'occhi, chiarifica il uedere, une ta co'l mele caccia le lentigini, sa uenire il mestruo, e soccorre à morsi de le uipere beuuta. Beuesi anchora contra le infiammationi interne, e uale à le passioni de le renizle fomentationi de la sua decottione, i profumi de la brusciata ottimo rimedio ad aprire i luochi occul ti de le done. Il doppio de la casia posta ne le medicine supplisce a'l mancamento del cinnamomo. È di molto, er in uso frequente la casia.

DEL CINNAMOMO. CAP. XIII.

Sono piu sorti de cinnamomi, nominati da le genti, appresso cui nasconozil migliore de gl'altri è quello, che diceno mosilico, rappresenta in qualche parte la ca sia, che si chiama mos ylicazdi questo genere quello, che è nuouo, di colore nero, e quando si laua con uino, tragga a'l cinerazzo, le uergelle sottili, e polite, e per tutto,

habbia nodi assai, e di soauissimo odore. Per lo piu il giudicio del cunnamomo eletto si fa da la proprieta del suo odore : e'l piu persetto s'approssima a l'odore del cardamomo. Approuasi parimente quello, che è acre, piz Zica la lingua, e riscaldando si sente hauere alquan to disapor salso, e che comprimendolo non cosi tosto si fregoli, e spezzato uada in polue, o i spacij, che sono tra i nodi, sieno politi, non meno che i sarmenti. Il mos do di conoscere intieramente il cinnamomo è questo, carpire da la radice, un rametto intiero, se ui sono sca= uez Zoni d'altra materia, quel, che è migliore talmente riempie il naso del suo odore, che facilmente sa distin= quere il men buono. Oltra questo u'è il cinnamomo montano grosso, curto, erosseggiante. V'è il terzo si= mile a'l mosylico, nero, odorifero, ramoso: ma non hà si spessi i nodi. V'è il quarto, candido, fungoso, che par gonfio, uile, frale, hà grande la radice, & è de l'odo > re de la casia. V'è il quinto che hà odore acuto, questo non è buono, e che parcamente rosseggi, simile à la scor za de la casia rossigna, duro a'l tocco, non troppo odo rifero, e che ha la radice grossa. In tutti, quello che ha conueneuole ? a ne lo odore de lo incenso, de la myrra, o de la casia, o de l'amomo, è manco odorato. Si biasi= ma il candido, il scabroso cioè aspro, legniccio, i cui rami sieno crespi. Vn'altra specie ue n'è simile, ma non è uero cinnamomo, di niuno honore, uile, senza odore, e priuo di uertu, che lo chiamano anchora zen Zo uo, è legno di cinnamomo, ma no è scorza, in apparene 14

Za sa qualche ritratto a'l cunnamomo. Eglie legnoso, hà le uergelle piu lunghe, e piu sode, e d'odore molto languido. Alcun'altri lo chiamano legno di cinnamo= mo, ma differente dal cinnamomo. Tutti i cinnamomi hanno uertu di riscaldare, di mollificare, di maturare, prouocano l'urina, traggono i mestrui, i parti beuuti con myrra, ouero apposiiui. Danno soccorso à ueleni, et à gl'animali uelenosi, rimoueno da gl'occhi quelle cos se, che abbagliano la ueduta, sono assottigliativi de gli humori grossi, onti co'l mele toglieno le lentigini, e ri= tornano a'l suo colore la faccia masprita, e scolorata da'l sole: fanno à la tosse, es à le distillationi da'l capo à le parti soggette, es à la idropisia, à la difficultà de l'urma, es a'l male de le reni: si mischiano ne piu pre= ciosi unquenti, es in somma s'adoprano à molte cose. E per conseruarlo, che duri lungo tempo lo tritano in umo, e seccanolo à l'ombra, e ripongonolo.

### DE L'AMOMO. CAP. XIIII.

Picciolo arbuscello è l'amomo, che dal legno si rio uolge un se medesimo à modo d'uua. Il suo siore è picz ciolo simile à la uiola cadida, hà le soglie de la uite alz ba, che chiamano bryonia. Il piu lodato è quello, che si reca d'Armenia, di colore inchinante à l'oro, il cui lez gno rossegi, e spiri grande odore. Quel che è portato di Media, nato ne luochi capestri & humidi, ha minor nertu, è grande, pallido, molle a'l tatto, di materia uez nosu, e de l'odore de l'origano, Il pontico dichina a'l.

rosso, no lungo, ne facilmete si spez Za, grappoloso, pie no di frutto d'acuto odore. Si deue eleggere il recente, candido, e che alquanto tragga a'l rosso, ne posto insie me stretto, s'attacchi, ne s'unuolga, ma che sciolto si sparga, pieno di seme, simile à grappoli de l'uua, pons deroso, odorato, no mue cchito, ne tarlato, mordente la lingua, di semplice, e no uariato colore. La sua natura è scaldatiua, costrittiua, et issecatiua egliè sonnifero, & empiasirato à la fronte co'l sonno lieua il dolore, cuoce, matura le infiammationi, e gl'hulceri, che Greci chian: ano meliceride. È utilissimo il suo empiastro giu toui l'ocimo contra punture de scorpioni. Conferisce à gottosi, mitigando i dolori. Mitiga le infiammationi de gl'occhi, e de le intestine con la giunta de l'una passa, o apppongasi, ò facciasi fomentatione fa ue= nire il mestruo à le donne. La sua cocitura è utilissimo beueraggio à chi patisce di fegato, e de dolori de reni-Si copone co gl'antidoti, e co i pciosi un guenti. È falsifi cato da un'herba simile, che si chiama amomi, ma è sen Za odore, esen Za seme. Nasce in Armenia es hà il fios re de l'origano. Però in queste elettioni fugganosi i fragmenti, che altri chiamano seauez Zoni, e piglinosi quelli, che hanno i suoi rami intieri procedenti da una. medesima radice.

DEL COSTO CAP. XV.

Il migliore è quello, che uiene d'arabia, candis do, liggiero, di soaue odore. apresso questo serà poi lo, che è portato d'India, nero, e lieue al maturo ferula. Il

b iiy

ter To Soriano, graue, di color di busso, e d'acuto odos re.L'ottimo è il nuouo, candido, tutto pieno, denso, la cui saldez Za sia arida, non habbia sentito le tignole, et il suo odore gratissimo, scaldi, e pizzichi la lingua. Di sua propria uertu riscalda, muoue l'urina, e fa uenire il mestruo à le donne, sa pro a le passioni de luochi oc culti de le donne, o facendone sopposte, ò co i profumi secchi, o humidi. La sua beuanda a'l peso di due drame me porge aiuto à morsicati da la uipera. E co'l uino,e con lo absinthio beuuto uale contra i dolori del petto, à le uentosita, & à li spasimi. Co'l uino melato eccita la lussuria, e scaccia i uermi lati beuuto con acquasfas= si ontione co'l suo olio, nanti che uenghi la febbre con= tra i freddi tremuli, & à le risolutioni de li nerui. Am= menda onto con acqua, e mele il panno e l'altre mac= chie de la cotica, come d'arsura del sole. Si mescola con gl'empiastri e con gl'antidoti. Alcuni lo falsisicano po nendoui le radici sode, e dure de l'inula campana, ma si conosce ageuolmente, che l'inula non è di caldo sapo re a'l gusto, ne tanto hà d'odore cosi uehemente, che fe risca il naso.

DEL GIVNCO ODORATO

Scheno (Romani il chiamano giunco odorato) nasce in Africa, in Arabia, es in quella sua parte detta Na= bathea, ilquale ua à tutti gl'altri inan it il secondo ho= nore è dato à l'arabico, ilquale è detto da certi Babilo nio, d'altri teuchiti. Il piu reo è l'africano. Eleggasi il

piu fresco, di color rosso, come di fuoco, copioso de sio ri, denso, e che spezzato dimostri colore che tiri a'l pur pureo, sottile, de la soauita de l'odore, che si sente ne le rose, quando si maneggiano, e tritanosi con mano, & d la lingua di mordacita focosa. Sono in uso il fiore, la ci= ma, e la radice. Prouoca l'urine, sa uenire il mestruo dissolue le uentositadi, aggraua la testa. Ha del costrito tiuo alquanto, rompe, matura, cor apre. I fiori sono uti= lissimi à chi sputa il sangue, à dolori di stomaco, del fes gato, de le reni in beueraggio, e si pongono ne gl'anti doti. Laradice ha uertu piu di stringere, e per questo è data contra i fastidy de lo stomaco da la ripiene Zza gioua à gl'hidropici, à gli spasimi con pari peso di pes pe per alquanti giorni . uagliono à le infiammationi de la matrice le fomentationi fatte de la sua bols litura.

## DE'L CALAMO AROMATI : CO CIOÈ ODORA: TO, CAP, XVII.

Calamo Aromatico, (odorato da Romani) nasce in India, lo eccellente è quello, che è di color tra'l bianco e'l rosso or ha i nodi spessi, e si spezza in miuuti pezzi, e hà le canne piene d'aragne. biancheggia, e manzgiandosi il suo humore è uischioso, di sapore costrittizuo. ne molto acre, la possanza sua è de prouocare l'uri na, e p quessa causa cotto con gramigna, ò co seme d'appio u ale contra l'hidropisia, à uitii de le reni, e sparze gimento de l'urina, fa uenire il mesiruo, e beuuto, e se

#### LIBRO

apposto. Gioua per se stesso à la tosse, e con la resina del terebinto, che noi chiamiamo termentina, in pros sumo, tratto il sumo in bocca per uia d'un baston soras to, o d'una canna. Fassene decottione anchora, per che sopraui seggano le donne. Ponesi nei crissei, si compone con gl'empiasiri, es in quelle cose che s'ab s brusciano perche rendino odore.

DEL BALSAMO. CAP. XVIII.

Egliè un'arbuscello, che cresce à l'altez Za de la nio la,o del licio, che è detto pixacantha, cioè spina di bus so, hà le foglie de la ruta, pure molto piu candide assai, e uerdeg gia di perpetua fronde. Nasce in Giudea, in una certa sua ualle solamente, & in Egitto. Differisce ne'l suo genere d'asprez Za, di lunghez Za, e di sottis gliez Za: quello che è tenue, e capiglio so, chiamasi euthe riston, perche facilmete, per essere sottile, si taglia. opo balsamo, cioè il liquore del balsamo, nei giorni canicu= lari', quando sono ardentissimi i soli, con uno istoro mento di ferro fatto à quisa d'una unghia, si ferisce l'arbore, e di quella piaga stilla fuori liquore, ma non in molta copia,i ogni anno se ne po metter insieme infi no à sei, o sette congi al piu. In quel luoco proprio, oue nasce si copra à doppio reso d'argeto. La proud di q= sto liquore è, che sia fresco, di buono odore sincero, non di sapore aspro acetoso, che penetri di subito, lucido, al quato astrunga, e mordi la lingua. Si pò imbastardire in molti modi, trapponendo qualche unquento, come di terebinto, di ligustro, di letisco, di giglio, di balano,

e metopio:mescolanoui del mirto, ouer del ligustro, co la soggiota de la cera liqua. Ma facilmente si conosce allo, che è adulterato, pche gittato il uero e puro liquo re sopra pano di lana, coe si laua, non lascia macchia, ne segno alcu di macchia. onde il falsificato no si pte. Similmète instillato detro caplia il latte, lagle cosa no fa il falso. Oltra ciò il sincero infuso in acq, ò in latte ico tincte si distrugge, e biacheggis à similitudine di latte. Il no uero sta di sopra come olio, e si codensa, e diffons desi à guisa di stelle. Appresso il uero, come inuecchia, s'ingrossa, e perde la sua bontà, e divien peggiore. E però s'ungannano quelli, che stimano essere il uero liz quore di balsamo, che gittato in aqua, subito uadi à fondo, si disperga, e torni di sopra. E lodato il recen te, che ha il surmento sottile, rosseggia, & è odorife ro, e spira de l'odore alquanto del liquor del balsamo.

L'uso del seme del balsamo è necessario, il piu eletto è di sulvo colore, pieno, grade, poderoso, co a'l gusto as sai mordace. Si salsifica co'l seme simile à l'hiperico, che è portato da Petra castello di Palestina; si conosce che è piu grande, uvoto, inutile, co al gusto di sapore di pe uere. La prima e la piu eccellente uertu è quella del lia quore, hà gran sor a di riscaldare, lieua gl'impedimenti caliginosi da gl'occhi, e chiarifica il uedere, soccorre à le freddure de la matrice apposto con cerotto rosato, provoca il mestruo, mena suori la seconda, co il parto: onto dissolue i freddi co i tremuli de le sebbri, purga e mondisica le hulceragioni immonde, le matura, le cuo mondisica le hulceragioni immonde, le matura, le cuo e

ce: beuuto moue l'urina, accommodato à la difficultà de lo spirito, porge aiuto co'l latte à quelli, che hanno beuuto l'aconito (herba uenenosa) & à morsicati da ue lenosi animali. Si tramette con l'altre medicine, empia: Stri, antidoti, es in somma grandissima uertu ha questo liquore, dopo lui il seme, pochissima il legno. Il seme si beue con molta utilità.nel dolore de la punta, che altri chiama costa, uale à uity del polmone, à la tosse, a'l do lore de la sciatica, a'l mal caduco, à uertiginosi, à quelli, che non ponno rispirare se non co'l collo dritto, à torci= menti à le difficultà de l'urina, à morsi uelenosi. Sono apritiui de i luochi de le donne stando sopra il fumo de la sua cottione, e tragge gl'humori. Il legno so le medesime operationi:ma sono di minore essicacia. La sua bollitura in acqua beunta di subito sa molto prò àle crudez Ze, à torcimenti, à morsi de uelenosi, er à i spasi mati. Promoue anche l'urina: è molto appropiato à le ferite de la testa, con la iride trita, e tragge fuori le schegge minute de l'ossa, e mescolasine lo inspessire gl'unguenti.

DE LO ASPALATO.

Sono alcuni, che lo chiamano erisiscettro, (chi ssaz gnone, chi sasganone, Soriani diaxilo,) Romani e Grez ci aspalato, ouero erisiscettro. È uno arbuscello, molz to legnoso de rametti assai, e spinoso di spine molz te:nasce in Istro cità di creta, in nisiro una de le isole ciclade, in Soria, or à Rhodi. Prosumieri sene serueno ad inspessire le sue compositioni. Il lodato è graue, e che scorzato rosseggi, ò dichini à la purpura, che è den so, odorato, e amareggi al gusto. Ve n'è d'un'altra specie candida, legniccia, senza odore, e inutile. La sua natura è scaldatiua, e astrittiua, però si cuoce in umo, e con la sua cocitura si lauano gl'hulceri de la bocca, che Greci chiamano aphthe, e sa giouamento. In suso uale contra le hulceragioni de testicoli, che uanno serpendo et à le loro difficili purgationi, e contra il po lipo, infermita, che uiene in el naso, e sopposto in soppo sitorio trag ge suori il parto. Stagna il corpo, e lo spuz tamento del sangue, rimoue la uentosita, e soccorre à le

DE'L MVSCO. CAP. XX.

difficultà de l'urins.

Bryon, alcuni splacno. (Romani musco.) Trouasi in questi arbori, cedro, quercia, e pioppa bianca. Il primo honore si dona à quello, che è del cedro, il secondo à quello de la pioppa in l'uno & in l'altro si loda il cod lor candido, e l'odore, & si danna quello, che negrege gia. La possanza del musco è di costringere. Fa utile à le done star sopra l'sumo de la sua bollitura cotra i ui tij de la matrice. Si mescola co l'unguento balsamino, e con gl'altri o lei per inspessingli, & serue a le compositioni, de prosumi, e di medicine mitigative.

DE LO AGALLOCHO.
CAP. XXI.

Agallocho è un legno, che è portato d'India, e di Arabia, simile a'l legno de la thya. Distinto di piu mac

chie minute odorifero, costringe a'l gusto, có certa az maritudine. La corteccia hà similitudine del corio, di uario colore. Mangiasi p far odoroso il siato, es se ne laua p questa causa medesima la bocca có la sua decot tione. Secco, trito, si sparge p tutto'l corpo. S'abbruscia in uece d'incenso pil suo odore. La sua radice beuuta a'l peso d'una drama secca gl'humori acquosi de lo sto maco. E fortesica le pti deboli, e mitiga gl'ardori. Bez uuto con acqua è buon rimedio à dolori laterali, del se gato, à disinterici, et ad altri dolori de le interiora.

## DEL NASCAPHTO. CAP. XXII.

Alcuni chiamano narcaphto. è reccato d'India, hà la scorza, e la figura simile à quella del fico Egittio, s'abbruscia, e sassene prosumo per la giocondità del suo odore: e si tramette in tutte le misture, che s'ardez no à fare suffumigi odoriseri. Sopra que so sumo stans do le semine prendeno giouamento quando la matriz ce è costretta, perche hà uertu che apre què luochi.

# DEL CANCHAMO.

Romani e Greci diceno cachamo, E lachrima d'un arbore nascente in Arabia, et hà gliche similitudine co la myrra, e ne'l gusto si sente esser di graue odore. Ella s'incede pehe réda odore: prosumano le ueste co'l suo sumo, giutoui pò la myrra, e lo storace. Diceno che co'l beuerne alquanti giorni in acqua, o in aceto mulso a'l peso di tre oboli i troppo grassi imagriscono. Dassene milzados, asmatici, et à morbi caduchi. Co acq mul

MIT.

b

sa prouocai mestrui. Gioua à gl'occhi, che hanno debs bolissima la uista, e lieua in breue le cicatrici. Oltra que sto à le gingiue mangiate, rose, guasse, per le continue discese, à dolori de denti niuno di questo è piu rime dio spossente.

DEL CIPHI. CAP. XXIIII.

Questa è una compositione di prosumo odorato, e dedicato à li dei, cui usano molto in Egitto i sacerdoti. Nondmeno si mescola con gl'antidoti per beueraggio de asmatici. Molti sono i modi di coponerlo tra quali uno è questo. Piglia del giunco odorato anguloso, cioè cipero, mez 70 sestario, di bache grosse di ginebro altre tanto, d'una passa grassa senza acmi libre, xij. di resina purgata libre.x.di calamo aromatico, d'aspalatho, di giunco odorato rotondo, di ciascuno libra una, di mire rha, libre. xij. di uin uecchio libre. xv. di mele libre. ij. gittati uia gl'acini pisterai l'uua passa, poniui poi co'l uino, la mirrha, sempre agitando: giungerai poi à que sie l'altre cose piste, e criuellate, e lascia per tutto un giorno intiero, ch'elle si possino macerare: cocerai il mele fin che uenghi à la spessez a di colla tenace, e met tiui dentro la refina liquefatta, e dopo la refina tutte. l'altre cose trite diligentissimamente, e riponile in uaso di terra pegolato, e serbale.

DEL CROCO. CAP. XXV.

(Alcuni gli diceno castore, altri cynomorfo, i magi sangue d'Hercole, Romani e Greci croco.) Il piu lodaz to ne l'uso de la medicina il coricio recente, e che per

bontà de'l suo colore rosseggia, con alquanto di bian co ne'l capriuolo: quello pariméte che è lungo, intiero, fregoloso, squallido, senza grassino humore, pieno, e quando si bagna tinge la mano, che non senta del caro loso, o sia in humidito, di dilettoso odore. E di sapore sot to l'acre. Se no è tale, o no è stato colto in tépo, ò è uece chio, o è stato bagnato. Il secodo luoco i bota è dato a'l coricio uicino a'l tratto di Lycia, e dal mote clympo di Lycia:il ter 70 uien d'Egide cità d'Etolia,il cyrenaico, e l'éturipino de la Sicilia: tutti si seminano coe l'altre herbe da mangiare di minor sima, e di minor uertu de tutti gl'altri ne la Sicilia. Nodimeno p la copia del suo humore, e del suo sugo, e per la bonta del colore s'usa in Italiane le tinture: e per questa causa si uende gran precio:ma ne la medicina il primo è utilissimo. Il cro= co si falsissica con la mesticanza del croco magna pis sto: ilquale è la feccia de lo unquento crocino: s'adulte ra anche à gittarui sopra del uin cotto e per dargli la grauez Za che rissionda a'l pesogli si giuge litargirio, in la piombagine. Ma la sua fraude è manisestata da'l molto spoluerino, e da l'odore del uin sotto. Tessalo approuo il croco da la bonta de l'odore (altri dissero, che è mortale à beuerne tre dramme in acqua) ha uer= tu di maturare, di moilificare e di stringere temperata: mente, moue l'urina, rende buon colore. Beuuto con sa= pa rimoue l'ebbriacatura, uale in ongere a le discese de gl'occhi, e co'l latte hunano le stringe, e ferma con gra de utilita se trappone ne le beuande che si fanno p l'ins teriora

500

180

101

teriora. \* Mischiasi anchora in le sometation de le do ne per i suoi luochi occultivo anchora soppongonosi, e s'ungono maschi, come semine le parti posteriori in semme. Eccita la lussuria onto mitiga le instammatio ni del suoco sacro. Vtilissimo à rimedy de l'orecchie ma perche piu facilmente si triti, e uega fregolaticcio, si pone sopra un pezzo d'un uaso di terra scaldato, ouero al sole à seccare, e uoltasi spesso e presto. La raz dice cipollma del croco beuuta con la sapa prouoca l'urina.

# DEL CROCOMAGMA. CAP. XXVI.

Fassi spremuti gl'aromatici de l'unguento crocte no, e formatigli in pastelletti. In cui si loda quello, che è odoratissimo, es sà di myrra, poderoso negro, non le gnoso, e quando se ne bagna rosseggia del molto colo e re del croco, es che alquanto amareggia, è lucido, e tinge i denti, e la lingua, e ui rimane p piu hore il colo re, come quello, che si porta de la Soria. La sua natura è di mondisicare gl'occhi di quelle caligini, che noce e no à la chiarez za del uedere; muoue l'urina, mollisica, matura, e riscalda; hà molte uertu uguali a'l croco per hauerne ritenuto in se assai.

## DE LO HELENIO CAP. XXVII.

(Sono chi lo chiama symphito chi persica, chi radi ce medica, chi oresiio, chi nettarea, chi cleonia, chi rus bo ideo, chi uerbasco ideo, gl'Egitty lenes, Romani ters.

minalio. Ouero inula campana) ha le foglie piu strette del uerbasco, ma piu astre, e lunghissime, in alcuni luo chi non produce il gambo. La radice sua biancheggia di dentro, rosseggia di fuori, odorata, grande, acre, moile di certo uischio poco tenace, da laquale si piglia no gl'occhi per inestargli, à piatargli come si fa de gi gli,e de l'aro. Nasce ne luochi montani, ombrosi, e non grassi. Si caua la radice ne la flate, e si taglia in pez= Zuoli, e si secca. La sua decottione prouoca l'urina, e'l mestruo. La sua radice col mele in lattouario è accomo datissima à chi hà la tesse. Gioua oltra questo à gl'as matici, à i rotti, à stassimati, à le uentosità, à morsi de ue lenosi, & hà uertu di riscaldare. Ongere col uino nel quale sieno cotte le sue foglie, conferisce sopra modo à la sciatica, e le medesime condite in supa sono accoms modatissime à lo Flomaco, quelli che lauorano de cons diti primo la seccano, poi la cuoceno, e cotta la met= eno in acqua fredda, & in ultimo la pongono in uin cotto, e serbanola à gl'usi necessarij. Vale anchora molto merauigliosamente contra lo sutamento del sangue.

DE L'ALTRO ELENIO. CAP. XXVIII. Nº 15

144

MI

Crateia herbolaio riferisce, che in Egitto u'è un'alz tra enula, che sa i rami alti un gombito, ma giacez no in terra à guisa di serpillo, hà le soglie come la lens te, pur piu lunghe, e piu in numero intorno à suoi raz muscelli: la sua radice è pallida, di grossezza del dito piu picciolo, sottilette ne la parte di sotto, in queila di sopra piu grossa, & hà la scorza negra: na= sce nei collicelli de la marina: la radice trita col uie no data àbeuere è potentissimo rimedio contra i mor si uelenosi de serpenti.

DE L'OLIO. CAP. XXIX.

L'olio fatto de le oliue immature, che è detto omo phacino, cioè acerbo, è ottimo, es in molto uso per la sanità. Il migliore è quello, che è nuouo, odoras to, e che al gusto non è punto mordace. Vtilissimo à le compositioni de gl'unquenti : & perche astrino ge, e accommodatissimo à lo stomaco : reprime l'enfiature de le gingine, e tenendosi in bocca, rafferma i denti, che si scuoteno, prohibisce i sudori: quanto è piu uecchio, e piu grasso, tanto piu uale in le medicine. Communalmente la complessione e natura di ciascun olio è di riscaldare, e mollificare, se si onge il corpo lo fa lubrico, e ripara dal freddo, e rendelo asa sai piu spedito, e piu pronto ne le sue attioni: posto nei medicamenti, lequali fanno hulceragioni sminuis sce la forza loro: dassi contra i ueleni mortiferi, bez uendone continuamente, e uomitadolo. Purga il corpo beuuto al peso di noue oncie, con altretanto di sugo di ptisana, o di acqua. Fa grandissimo giouamento cons tra storeimenti, corrosioni, e dolori de gl'intestini sendo beuuto caldo l'olio, in cui sia stata cotta la ruta à la misura di sei bicchieri: caccia i uermi del corpo:in fuso per cristero uale à chi hà il male iliaco, cioè de

stanchi, laqual infermita è ne gl'intestini sottili.

L'olio uecchio hà grandissima uertu riscaldatiua,
e dissolutiua. Onto chiarifica la ueduta de gl'oca
chi. E quando non se ne potesse hauere del uecchio:
cuocesi m un uase à spessezza di mele, o usasi, acquis
sta la medesima uertu.

DE L'OLIO DE L'OLIVA: STRO. CAP. XXX.

Quello che è fatto de l'oliuastro, hà piu gran uigo re di stringere, di bontà è il piu uicimo à lo, che habbia mo detto di sopra: in cambio del rosato è accommodaz to contra i dolori del capo reprimere i sudori, e ritiez ne i capelli, che non caggiano, mondisica, e lieua la pagliola del capo, che latini diceno surfura, et alcuni pae si forsora. Guarisce gl'hulceri nascenti su'l capo, la scab bia, la lepra e piu tardi uengono canuti quelli, che ogni di s'ongeno il capo di dett'olio.

DE L'OLIO CANDIDO DE L'OLIVASTRO, CAP. XXXI.

Piglia l'olio, che per se medesimo biancheggi, che non passi d'un'anno ponilo in uase di terra, che habe bia la bocca larga. E l'olio di misura uuol essere libre settantacinque, mettilo a'l sole, co ogni giorno si rison de in una conca, gittandolo da alta parte, accioche dal continuo moto, e dibattimento si muti, e saccia spu ma. D'indi ad otto giorni, gitteraiui dentro cinquanta dramme di senogreco mondato, che sia primo bagna e to in acqua calda, e così ammogliato con tutto quello.

humore, che tirara seco. giungiui legno di grassissima pece tagliato in piu pez zetti lunghi, a'l peso uguale: lascerai cosi per otto giorni, e di nouo risondi l'olio. E come sera peruenuto a'l suo candido colore, serbalo in un uase nouo, che sia stato asperso inanzi di uino uece chio, ma habbia in sondo a'l peso d'undici dramme un sostello dislegato disertula campana co pari peso d'izride. Ma se non sera uenuto anchora al suo candore, ri tornalo a'l sole, e di nouo fa, quanto s'è detto, sin che si succia bianco.

# DE L'OLIO SICYONIO. CAP. XXXII.

In un laueggio, che habbia la bocca grande, mette rai libre noue de olio spremuto d'oliue acerbe nouo, e candido, e libre quattro e mezzo d'acquate sa cuocere à suoco lento, & mouilo lentamente, come due uolte hà leuato il bollore, rimoui il suoco, e uuoterai l'olio rassreddato in una conca, giuntagli nuoua acqua, sa che di nuouo bugliano, e del resto, come s'è detto, persche questo olio si costumana di fare in Sicyonia cità de la Morea, però su detto Sicyonio. Hà uertu di riscaldas re, & è utile à le insirmita de nerui. Le donne l'usano à lisciare il uolto, e sa splendida la faccia.

#### DE LI STRIGMENTI DE L'OLIO NEI BAGNI, CAP, XXXIII,

Riscaldano, mollisicano, dissolueno, sanno molto prò ad ongersi per le fenditure del sedere, e per l'altra

c iÿ

insermita che è à guisa d'un sungo, che Greci chiamas no condyloma i strigmenti de le palestre, che hanno la poluere mista ualeno à le insermita de nodi de le dita à poneruene suso: pongonosi anchora come empias stro, come somento, secco contra la sciatica: scaldano anchora quelle immunditie grassine, che si trouano ne le pareti de Ginnasii, e ne le statue, che ui sono dissolue no l'ensiature, che difficilmente si maturano.

# DE LO OLEOMELE.

(Eleomeli cosi lo chiamano Greci, e latini, ouero olcomel.) In Palmyri de la Soria spotaneamente esce suori del tronco d'un arbore certo oleo piu grosso che mele, di sapor dolce. Beuutone al peso di libra una, es oncie sei, con oncie noue d'acqua purga la slemma, e la colera. Ma quelli, che ne beueno impigriscono, e sanz nosi quasi mutili, sen a fer e, ilche non è però da teme re, ma deggonosi desiarsi, e non permettere, che s'adz dormino. Questo oleo anchora si fa de le scorze de raz muscelli di quell'arbore. Il migliore uuol essere uecz chio, grosso, grasso, e chiaro. la sua natura è di scalda re. Particolarmente uale contra quelle cose, che nuocez no à la uista de gl'occhi. s'ongeno anchora molto util mente i leprosi, e quelli, che patiscono dolori de nerui.

DE L'OLIO RICINI :

(Romani, e Greci diceno cicino oleo, e ricinino.) Si fa in questo modo. Piglia i ricmi maturi, quanti tu cre

derai, che bastino. Pistagli grossamente, e ponigli al so le, lasteragli stare, sin che la scorza, che gli ueste cago gia per se medesima : gitterai poi la sua polpa in un mortaio:pistala con diligenza, e menila in uase stagna to pieno d'acqua, dagli il fuoco, e fa che bogliano inz sieme. Come banno rimesso tutto l'humore, che haueua no, togli dal fuoco il laueggio, e raccogli in un'altro uase l'olio, che si uedra di sopra, or riporrallo. In Egit to, perche ue n'è gran copia, lo fanno altrimente. Mon dano i ricini, e pongono sotto le macini, e macinangli diligentemente, e la farina mettano in una spora ta, e poi spremeno con un torchio. I ricini sono maturi, quando s'apreno quelle pelli, che gli ues steno, & essi escono fuori. Vale à le nascente del capo à la scabbia, à le infiammationi del sedes re, & à luochi de le donne, quando fussero o rinuere sati, ò chiusi, à le cicatrici difformi, & à dolori de le orecchie messo con gl'empiasiri accrescegli for Za. beuuto mena acqua à basso, e sa uenir suori i uer= mi del corpo.

Ö

## DE L'OLIO MANDOLIO NO. CAP. XXXVI.

Alcuni lo chiamano metopio. Fassi in questo mos do. Piglia la quarta parte d'un moggio di mandole amare, purgale, seccale, poni in un mortaio, pistale co un pestello sin che sia satta tutta una massa: poi gittas ui dentro libre una, es oncie otto d'acqua bugliente: lascia cosi incorporarsi per mez? hora, pistasi poi

c iii

piu fortemente, che primo, e si spreme, e lo duan To del pistume di nouo tornalo in una conchetta, e gittagli al tre dieci oncie d'acqua, e lascia imbeuerare, e di nouo spremi un mezzo moggio di mandole sa oncie noue d'olio. Quest'olio uale à i dolori, e à le sossociationi de la matrice, e à le sue parti inuerse, o d'insiamma te, gioua à dolori del capo, à dolori de l'orecchie à i suoni, à i tintunni, che altri chiamano shusinamenti, è utilissimo à mal de reni, à la dissicultà de l'urina, à chi patisce di pietra, à gl'asmatici, e à mil Zadosi: cac cia le macchie del uolto, l'asprez Za, e'l mal colore, e lieua le crespe misto con mele, con radice di giglio, e cera Cipria, o cerotto rosato: conforta e ristaura la uis sta de gl'occhi debboli, e co'l uino toglie la forsora, e' le nascen Ze del capo.

DE L'OLIO BALANINO.

CAP. XXXVII.

Fassi ne'l modo medesimo, che'l sudetto, lieua de la faccia le maccoie, le lentigini, i uari, e la negrez ¿a de le cicatrici: solue il uentre, ma nuoce à lo stomaco, e co'l grasso de l'oca s'instilla ne l'orecchie quando o dogliono, o si sente qualche suono, o sbusinamento, nel predetto modo si sa del sesamo, ede le noci. L'olio se sammo, e quello de noci; hanno la medesima uertu, che hà il balanino.

MO. CAP. XXXVIII.

In questo modo si fa. liglia di questa herba il se:

Bin

N ing

800

me candido, feccato, e nou o pistalo, come dicemo del mandolmo, porragli acqua calda, poi mettilo al soleze le parti, che sono di sopra spesso moui, e trammettele, ne la massa, e mischia bene: sin che negreggi, e puti alqua to: poi spremilo, e colalo, e riponilo. Vale à dolori de l'orecchie: si compone con i soppositorii, e è utilissi mo à mollisicare.

DE L'OLIO GNIDIO: CAP. XXXIX.

Parimente del grano del gnidio si fa olio, mondas to il seme de la sua scorza, e pisto, beunto hà uertu di purgare il corpo.

DE L'OLIO CNICIO.

Nel modo medesimo si sa quesso anchora. Hà la uer tu issessa de lo antidetto, se non che è meno potente.

DE L'OLIO RAPHANI: NO. CAP. XLI.

Si fa come gl'altri di sopra l'olio del raphano, che Romani chiamano radice, accommodato à quelli, che per la lunga infermita hanno pidocchi assai, mondisisca l'assrez \( \) a de la pelle de la faccia, usano gl'Egitty di cuocerlo nei suoi cibi.

DE L'OLIO MELANTINO.

CAP. XLII.

Si sa come il raphanino es ha la medesima pos= sanza.

# DE L'OLIO SINAPINO.

CAP. XLIII.

Si trita il seme suo, e gittauisi di sopra acqua cals da, poi gli si giunge l'olio, e spremesi l'uno, e l'altro insieme. Vale à lunghi dolori onto, e tragge da l'als tre parti gl'humori à se.

DE L'OLIO MIRTI:

NO. CAP. XLIIII.

Si fa cosi. Piglia le figlie piu tenere del mirto negro, domestico, ò seluatico, pistale, spremile: poi togli altretanto quanto è il sugo d olio acerbo, e mettigli al fuoco, che si cuocano insieme, raccoglies rai l'olio, che sara di sopra. Fassi an chora ad un'al= ero modo có meno di fatica. Pista le foglie tenerissime del mirto, e cuocile con olio, e con acqua. e cogli l'olio, che sta in sommo. Particolarmente alcun'altri pogono le foglie del mirto in olio, e le metteno al sole à macera re, certi poi fanno spesso quess'olio col malicorio, cie presso, cipero, e giunco rotondo. Hà maggior uertu ne l'operatione, lo che amareggia, et che ritiene molto d'oglio, es è forte grassino, uerde, trasparente, et hà odore di mirto. E cossrittiuo, et indura, e p cio lo com: pogono co quelle medicine, che si fanno p inducere le ci catrici.uale à gl'abbrusciati, à le nasce le del capo, à la forfora, à le pullule, che escono fuori, à le fregagioi scor ticanti, à le fenditure, ch'altri chiamano setole: et al fun go del sedere, et à i nodi aptisfa cessare i sudori, e gioua à tutte quelle cose, oue è bisogno o strigere, à codisare.

22

Daphnino (Romani laurino) quando le bache del lauro sono presso, che mature, si cuoceno in acqui, que ste mandano fuori de la scorza, che le ueste, certa gras sez Za, có le mani si spremeno in una conchetta, e si raco coglie. Alcuni in questa copositione pogono olio acers bo, ma lo hano fatto spesso col cipero, e col giuco roto do odorato, e calamo aromatico, dopoi ui gettano fos glie tenerissime di lauro, e cuoceno ogni cosa insieme. Altri poi sopr'aggiungono le bache del lauro, fin che loro pare, che habbia odore quato basii. Certi poi mes scolano lo siorace, e la myrra. lo datissime in la copost tione di questo olio sono le foglie del lauro larghe e mo tane. Auanza di botà, quel, che è nouo, di color uerde, amarissimo, es acre-Riscalda l'olio laurino, mollisica, allarga, e ristaura i corpi lassi p troppo fatica. Vtilisse mo à l'infermita de nerui (à gl'horrori de le febbri) à dolori de l'orecchie, à catarri, (contra i dolori de le re ni da freddo gioua meravigliosamente,) beuuto fa ues nire nausea.

# DE L'OLIG DI LENTIS, CO. CAP. XLVI.

Schinino (Romani lentiscino) si sa come laurino del seme maturo, ma s'inspescisse primo, guarisce la scabe bia de cani, e de giumenti, si compone nei soppositori, e ne le medicine mollitiue, e lenitiue, & à quelle che ua e gliono contra la lepra. Fa oltra cio cessare etiamdia

W

i sudori: e cosi sassi anchora il terebintino, la cui sorza

### DE L'OLIO MASTICINO-

CAP. XLVII.

Fritasi il massice, e se ne sa oglio conserisce à le ini
fermita de luochi occulti de le donne scalda temperas
tamente, inspessa, e mollisica. Mescolasi co i ceroti, che
sono utili a'l slusso per uitio di slomaco, & à la disins
teria. Lieua le macchie del uolto, e sa buon colore, e
grato. Il piu approuato è quello, che si sa ne l'isola di
Chio, (adesso detta Sio.)

DE GL'VNGVENTI.

9

Conciosia che in alcuna infermita sono utili gl'un guëti, ò in aspergedogli sopra il corpo, ò approssiman dogli a'l naso, o giungendogli con altre medicine, giu dichiamo essere necessario trattarne, mostrando i moz di, come si fanno. In uolergli approuare bisogna auerz tire se ci manifesta l'odore quello, di che è temperato l'unguento non è di questo giudicio migliore, benche ciò in alcuni no si osserui: che spesse fiate uinceno gl'al tri misti, che piu preuagliono in odore, come in quello di maggiorana, del croco, e del seno Greco, e de certi altri, i quali co'l lungo uso, e con lo maneggiargli, si comprendeno.

DE LO VNGVENTO ROSA:

TO. CAP. XLIX.

Fassi in questo modo. Piglia giunco odorato roton

前

23

do libre cinque oncie otto: libre due, oncie cinque d'os lio, pista insieme, lascia macerare in acqua, e poi cuocilo mescolando continuamente, e quando lo coles rai, gittalo in libre uinti & oncie cinque d'olio, e rose mille, che habbiano consonto l'humore, si muoueno spes so con le mani onte di mele odorato, lieuemente pres mendole.cosi tu le lascerai tutta la notte intiera, la ma tina le spremerai, e quando sera andato a'l fondo quel lo, che ui sera di feccioso. da'l uase, oue sera, tu lo pors rai in un'altro onto di mele, e serberailo. Di nouo met terai in un uase le spremute rose, gli gittarai di sopra libre otto, e tre oncie d'olio inspessito, espremerai: que sto si chiamera il secondo unquento rosato, e uolendo fare il terzo, e'l quarto, giungiui sempre l'olio, e spres mi, e quante uolte lo farai sempre ongi il uase di mele. Chi nolesse accrescere la for Za à questo un quento, pos tria pigliare altretante rose noue sen Za humore es git tarle ne l'olio, ongere le mani di mele, spremere, e ciò si potria fare tre, e quattro uolte, infino à sette, ma piu nò, perche l'olio non comporta piu la possanza de le rose: co ogni uolta piglia le rose fresche cioè le foglie, tagliate l'unghie (quella l'estrema parte, che è attacca ta a'l gambo) er il torchio sempre sia onto di mele. bisogno con molta diligen a discompagnare l'olio da'l sugo de le rose, una picciolissima parte del sugo è atta à guasiare tutto l'olio. Alsuni pigliano solamente le foglie, tagliate le unghie, a'l peso de oncie sei, e le metteno in libra una, o oncie sei d'olio a'l sole, lasciaz

nole macerare per otto giorni, e tre uolte infondes no le rose, e lasciano siare per quaranta giorni a'l so= le, poi le ripogono, e serbano. sono altri, che in spessisco no l'olio co'l calamo aromatico, e con lo aspalatho. Al tri per dargli colore gli metteno l'anchusa, e perche no pigli malo odore gli giungono sale . La uertu di que : sto olio, è di stringere, e di ru frescare, utile à porlo co gl'empiastri, beuuto solue il uentre, e ristingue gl'ardo ri de lo Fomaco: riempie gl'hulceri caui, e profondi, e mitiga i dolori de luochi hulcero si infiati e difficili à sa nare, uale à le nascenze del capo, e di ciascun'altra pte del corpo. Cioua à bagnarsi da principio il capo, quan do duole : & a'l dolore, de li denti tenerlo in bocca,e lauargli. Vale à la durez Za de le palpebre, ongendo il luoco, e ne cristei si pone contra i pruriti de i lu ochi occulti de le done, e corra le corrosioni de gl'intestini.

DE L'VNGVENTO ELATINO.

CAPITOLO. L.

Piglia la scorza tenera de l'arbore de la palma na ti che siorisca, e scerpila à silo, à silo, e pissala, ponila in un uase, e gittagli di sepra olio acerbo, e lascia per tre giorni, poi metti ogni cosa in un colatoio, e spremi. L'o lio, e la scorza uogliono essere d'ugual peso. Spremuto si pone in un uase mondo, si serba à l'uso suo, sa li medesimi essetti, che il rosato, se non che, non luo brica il uentre.

DE L'VNGVENTO ME : LINO, CAP, LI,

24

Piglia libre noue d'olio, e libre sedeci, es oncie sei d'acqua, oncie quattro di scorza di palma pista, es als tretanto di giunco odorato, lascia macerare ogni cosa per tutto un giorno, poi cuoci, e cola: poi unota in un uase, che habbia gran bocca, e ponigli di sopra una cra ta di canne, ò di stuora che sia rada, e sopraponi le me le cotogne, cuoprile con un panno, e per alquanti gior ni le lascerai, sin che l'olio habbia riceuuto odore de le cotogne. Alcuni inuolgono le cotogne per dieci giorne in panni, accioche non suanisca la bontà de l'odore, poi le metteno in l'olio per duo giorni, e due notti, e spremeno, e serbano. Questo olio astringe, e rinfresca. Vale à la scabbia, à gl'hulceri, à la forfora, a'l male de le calcagna per freddo, s'instilla contra le hulceragio ni de luochi occulti de le donne, parimente & à lo spargimento de l'urina, sa cessare i sudori, beuesi con molto giouamento contra le cantarelle, e'l bupresti, animale uelenoso, et à la ruga del pino, uerme uelena to. Il migliore è quello, che hà l'odore del cotogno.

DE L'VNGVENTO ENAN:
THINO, CAP, LII.

Deesi cogliere il siore de la uite lambrusca, à l'hora che spira pin odore, ma che comenci gia à seccarsi, tal che non sia secco, ne humido, e ponilo in olio acerbo, mi schia, agitando, lascia cosi p duo giorni, spremi, ripos ni. La sua natura è costrittiua, e sa gl'essetti medesimi, del rosato. se no che no solue, e no lubrica cosi il corpo è laudatissimo gilo, che olisce piu de siori di labrusca.

#### DE L'VNGVENTO TELINO. CAP. LIII.

Piglia libre conque di feno greco, noue d'olio, una di calamo odorato, due di Cipero, e lascia macerare per sette di in l'olio, e mescola ogni giorno tre uolte l'olio, premilo, e riponilo, alcuni in luoco del calamo metteno il cardamomo, es in uece del Cipero il legno del balsamo, o attuffano in l'olio Alcuni altri inspese siscono primo l'olio di queste, poi aggiungono il seno greco, e spremeno. La sua vertu è di mollificare, e maz turare l'aposseme, particolarmente è accommodato contra le durez Je de i luochi occulti delle donne. s'in= fonde per ottimo rimedio, e gioueuole di subito ne la difficultà del partorire, quando usciti gl'humori i luo: chi diuengono aridi . Vale contra le infiammationi del sedere, ponesi in cristeio contra i puntori, che è à la la uoglia di noler fare suo bi sogno senza effetto, e con dolore mondifica il capo da la forfora, e da le nascen= Ze. Gioua à gl'abbrusciati, & a'l male de le calcagna per freddo con cera:ritorna il colore ne la fuccia arsa da'l sole. Si compone con quelle medicine accommoda te per far bello il uolto. La elettione è di quello, che sia nuouo, e non habbia grande odore di feno greco, e che asterge i capelli & a'l gusto è dolce dichinante à lo amaro.

DE LO VNGVENTO SAMPSV =
CHINO. CAP. LIIII.
Togli fiori di serpillo, di casia, d'abrotano, di sissime
brio.

10,111

10

93

brio, e foglie di mirto, e di maggiorana tanto di cias scuno, qto istimerai esser basteucle p la uertu loro, pista ogni cosa insieme, infondigli de l'elio acerbo tanto, che non possa souerchiare le forze de l'altre cose, e qua do seranno stati cosi quattro giorni spremi. Di nouo metti in quell'olio de l'altre cose medesime predette, à quella misura, e lascia per altretanto tempo, e poi spre mi, che haura mazgior possanza. La maggiorana unol essere di color nero, che tiri al uerde, & habbia grande odore, & di sapore mez Zanamente acre la sua natura è di scaldare, & estenuare, & è acre; uale à luochi occulti di donne chiusi, es inuersi: mena suori le segonde, il parto, e fa uenire il mestruo, eccita chi fus se caduto per suffocatione di matrice: mitiga i dolori de lombi, e de le inguinaglie, benche è meglio ongere col mele, perche con maggior for Za di costringere in= dura i luochi+s'onge contra la fiacchez Za de corpi . Si mischia molto utilmente con quelli medicami, che uae gliono à quelli spasimati, che sono ritratti col capo à le spalle, o col capo al mento in ongere.

DE L'VNGVENTO OCIMINO, CAP, LV.

Questo olio si fa, come quello del ligustro: prendi libre uinti d'olio, e libre undici, er oncie otto di foglie di basilico: e lascia stare in insusione per un giorno, es una notte, poi spremi, e serba, piglia le predette foglie spremute, e in uase di uimine con pari peso d'olio ins fondile, e colale: e sera il secondo olio; non si po arrivar à la ter Za infusione, che'l basilico no'l sopporta. Pis

glierai poi de l'altro basilico nuouo à quel peso istesso, e farai, come si disse nel rosato: quando l'haurai insuso ne l'olio primo spremuto, lo lascerai per il medesimo tempo, spremerai, e riporrai, e se ciò uorrai sare tre, e quattro uolte, sempre mettini nono basilico. Si pò anz chora fare questo unquento d'olio acerbo ma quello è meglio, questo olio hà le medesime uertu, che quello di maggiorana, ma di minore efficacia.

### DE L'VNGVENTO D'ABRO: TANG. CAP. LVI.

Prendi libre noue, o oncie cinque d'olio, che hab bia odore del ligustrino, gittagli detro otto libre d'ab rotano, e quado seranno state infuse un di, o una not te spremilo: ma se uorrai conservare in lugo tempo il detto unquento gittate le prime soglie, sour'aggiungi ui de le noue, e quando seranno macerate in olio le spremerai. La vertu sua è di riscaldare: vale à luochi occulti de le donne inversi, o chiusi, mena i mestrui, e la seconda.

DE L'VNGVENTO D'ANETHO. Cap. LVII.

Torrai libre otto, o oncie noue d'olio, libre undici, et oncie otto di fior d'anetho feglissare infusi un di, o uma notte, poi cola, e serba e se disideri accrescere la sua possanza, giungigli noui fiori, e sa come s'è detto de gl'altri. Il suo podere è d'aprire, e mollisicare i luo chi de le donne, gran giouamento à i rigori de le sebe bri, che tornano terminatamente, riscalda, e ricrea i eorpi siacchi utilissimo à dolori artetici.

DE L'VNGVENTO DI GIGLIO. Cap. LVIII.

há

Susino, alcumi chiamano crimino (Romani giglino) fassi in questa maniera. Piglia litre noue e cinque oncie d'olio, di calamo aromatico libre cinque, & oncie tre, e di mirra oncie cinque, pista ogni cosa, e porrai in infusione in uine odorato, poi cuoci in olio, e passa pil colatorio.togli libre tre e mez Za di cardamomo pisto, macerato in a cqua celeste, che è come à dir piouana, à di cisterna:e poni un l'olio colato, e lascia macerare, poi spremi.piglia poi libra una e mez Za di quest'olio, e le foglie di mille gigli, e metti in uase, che sia largo, ma non profondo, e gittagli sopra l'olio, e mescolalo con le mani onte di mele, e sa stare cosi ogni cosa per un di, e per una notte. La mattina metti in un colato: rio, e spremi, e scompagna l'olio da l'acqua incontinen te, che non pate. seco acqua come'l rosato, ma si riscale da, e riboglie, e gittagli del sale, e con diligenza lieua le feccie, che uanno al fondo. Ripiglierai quelli aromatici gia espressi del colatorio, e meto tegli in un uase, e soprapongli de l'olio odora : to, al peso detto di sopra, giungigli dramme dieci di cardamomo pisto, & agita con mano, d'indi à poco spremi, e purga quello, che uscira. Infuns di cosi anche la terza uolta, gittundogli sale, e cardamomo, es ongendo le mani di mele. Il primo sera ottimo, poi gl'andera appresso il secondo in bontà, poi il terzo. Dopoi piglia un'altra fiata mil le gigli sfiorati, e metti i un uase, et infundigli il primo

olio, e farai come si fece nel primo, mescolando il cars damomo, e spremendo. Farai nel secondo, e nel terzo come fu dimostrato giungendo ogn'hor !! cardamo mo, e spremendo: quante uolte infonderai noue fo: glie, gli darai tanto maggior uertu. Quando parera hauer fatto quanto bassi à ciascuna de le dette compo sitioni giungerai settantadue dramme di myrra elet= tissima dieci di croco, e settantadue di cardamomo. Al cuni croco, e cinnnamomo ad ugual peso pistato, e cris uellato in un uase con acqua \* gittarai, er infonderai di sopra il primo olio spremuto, e quando sei stato cosi alquato, lo metterai in uasi piccioli, che no sieno humi di,ne quali sieno gittate gomma, o myrra, e croco, e las uati con mele, co acquazco il medesimo si serua ne la seconda, e ne la terza compositione de l'olio. Alcuni si fanno l'unquento de gigli semplice, de l'olio balanis no, e de li gigli. ouero di qualunque altra sorte d'olio. Credesi che di bontade auan li quello, che si fa in Feni: cia, o in Egitto. Il piu approuato hà l'odore del gi= glio. Questo unquento hà for Za di riscaldare: mollifi= ca, & apre i luochi chiusi, & insiammati de le donne, er in somma uale à i mestrui, utile à le nascenze del capo, à i uari, à la forfora, & à le pustule del capo. Lieua i segni de le battiture, e de le ferite, e riducegli al colore de l'altra carne. & in tutto questo unquen= to estenua. Beuendolo purga per uia del corpo à basso, prouoca l'urina: pur nuoce a lo stomaco, e fa uenire nausea.

# PRIMO. 27 DE L'VNGVENTO NARCIS: SINO. CAP. LIX.

= fi

Torrai libre settanta è mez Za d'olio lauato, lis bre sei, es oncie due d'aspalatho pisto, e lascia mas cerare in acqua che unol essere à la terza parte de l'o lio, mescola ogni cosa insieme, e cuoci trarrai lo aspala tho fuori de l'olio, & in suo cambio ui metterai libre cinque es oncie otto di calamo odorato, es un pezs Zuolo di myrra pista, e passata per criuello, e maceras ta in uino uecchio, odorato, mischia, e cuoci. Poi che l'olio haura bollito con tutte queste cose lieualo d'al fuoco, e come sera freddo, colarallo. In ultimo prendi quell'olio, e poni m un uase largo, mettiui dentro moltà fiori di narcisso, lascia cosi per duo giorni, mescolalo, espremi . Come fu detto ne l'unguento de gigli à mu= tarlo spesso d'uno in altro uase si conserua che no si pu trefa. E uale à i uiti, à le durez Ze de luochi occulti de le donne, mollifica. er à le opilationi loro: ma causa do lori di capo.

DE L'VNGVENTO CROCINO, CAP. LX.

S'inspessifice l'unguento crocino, come quello de gi gli.con gli medesimi pesi, e misure pigliasi poi di quel lo olio cosi inspessito libre tre e mezza, dramme otto di croco, e gittasi in l'olio, e per cinque giorni lascia stare, e mischialo ogni di, al sesso colarai l'olio, e sopra'l medesimo croco insondi altretanto d'olio, missichialo per tre giorni, colato l'olio, giungerai dramme quaranta di myrra pista, e criuellata, e mescolala in

d iÿ

quello olio, fin che ti pare, che basti, e serbalo. Sono als cuni, che usano, in fare questo unquento, olio preparas to de gl'aromatici, che entrano in la compositione del ligustrino. Il migliore è quello, che spira odore di cros co abondeuolmente, vo è usuale in medicina . uicino à questo è quello, che rappresenta la myrra. La sua natura è di riscaldare, induce sonno. e per ciò gioua à frenetici bagnandoli, ouero ongendogli il naso, o col sole odorare, matura gl'hulceri, e purga . uale à i luo: chi indurati, o chiusi de le donne, e con croco, cera, mis dolla, e'l doppio d'olio à gl'hulceri difficilissimi à gua rire, enfiati, er infiammati, cuoce, mollifica, inhumidis sce, e mitiga, onto con acqua è utile à la mutatione de l'humore cristallino ne l'occhio à color bianco, es acs quo so à questo sono simili il butirino, l'onichino, e lo sti racino, e se bene quanto al nome diuer si sono, nondimes no conuengono ne le uertu, e nel modo de la composis tione.

#### DE L'VNGVENTO LIGVE Sirino. Cap. LXI.

Piglia quella parte, che unoi de l'olio acerbo lauato, e la metade d'acqua celeste (cioè piou ana di cisterna) d'una parte si laua l'olio, l'altra si mescola con le spezie aromatice, prendi libre cinque e mez za d'aspaia e to, sei libre e mez za d calamo aromatico, libra una di myrra libre tre, so oncie noue di cardamomo, lie bre noue, so oncie cinque d'olio, pista l'aspalato, e come sera macerato in acqua, gittalo ne l'olio, e

56

COM

fis

od

suoci insieme, fin che boila, laua la myrra con uini uecchio aromatico, e con essa poni à macerare il cas lamo odorato pestato, tratte poi l'aspalato de l'olio, metterai quella massa di myrra, e di calamo ne l'olio, e quando hauranno buglito, lieua dal fuoco l'olio, e cos larallo di quel uase di brongio, o di rame, giogi poi ne l'olio il cardamomo pisto, e macerato ne l'altra acqua, e si mescola sempre co la spatula senza trallasciar mai, fin che si raffreddi. Di nouo cola l'olio, & in uens t'otto libre d'olio ponerai quarantasti libre, & oncie otto de suoi fiori, e come saranno macerati sa passare p colatorio. se ne uorrai far piu copia, gittaragli ugual peso de fiori freschi e spremerai, e se alcuno uorra fare la seconda, e la terza infusione, et espressione: potrallo es haura maggior uertu. ottimo sera quello, che con la bontà del suo odore ferira il naso. sono anche alcuni, che mescolano seco il cinnamomo. La natura sua è de riscaldare, mollificare, & aprire, è accommodato à ? nerui, go à uity de luochi occulti de le donne. Gioua al mal de la cosia. à gl'affranti, per se, e con cera misto. Si compone con gl'empiastri, che uagliono à stasimosi (inarcati à le spalle) à squmantie, ad infiammatione d'inguinaglie, et oltra ciò si mischia con li mitigatiui.

DE L'VNGVENTO IRI

no. Cap. LXII.

Piglia de la copta del nouo frutto, e non anchora fiorito de la palma libre sei, et ocie otto, pistala sottilme te, e gittala in lib.lxxiy, e mez Za d'olio, giungiui libra

otto, e mez Za d'acqua, poni ogni cosa in un uase di ras me, cuoci, fin che habbia preso l'odore de la palma, co= la poi l'olio in un uase onto di mele, di quest'olio si sa il primo unqueto irino, macerata!'iride in quest'olio. Fassi quest'olio ad un'altro modo anchora . prendi li= bre settanta e mez Za d'olio, libre cinque, es oncie due di legno di balsamo, e pista, e cuoci ogni cosa insieme, tratto fuori il legno del balsamo giungi in suo luoco libre noue, o oncie dieci di calamo aromatico, o un grumo di myrra lauato in uino uecchio, odorifero, e metti in olio. Togli poi libre quatordici di questo olio ispessito, es odorato, es in esso gitta altrettanto di pe so d'iride pista, fa che cosi stieno dui giorni, e due nots ti, à l'hora isprimi fortemente, e uiolent emente, e se uor rai, che habbia maggior possanza, poni in l'olio due, e tre uolte l'ugual peso de la iride, e spremi. Il migliore è quello, che non hà altro odore, che de la iride. Tale è quello, che si fa in Pergade la pansilia, er elide d'as chaia. La natura di questo unquento è di mollificare, e di riscaldare.ripurga gl'hulceri putridi,immondi,et che hanno abbrusciato i medici, è accommodato à ui = tij de luochi di donne, à le infiammationi, es à le pres clusioni loro. Manda fuori del corpo il parto, apre l'he morroidi, contra i suoni de le orecchie s'instilla con aceto, ruta, e mandole amare. uale à le lunghe distilla: tioni dal capo, in onto è contra gl'hulceri del naso pus tridi, purga il corpo beuuto al peso d'un bicchiere. Giona à i nitij de gl'intestini sottili, pronoca l'urina,

His

14/5

Par la

MI.

7,1

B

ageuola il uomito difficile ongendosi le dita, ò li uomi tori, ongesi anchora per la squmacia, ouero si gargari Za con acqua mulsa. Dassi contra l'asprez Za de le arte rie, & à quelli, che hanno mangiato cicuta, sunghi, ò coriandro.

# DE L'VNGVENTO GLEVCI. NO. Cap. LXIII.

Fassi questo unguento d'olio acerbo di giunco ros tondo odorato, di calamo aromatico, di nardo gallis co, del coperchio del frutto de la palma nuouo, e non anchora fiorito, d'aspalatho, di sertula campana, di co sto, e di mosto, circondato de uinacce il uase, in cui sies no le specie, il uino, e l'olio e p treta giorni si mescola no, dopo si cola l'olio, e si ripone. Hà uertu di riscalda re, mollifica, risolue, uale à freddi tremolosi de le febsori, à le passioni de reni, et à uity de luochi de le done, piu utile à mollificare di qualuque altro mollificatiuo.

# DE L'VNGVENTO AMARA: CINO, CAP, LXIIII,

Approvatissimo è l'amaricino, che si fain cizico, e si fa di dui olei, d'acerbo, e di balanino, con legno di balsamo, con giunco rotondo odorato, con calamo aro matico, amaraco, cosso, amomo, nardo, carpobalsamo, e myrra. Chi lo uvol fare piu precioso gli giungono il cinnamomo, con ongeno i vasi di vino, e di mele tutte le predette cose si pestano, e macerano. La vertu de l'a maracino è di riscaldare, d'inducere sonno, aprire, mol lisicare, tenere caldo, provocar l'urina, accommodato,

è molto utile à le sissule, à gl'hulceri, à l'hernie acquose dopo la cura satta dal cirugico, rompe le crosse, doue i medici hanno abbrusciato, e gl'hulceri asprissimi. constra la difficultà de l'urma utilmente s'onge il sedere, onge si anchora à le instammationi del sedere, e per aprire l'hemorroidi apposio nei luochi de le donne prouoca il mestruo, e dissolue le durezze, e l'ensiature di quella parce. Gioua contra le serite de nerui, e de musculi insperso, e posto sopra con lana.

DE L'VNGVENTO MEGALIS

Gia era in uso, e componeuasi, ma hoggidi è perdu to il modo di farlo. Ma non sera suori di proposito per riempire l'hissoria dirlo. Fassi come l'amaracino, ma gli si giunge di piu la resina, et in questa sola è dif ferente da l'amaracino, mollistica lieuemente, ui si mes scola la resina, non per conscruatione, ne per dargli odore, ma per colorirlo, e per ingrassarlo, la terebins tina ui si pone, sin che cotta habbia perduto l'odore, com'ella si cuoca, ne parleremo, quando si trattera de la resina particolarmente.

DE L'VNGVENTO HEDYCROO. Ca.LXVI.

L'unguento da la uaghez Za del colore chiamato hedycroo, fassi in coo, in uertu, e ne la compositione conviene con l'aramacino, se non che è piu odorato.

DE L'VNGVENTO METO PIO. CAP. LXVII.

Si fa la compositione di quesso unguento in Egito

Gu.

511

to, e particolarmente da quella gente è chiamato meto pio, per il galbano, che ui metteno dentro. Quella pian ta, d'onde esce fuori il galbano, cosi è chiamata. Com = ponesi d'olio di midole amare, d'olio acerbo, di carda momo, di giunco rotondo odorato, di calumo aromati co, di uino, di myrra, di seme di balsamo, di galhano, di resina. Lodatissimo è quello, che hà graue odore, es è grasso: quel che sà piu di myrra, che di galbano. Il metopio riscalda fortemente, apre attragge, purga gl' hulceri,uale à nerui tagliati, et à musculi, à l'hernie ac quose di putrido humore có gl'empiastri mischiato.co ponesi anchora co i ceroti. Vtilissimo ad ongersi cotra i freddi tremolosi de le sebbri, & a li spasimosi (marz cati in le spalle) prouoca sudori, aprei luochi de le donne, moilifica le durez Ze, in somma hà la possanza sua mollificatiua,

DE L'VNGVENTO MENDESIO. Ca. LXVIII.

Fassi d'olio balanmo, di myrra, di casia, di resina. Sono alcuni, che doppo queste cose poste secondo le sue misure in olio, u'aggiungono alquanto di cinnamo mo, ma è senza prò quelle, che non sono cotte insieme, non communicano la sua uertu. Hà il medesimo pode re, che hà il metopio, ma con meno d'efficacia.

DE LO STACTE. CAP. LXIX.

Come la myrra fresca è pesta, e che ui si getta sos pra alquanto d'acqua, e si spreme al torchio, esce fuori un liquore ontuoso, es è il siore de la myrs ra, es è detto stacte, et è odoratissimo, e precies

sissimo, e per se stesso è unquento, lo piu approuato è quello, à cui non sia misto olio alcuno, e che in poca quantita habbia molta uerturiscalda, o agguaglia, e risponde in proportione à gl'altri ungmenti, che ua gliono per riscaldare.

DE L'VNGVENTO CINNA:

mommo. Cap. LXX.

Componest de l'olio balanumo, es'inspessisce con legno di balsamo, con calamo aromatico, con giunco rotondo odorato, daglisi la soauita del cinnamomo, del seme del balsanio, e quattrotanto di myrra, quanto fu il cinnamomo giungiglisi mele per macerare le det te cose. Approuasi quel, che non sia d'acuto, ma di pia= ceuole odore, che si ritragga piu à la myrra, es sia on tuoso, odorato, amarissimo al gusto, quel, che sera tale, ciò non haura da la resina, ma da la myrra, che la resi na non fa l'amaritudme, ne la bontà de l'odore grans dissima possanza hà questo unquento, riscalda, matu= ra, apre, dissolue, dissipa, attragge gl'humori, le uentos sita, pure aggraua il capo « uale à uitig de luochi de le donne col doppio de l'olio, cera, midolla: cosi perde gran parte de l'acuità sua, e sassi accommodatissimo à mollificare, altrimente con molta uiolen a abbrus scia, indura piu di tutti gl'altri unquenti, che sieno piu grosso corpo. Conueneuolissimo à le fistule, et à gl'hul ceri putridi, fa contra l'hernia acquosa, contra i care bonchi, e gangrene, con cardamomo, e contra i freddi tremolosi de le febbri circolari, contra morsi de anima

31

li uelenosi, e punture de scorpioni, e de salangi con s grossi de sichi, ò de caprisichi triti, e possiui sopra.

DE L'VNGVENTO NAR

dino. Cap. LXXI.

Vary sono i modi in fare l'unguento nardino, als cuni il fanno sal soglio del malobathro, alcuni senza. per lo piu si si con l'olio balanino, ò con l'onfacino. per inspessiva ui si mette il giunco rotondo odorato, e per dargli odore ponnissi il costo, l'amomo, il nardo, la myrra, e'l balsamo. Il piu lo lato è quello, che ritenga de l'odore del nardo, o de l'amomo temperatamente. Hàuertu estenuativa, es acre, e mondisicativa, riscalada, assortiglia lh'umore, questo unguento è liquido, e non vischioso, se non hà la resina. Si compone anchora semplicemente con olio acerbo, giunco rotondo odora to, calamo aromatico, costo, e nardo.

DE L'VNGVENTO MALOBA:
thrino. Cap. LXXII.

中間 中市

76

Hà le medesime specie il malobathrino, che'l nare dino, se non che hà piu myrra, pilche hà la medesima uertu di riscaldare, che hà il crocino, e l'amaricino.

DE L'VNGVENTO IASME:

NO. Cap. LXXIII.

Si fa in Persia questo unquento, de siori di uiola bianca, udnno oncie due de siori in libra una, es oncie sei d'olio sesamino, trammutate d'uno in altro uase le uiole, come dicemmo ne l'unquento di giglio. Vsanolo i Persiani ne conuiti, solamente per lo odore, conuiensi

anche à tutto'l corpo ne bagni, quando s'hà bisogno di medicina aperitiua, ò che riscaldi, per l'acuità del suo odore molti sono, che non lo usano uolontieri.

DE LA MYRRA. CAP. LXXIIII.

Smirna (Romani la chiamano myrra) è lagrima d'un'arbore, che nasce in Arabia, simile à la stina egit tia. Fatta la piaga in quest'arbore esce fuori la lagriz ma, e cade su le suore, o d'altro simile istormento, che percio si sottopongono, tal'hora cresce intorno al troco. Ne le specie de la myrra una ue n'è, che si chia ma pediasimo, cioè campesire, e pinque, che spremuta manda fuori lo stacte. Vn'altra ue n'è detta gas birea pinguissima di tutte, che nasce in luoco grassissis mo, e dà lo stacte in molto maggior copia. La princis pale di bontà è la troglodytica, cosi detta dal paese, d'onde ella uiene, uerdeg gia alquanto, è trasparente, e mordicativa al gusto. Si raccoglie un'altra specie di myrra anchora, di candido colore, che è la segonda dopo la detta, e quando si maneg gia divien molle, qual bdellio, d'alquanto piu graue odore, e nasce ne luochi aprichi. Vn'altra è detta caucali, aspra oltra modo, ne gra, e come quasi tosta dal fuoco. La peggiore di tutte è la ergasime, squallida, sen Za l'humido ontuoso, di sas pore acre, simile à la gomma di uertu, e di fattez Ze. E riprouata quella, che è chiamata minea. Tutte si streme no, e da le grasse e lucide quello, che si trahe, è odorato. e grasso, e da le aride, e squallide ne grasso, ne odoras to. La myrra spremuta è di menor uertu, perche quane

do si spreme, e si formano pastelletti, non gli si gius gne olio alcuno. Si falsifica con la missione de la gomma macerata ne l'acqua, oue primo sia stata la myrra. Vuolfi eleggere la fresca, fragile, non ponderosa, e tutta d'un colore, e spez zata mostri cos me unghie humane candide in mez Zo, molli, in mis nuti pez Zi, amara, acre, odorata, riscaldante. Sus perflua, et inutile è la graue e che ha color di pes ce. Riscalda, stringe, risalda, e sa dormire proson= damente: mollifica i luochi prechiusi de le donne, co apre: mena fuori il mestruo, e'l parto con molta pres Hez Za con absinthio, con bollitura de lupini, o sugo di ruta. s'inghiottisce à la quantità d'una faua contra una inuecchiata tosse, e uale à quelli, che non pon= no respirare se non col collo diritto, à dolori di co: Sta, e di petto, à flusso di corpo, co à disinteria. tols ta medesimamente à quantità d'una soua con peuere, o acqua due hore inanzi che uenga la febbre dissolue i freddi tremolosi. Posta sotto la lingua, distillandosi à poco à poco il suo sugo ne le fauci toglie l'asprez= Za, & il roco de la uoce . ammaz Za i lumbrici del corpo. Mangiasi contra'l puz fore de la bocca, ò del fiato, e contra'l feiore de le ascelle s'onge con alume liquido. Si confermano i denti, e le gingiue lauate con myrra, uino, & olio: e bagnata, sals da le ferite del capo, e l'orerchie rotte, e cuopre l'ossa priue di carne posta con la carne de le lumaghe, sana l'orecchie immarcite, & infiammate con casiorio,

H POS

1 35

opio, e glaucio .ongesene col mele, gióta la casia constra i uari-con aceto sana la impedigine, onto con lada no, e umo di mirto conferma i capelli, che cascano. onz to il naso con una penna mitiga le distillationi del naz soriempie gl'hulceri de gl'occhi, lieua le macchie de gl'occhi, rimoue la nebbia da loro, e toglie l'asprez za. Fassi de la myrra, com anche de l'incenso, la fuliz gine, come diremo dipoi, utili à glime desimi usi.

DE LA MYRRA BEOTICA. Cop. LXXV.

Ø

Lamyrra beotica è una radice tagliata di certo ar bore, che nasce in beotia. Migliore è quella, che rappre senta ne l'odore la myrra. Hà uertu di riscaldare, è mollisicatiua, e discussiua, e commodissima à trametter la ne prosumi.

DE LO STORACE. CAP. LXXVI.

togno. Il piu lodato è quello, che è rosso, resinoso, es hà pezzuoli bianchi, e che assai serua la bontà del suo odore e quando è preparato manda fuori humore di mele. com'è il gabalice, il pissidiaco, e'l cilicio. è riprouato il nero, frangibile, e forforoso, trouasi oltra questo una lagrima simile a la gomma, trasparente, d'odore di mirra. ma poca ne nasce. s'adultera con la poluere del suo legno, fatta da la corrosione de uermi, con giunta di mele, e del fondo de l'unguento irino, e certe altre cose. Altri pongono con lo storace ò cera, ò grasso, che habbiano odore d'alcuni aromatici, e pie stano, è pongono a i soli ardentissimi, e per i larghi buchi

buchi del criuello spremeno in acqua fredda à guisa de uermicelli, e'l uendeno, e chiamano storace uermicu lare, e gl'imperiti prepongono quesio à gl'altri senza conoscerlo, che sia falsificato. Il uero hà grandissimo odore. La natura de lo storace è di riscaldare, mollifi= care, e maturare. Fa à la tosse, & à le destillationi dal capo à le parti soggette, al roco, à la grauez Za, es à la perdita de la noce, è utilissimo à luochi de le donne prechiusi.e'l medesimo apposto sa uenire il mestruo, e beuuto, temperatamente solue il corpo beuuto in poca quantita con la resina terebentina, si compone con gl'empiastri, discussiui, e lenitiui, s'abbruscia per fare de la fuligine come de lo inceso, e uale il medesimo. fas si in Soria l'unquento storacino, molto scalda, e mollè fica, ma fa dolere il capo, e dormire profondamente.

## DEL BDELLIO, CAP, LXXVII.

7

Sono alcuni, che lo chiamano madalco, er altri bol cho (Romani e Greci Bdellio) è lagrima de l'arbore sa racenica. Lodasi quello, che è amaro al gusto, traspas rente simile à la colla, che si fa di cuoio boumo, e den= tro grasso, e liquefaceuole, senza legno, senz'altra immonditia, quando s'incende, renda odore, co in colore faccia ritratto à l'unghia humana, è portato d'india il bdellio sordido, negro, in pez Zi grossi, che hà odore d'aspalato. è condotto anchora da petra castello, sec= co, resinoso, liuido, ma secondo in bontà. S'imbastardi= sce con la missura de la gomma, ma si conosce, che non è cosi amaro al gusto, es abbrusciato non hà tanto d'e

dore. La sua natura è di riscaldare, e mollisticare, dissolue le durez Ze, e l'enstature de la gola, e l'hernie acquo se bagnato con la saliua d'un'huom digiuno, apposto: e suffumigato apre i luochi secreti de le donne, es ata tragge i parti, e tutti gl'humori, beuuto rompe la piez tra ne la uessica, e sa uscire suori l'urina, utilissimo con tra la tosse, e contra i morsi de gl'animali uelenosi. Gio ua à le rotture, spasimi, dolori di coste, e uentosita, che uanno errando per le parti del corpo. Si mischia ne gl'empiastri contra le durez Ze, e gomme de nerui, si pesta, insondesi in uino, o in acqua calda.

DE L'INCENSO. CAP. LXXVIII.

Libano (Romani incenso:) nasce ne l'Arabia, e pes ro è cognominata incensifera. Il primo in bonta è il maschio chiamato stagonia, che uuol dire, che siilla suo ri, la sua natia gocciola è tonda, questo è intiero, è can dido, come si rompe, dentro è grasso, e come s'incende, di subito arde, quel d'India è di colore sotto'l rosso, e liuido. Si fu ritondo per artificio humano. Pigliano i pez Zi quadrangulari, e pongonogli in uasi, e tanto gli girano d'ogn'intorno, fin che gli fanno diuenir tondi, ma questo incenso col tempo rosseggia, e chiamanolo atomo, o si agro. Il secondo di bonta, e l'arabico, che nasce in smyrlo, ch'altri chiamano copisco, in molto minor quantita, ma di colore tragge molto al rosse, chimasi incenso amomite un'altra specie, candido, ma quando si maneggia con le mani s'intenerisce à guiz sa di massice. Ogn'incenso si pò falsificare con la re-

fina di pino, e con gomma, ma facilmente si conos sce, la gomma abbrusciata non sa siamma, la resie na ua in fumo . l'incenso arde incontinente, e l'oz dore manifesta anche l'ingano, molto uale à scaldare, et à stringere, dissolue ta nebbia da gl'occhi: ricpie gl' hulceri caui, e gli conduce à la cicatrice, salda le ferite sanguigne : stagna le ferite sanguigne : stag gna tutti i flussi di sangue, anhora che peruengano da le membrane del ceruello, trito, & onto con latte mitiga il dolore de gl'hulceri maligni del sedere, e de l'altre parti del corpo, onto con aceto, e pece sana la impedigine, e la formica à l'hora che principia, con grasso di porco, ò d'oca,uale à luochi abbruscias ti, & à mali de le calcagna per freddo, & se si fres ga con salnitro guarisce le nascenze del capo, con mes le i panericci, infirmita ne le estremita de l'unghie, e con pece l'orecchie rotte, à gl'altri dolori d'orecchie s'instilla con un dolce uale à le mammelle infiamma: te dopo'l parto onto con terra cimolia, e con olio rosa= to utile rimedio giunto con le medicine accommodas te à l'arterie, e de gl'interiori in beueraggio gioua à chi sputa il sangue, ma beuuto in sanita fa diuenire furioso.e se si beue in maggior quantita con uino uc> cide. Vuole essere l'incenso posto in uase di terra mondo, es acceso con la lucerna un pez Zuolo, come è tutto abbrusciato, unolsi coprire, sin che s'estingua, in questo modo s'incinerisce. Sono alcuni, che soprapogos no un uase di rame cocauo al uase, dou'arde l'incenso.

自由

1

pli

15

per raccogliere la fuligine, di che ne parleremo di qui à poco. Altri sono, che pongono l'incenso in un uase di terra cruda, e lo lutano bene, e mettenolo inuna fornace ad abbrusciare. Ponsi anche ad incinerire in un uase nouo di terra, sopra le bragie uiue, fin tanto che cessi di bollire, o piu non fumi, quel, che non sera in tutto arso, facilmente si tritarà.

DE LA SCORZA DE L'IN: CENSO. CAP. LXXIX.

Phloeon (Romani scorza d'incenso) è antiposta la scorza grossa, grassa, odorata, fresca, polita, senza alcu na asprezza. Si falsifica con la scorza del pino, ò de la sua noce, ma il suoco e'l suo parangone tutte l'altre scorze accese non ardeno, ma senza odore si risolueno in sumo, la scorza de lo incenso s'accende, er arde, con souita d'odore s'abbruscia questa scorza nel modo, che si disse de lo incenso, er hà la medesima uertu, ma piu potente, er hà maggiore forza d'astringere, e per ciò si da à bere à quelli, che sputano il sangue, er in sop positorio uale al slusso de le semine. Vale à le cicatrici de gl'occhi, à gl'hulceri cauï, er immondi s'abbruscia, er è utilissimo à le asprezze de le palpebre.

DE LA MANNA DE LO IN: CENSO. CAP. LXXX.

È lodata quella, che è candida, pura, e granosa di miche d'incenso, hà la medesima uertu, che l'incenso, ma è piu inefficace. Si falsissica con mistura di resina de l'arbore di pino criuellata, e con farina d'incenso, ò de la scorza d'incenso pesta: quali cose però tutte si comprendeno al fuoco nel prosumo l'adulterata non hà molto uguale aereo, ma sumoso uapore, impuro, ol = tra che la soauita de l'odore suo per la missione de l'altrui non si sente.

ATA

thu

A Mary

Series Character

# DE LA FVLIGINE DE LO IN. CENSO. CAP. LXXXI.

Ethale(Romani fuligine) sassi in questo modo. Pis glia co picciola tenaglia le grana de l'incenso ad una ad una, accendile à la lucerna, e gittale in uase di tero ra nouo impegolato cosi accese:ponle di sopra un uase di rame cócauo, netto có diligen Za, che habbia un buco sopra nel mezzo, e cuopri il uase di terra, e da l'us na banda, ò da tuna dua metti pietre picciole d'altez s za di quattro dita, perche'l coperchio stia alquanto sol leuato, si che si possa uedere, se l'incenso arde piu, e perche ue se ne possa giugnere de l'altro: nanti che'! primo sia del tutto istinto, giugnine de gl'altri pez li, fin tanto, che credi hauere fuligine à bastan Zace di con timuo con spongia, o d'altra cosa bagnata in acqua fredda bagna le parti estreme, e i lati del uase di raz me, perche non sendo troppo caldo piu fermamente s'attacchera la fuligine, che altrimente per la sua liga gierezza caderia ne la cenere leuata la fuligune, gitta la cenere de lo incenso abbrusciato: e torna à sarne di nouo, se uuoi, ma lieua sempre la cenere. la fuligine de lo incenso mitiga le infiammationi de gl'occhi, e fa ces sare le distillationi, mondifica gl'hulceri, riempie i

luochi caui, e reprime i cancari.

#### DE L'ALTRE FVLIGINI.

CAP. LXXXII.

In modo simile fannosi le suligmi de la mirra, de lo storace, e de l'altre lagrime, e uagliono al medesimo uso.

DE L'VNO E DE L'ALTRO PINO.

Piti(Romani pino, e picea) sono un'arbore quasi istesso, pur differiscono alguanto, arbori conosciuti nel uulgo, la cui scorza è costriuina, trita e sparsa uale à le scorticature fatte dal fregare un membro con l'als ero, & à gl'hulceri, che sono al sommo de la cotica, & à gl'abbrusciati con litargirio, e manna d'incenso: il medesimo posto con ceroto mirtino riduce à cicatrice gl'hulceri ne corpi delicati, che non ponno sofienere gl'incentiui, trito con uitriolo raffrena i mali, che uan no serpendo in profumo fa uenir fuori il parto, e la se= conda. Beuuto muoue l'urina, e stagna il corpo. Le fo : glie de l'uno, e de l'altro trite, es imposte mitigano le infiammationi de le ferite, e le seruano, che non s'infia mano, taglianosi, e si cucceno in aceto, con la cuocituz ra calda si lauano i denti, quando dogliono, e fa mol= to prò. Si beono anchora al peso d'una dramma, con acqua, o acqua mulsa per il fegato. la scorza de la no: ce pignuola, e le foglie in beuanda fanno il medesis mo effetto. La teda, cioè il legno de l'altra specie del pino, massime quella parte, che arde, qual fiaccola, taz gliata minuti simamente cotta in aceto acqueta il dos

lor de denti, se la decottione si tiene in bocca in quella parte, oue dole il déte. Fassi anchora di questa una spatola, da muouere, o agitare, o inspessire gl'unguenzi lenitiui, o i soppository. Cogliesi la suligine de tutzi dui questi arbori abbrusciati, per far l'inchiostro de i librari. serue anchora per adornar le ciglia, e uale à gl'anguli de gl'occhi corrosi, e callosi, à le lagrime de gl'occhi, ò le ciglia pelate, e nascenti. I frutti del pino, re de la picea, che si trouano in le sue noci sono chiama ti da Greci pitiy de. La loro uertu, e di stringere, e di ri scaldare alquanto: mangiati per se, ò con mele sono uti li à la tosse, o à uity del petto.

## DE PIGNOCCOLI.

#### CAP. LXXXIII.

Mondati da la scor ai pignuoli mangiati, ò con uin passo, e con semi de cucumeri beuuti prouos cano l'urina, e mitigano gl'ardori de le reni, e de la uessica, presi con sugo di portulaca mitigano le cor rosioni de lo stomaco, ristaurano le for e indebbos lite, ripercuoteno gl'humori corrotti. Tutte le nosci de pini carpite da l'arbore, pestate, fresche, e cotte in uin passo sono accommodate à l'antiche tossi, e consferiscono à tisici, se ogni di se ne beueno tre bicchieri di quel liquore.

## DEL LENTISCO CAP. LXXXIIII.

Schinon (Romani lentisco) arbore conosciuto: la sua uertu è di stringere, le soglie, frutti, rami, radizce, scorza uagliono il medesimo. Si sa cosi la sua

e iiiy

decottione. Piglianosi le sue foglie, radice, e scor La e si fan no molto ben bollire, dopo che la cuocitura è raf= freddata, si spreme il sugo, poi si gettano, e di nouo l'acqua si torna à cuocere, fin che uenga à spessez Za di mele. Vale tolta in beueraggio contra'l sputo di san que, contra flusso di corpo, e disinteria. Beuuto ancho= ra uale contra i flussi merirui de le donne, et al cadi= mento de la matrice, e del sedere, & in somma puossi usare in uece de l'acacia, e de lo ipocisside. Vale al me desimo il sugo cauato de le foglie. La fomentatione de la sua bollitura riempie i luochi caui, ricongiunge, & indura l'ossa rotte. Stagna i flussi de le femme, e raffre na gl'hulceri serpiginosi, prouoca l'urina, es i denti mal fermi molto utilmente si lauano per confermar = gli-fannosi stecchi da curare i denti di questo uerde le gno-fassi del suo seme un'olio accommodato à tutti i costrittiui.

## DE LA RESINA DI LENTI = SCO. CAP. LXXXV.

Di quest'arbore nasceuna resina detta lentiscina, e da altri mastiche. Vtilissima in beueraggio contra i sputi di sangue, es à le uecchie tossi è accommodata à lo siomaco, ma sa rutteggiare. Componesi con quelle cose, che uagliono à curare i denti, es ad ongersi la faccia perche la pelle si mondisichi, e riluca: compone i peli de le palpebre disconcertati mangiata sa il siato di buon odore, e disensia le gingiue gonsiate Ottima, es in gran copia nasce ne l'isola di Chio, es à l'altre

明初的前班出版的

uà inanzi quella, che è lucida, & è simile al candore de la cera toscana, grossa frangeuole, odorata, e che stride. La uerde è inferiore si falsifica con la mistura d'incenso, e di resina.

## DEL TEREBINTO CAP. LXXXVI.

Terminto (Romani terebinto) arbore conosciuto, le sue foglie, frutto, e scor Za hanno possan Za d'astrunges re. preparata, e presa come il lentisco, ha le medesime uertu.Il frutto è buono da mangiare, ma fa nocimens to à lo siomaco, riscalda, e prouoca l'urina, eccita la parte concupisceuole, e beuest contra i morsi de phalan gij in uino. La resina, che destilla del terebinto è portata da pietra castello d'Arabia.uiene anchora di gius dea, di soria, e di Cipro, d'Africa, e da le isole cicladi. ma preuale la candida, lucida, e di colore di uetro, dis chinante al ceruleo odorata d'odore di terebinto. La terebintina antecede tutte l'altre resine, la seconda è la lentiscima, e del pino, e de l'abete. Segue à queste la pi cea, e la resina de le noci del pino. La natura di tutte le resine è dissolutiua, scaldatiua, mollisicatiua, e mondi ficatiua. per se stessa uale, e con mele in lattouario à la tosse, et à tisici, purgai uity del petto, prouoca l'uria na, matura, mollifica il corpo, utile à componere le pal pebre . guarisce la lepra con rugine, e col uitriolo, e col salnitro utilissima à l'orecchie immarcite, es à la spurra de tesiicoli, e de la uerga. Si mischia con gl'em : piastri, e co i lenitiui, er ad ongere, er apposta soccor re à dolori de la costa.

DE LA RESINA LIQVIDA DE L'VNO, E de l'altro pino. CAP. LXXXVII.

Suol uenir asta resina liquida di Toscana, e di Fracia, gia era portata di Colofonia in Asia, er era detta co= losonia. alcuni chiamano quella, che era portata di Ga latia uicina à le alpi col nocabolo di quel paese larice. di molta uertu in lattouario, e per se contra le tossi an tiche. Sono differenti nel colore. Alcuna è candida, als cunatiene color d'olio, altra di mele, come è larice. Il cipresso manda fuori anch'esso la resina liquida, che ha la medesima possan a. Le resine se este, che diciamo es asciutte sono de noci de pini, d'abete, e del'uno, e de l'altro pino. Deesti eleggere quella, che rende piu odoz re, lucete, no rossa, ne humida, fregoleuole, e simile à la cera. Le resine de l'abete, e de la picea sono le migliori de l'altre, odorate, e ritengono de lo incenso. Le piu ec cellenti sono recate de l'isola Pitiusa, che è uicina à la Spagna, ma la picea è quella de le noci di pino, e di cis presso sono nulla à petto à le dette, ne banno tanta fors za, benche tutte s'adoprino à li medesimi effetti. La len tiscina risponde à la terebintina. Tutte le resine si cuo: ceno in uase, che sia quattrotanto capace de l'humore, che ui s'infonde, er in un congio di resina uogliono es sere dui d'acqua celeste, daglisi fuoco lento, e di continuo si mescola, sin che habbia pduto tutto l'odore, e si sia seccata, e fatta frangeuole, in tanto che tritandosi con le dita, ceda, e uada, come in polue raffreddata po si à serbare in uase, che non sia impegolato. Diuerra

MILE

ogni resina cadidissima, se, come è liquesatta, si colasse che le pti sez Zose separaranosi. Abbruscianosi achora senz'acqua, primo à fuoco lento, e come comenciano ad inspessirs si gli da suoco grande subito, e senza mai intramettere denno siare per tre giorni, e per tre notti e non finar mai, sin che hauranno diposto il suo odo, re. si serbano poi com'è detto. Quella, che è spessa, bas sta cuocerla in un di solo-cosi cotte, e combuste sono uti lissime ne gl'empiastri, nei lenitiui, & in dar colore à gl'unguenti raccogliesi la fuligme d'ogni resina, cos me si sa anche de l'incenso accomodata à l'ornamento de le ciglia, & à gl'anguli de gl'occhi corrosi, al cadi mento de peli de le palpebre, à gl'occhi lagrimosi. Fas si de la resina anchora inchistro de scrittori.

DE LA PECE LIQVIDA. CAP. LXXXVIII.

Pissa higra (Romani pece liquida) che molt'altri chiamano cono, si raccoglie da le legne grassissime de l'uno, e de l'altro pino. La proua sua è dal splédore, da la purita, e da la politez Za uale cotra ueleni, gioua à tisici, à chi sputa sangue marcito, à la tosse, à gi'asmati ci, et à gl'humori del petto, che difficilmete si sutano, in lattouario al peso d'un bicchiere co mele . Ongesi p le infiamationi de la gola, ch'altri chiamano gaglioi, e de l'ugola, uale à la squinantia, et à le orecchie im? marcite co olio rosato, e co sale trito cotra morsi de ser peti, e co pari peso di cera netta l'ughie scabrose, dissol ue l'éstature de luochi de le done, e le dure Le del sedere, cotta co farina d'orzo, et uria d'u gioua che no habbis

anchora messo i peli intorno à le parti uergognose, ro pe le scrosule.con Zo! fo, scor Za di pino, e crusca (o semo la, che altri si dica) prohibisce, che gl'hulceri serpigino si non discorrano piu. con manna d'incenso in ceroto ricongiunge i labbri de gl'hulceri, e salda, grandissi mo agiuto à le fenditure de piedi, e del sedere riempie gl'hulceri, e purga con mele, con una passa, e con mele scaristica e rompe i carbonchi, e gl'hulceri putridi. Si mischia co i corrosiui.

DE L'OLIO PICINO. Cap. LXXXIX.

Pisseleo (Romani olio picino) sassi di pece, leuato uia tutto l'acquoso, che è in essa, come il sero nel latte, mentre si cuoce la pece, distendesi la lana di sopra dal uase, e quando sera bagnata dal sumo, che suapora si spreme in qualche altro uase, e sassi così, sin tanto che la pece si cuoce. Vale quest'olio al medesimo, che la pece liquida, onto con sarina d'orzo sa ritornare i capel li caduti, ilche sa la pece liquida anchora guarisce la scabbia, e gl'hulceri de giumenti.

DE LA FVLIGINE DE LA

peceliquida. Cap. XC.

Incendi un poco di pece in una lucerna noua, che habbia il suo lucigno (che altri diceno sioppino, & alz tri pauere,) coperchia la lucerna con un uase di terra concauo e concia à guisa di forno sorato di sotto, lascia ardere, consumato il liquore, infondiui de l'altro, fin che hai suligine, quanto bassi per uso tuo hà uertu di stringere, & acrimonia: è buona d'acconciarsi, &

39

adornar le ciglia, e doue bisogni sar uenire il pelo à le palpebre pelate utile à la uista debbole, à gl'occhi las grunosi, es hulcerati.

DE LA PECE SPESSA, O SEC = CA+ CAP+ XCI.

智能が中

La pece liquida cotta vien spessa, es alcuni la chia mano palimpissa, e di questo genere un'altra ve n'è, che no mano bosca, un'altra secca. La piu lodata uvol essere pura, grassa, odorața, resinosa, e rosseggiante, hà possanza di riscaldare, mollisica le durezze, matura, dissolue l'ensiature, riempie gl'hulceri, commodamene te si mescola ne gl'unguenti per le piaghe.

DE LA PECE DETTA ZO: PISSA. CAP. XCII.

La resina rasa da le naui con cera da alcuni è detta Zopissa: altri la chiamano apochima, per essere bas gnata di sale marino: altri anchora hanno con questo nome Zopissa nominata la resina del pino.

DEL BITVME. CAP. XCIII.

Asphalto (Romani bitume) il giudaico è preposto à tutti. La sua isperienza è, che riluca à guisa di porpo ra, sia ponderoso, es habbia gaiardo odore. Il nero, e lo immondo è uitioso, s'adultera con la pece. Nasce in Fenicia, in Babilonia, al Zante, es in Sidonia. Il liquis do si genera in Sicilia, in Campagna Agrigentina, e sta di sopra l'acqua de le fontane, e lo usano i paesani i uece d'olio puso de le lucerne, s'inganano alli, che lo chiamano olio Siciliano: pche è una specie di bitume.

#### DEL PISSASFALTO. CAP. XCIIII.

Pissasfalto (bitume di pece) nasce in Apollonia ape presso Epidauro, e da l'impeto de siumi è portato de monti ceraunij in mare, e gittato al lito, es iui s'ame massa in Zeppe ha odore di pece mescolata col bitume.

## DE NAFTA SPECIE DI BITV:

ME. CAP. XCV.

Chiamano i Babilony la colatura del bitume nafta, di color cadido, trouasene del negro anchora: ha tata uertu di traggere il fuoco a se, che da lotano se lo rapi see efficace cotra le distillationi, e le macchie de gl'oca chi.ogni bitume è possente à rimouere l'infiamationi, cogiunge, dissolue, mollifica, sa à le suffocationi, es al cadimeto de la matrice, o col suffumigio, sopposto, o ap prossimato al naso.in suffumigatione fauenire in cognitione del mal caduco, com'anche la pietra gagate. con uino, e con castorio si beue p pronocare i mestrui-Gioua à le tossi antiche, à la difficulta de lo spirito, à gl'asmatici, à morsi de serpéti, à la sciatica, al dolor de la costa tolto in pillole uale al flusso slomatico, e beuu to con aceto dissolue il sangue cagliato, er in cristei in fuso uale à la disenteria con la ptisana, col suffumigio è medicina à le distillationi, et onto mitiga il dolore de denti, ricompone i peli de le palpebre disconcertate po Houi suso col Siilo.riscaldato, co onto con farina d'or zo, salnitro, e cera, gioua à dolori de le gotte, es à l'ar getico, et à letargici: il pissasfalto uale al medesimo, che La pece, e'l bitume mescolati insieme,

## DEL CIPRESSO. CAP. XCVI.

(4th

Cyparisso (Romani cupresso) astringe, e rinfresca. le sue foglie beuute co uin passo, e co alquato di mirra, ualeno cotra le distillationi de la uessica, es à la diffis culta de l'urina, e le pillule sue pestate, e beunte con ui no, giouano al sputo sanguinoso, à la disinteria, à la scorrenza di corpo, à la tosse, co à quelli, che non pon= no spirare se non col collo diritto. La sua cocitura fa l'islesso effetto, pestate con fico mollificano le durez Ze. utilissime al polipo (infermita del naso,) cotte in aceto, e trite co i lupini nettano l'unghie leprose. empiastras te reprimeno l'hernie acquose. Le foglie sono de la mez desima uertu. Le sue pillole con la cima de le foglie suf fumigate dicesi, che cacciano le pulci. Le foglie onte, e trite apposte saldano le ferite, stagnano il san= que, trite con aceto fanno i capelli negri. uagliono anchora per se, es empiastrate, e con la polenta al fuoco sacro, à gl'hulceri, che uanno serpendo, à cars bonchi, o à le infiammationi de gl'occhi , poste con ceroto îngaiardiscono il stomaco.

## DEL GINEBRO. CAP. XCVII.

Arceutho (Romani Ginebro) se ne trouano di dua fatte, il maggiore, e'l minore, l'una e l'altra è agra, ris scalda, e prouoca l'urina, es accesa scaccia i serpéti, le bache d'alcue tal'hora sono ingradite à la similitudie d'una noce, altre hano agguagliato la noce potica, ro tode, odorate, dolci al magiare, al qto amare, qlle che hanno ritenuto il nome d'arceutide, temperatamente

storcimenti, e punture di scorpione, prouocano l'uz rina, agiutano i stassimosi, i rotti, e ualeno à la suffoca tione de la matrice. Le soglie hanno agrimonia, però s'inonge, si beueno esse, es il sugo loro in uino contra i morsi de le uipere. La cenere de la scorza con acqua inonta sana la lepra. La limatura del suo legno uccide.

#### DE L'HERBA SAVINA. CAP. XCVIII.

Brathi, altri diceno barathro (Romani herba sauis na) di due specie sono, una hà le foglie simili al cipres so, piu horrida de spini, ma de piu graue odore, acre, e feruida, al gusto. Arbore picciolo, es estendesi piu in larghez a. Alcuni l'usano in profumo. l'altra hà le so glie del tamarice, le foglie de l'una, e l'altra fermano i mali serpéti in ontione mitigano le insiamationi, es con mele lieuano le negrez e, e le macchie de la cotic ca poste col uino tolgono le croste de carbonchi, e besuute menano il sangue con l'urina, e traggono suori il parto morto, e sopposte, e suffumigate. Si mescolano con gl'unguenti, scaldatiui, particolarmente col mus sieo detto gleucino.

#### DEL CEDRO. CAP. XCIX.

È arbore grande, & alto, raccogliesi un liquore chiamato cedria, sa'l frutto rotondo del ginebro, à la grandez a de la bacca del mirito. Il liquor cedrino piu lodato uuol'essere grosso, lucido, e di buon odore, e intenso

備

4711

=1

No.

WH.

707

er intenso, e quando si diffonde, che non scorra, ma à goccia à goccia si contenga. La sua uertu è di corrom pere i corpi uiui, e di conseruare i corpi morti + per il= che alcuni l'hanno chiamato uita de morti. pur p esse= re di complessione calda, e secca corrompe le ueste, e le pelli.utile à le medicine de gl'occhi, & à schiarare la ueduta.lieua le macchie, e le cicatrici de gl'occhi, instil lato con aceto uccide i uermi de l'orecchie, e con la de cottione de l'hissopo, acqueta i suoni, e sbuscimameti de l'orecchie, posto ne le cocauita de li deti gli rope, e lie ua il dolore. fa il medesimo essetto, se con aceto si bas gnano i denti ongere nanti il coito le parti uirili, e fes minili induce sterilità. s'ógeno anchora à le infiamma tioni de la squinantia, e de la gola ad ongersene am maz {a i pidocchi, ele ghiendine . con sale fa contra'! morso de la serpe cerasie, e con uin passo contra'l lepos re marino · uale à la elefantia, ò in lattouario, o in ontio ne.purga gl'hulceri del polmone, e sana beuuto al peso d'u bicchiere: et îfuso in crisieio uccide i lubrici del ué tre, e gl'altri animali, fa uenir fuori il parto morto. Si fa olio del liquor cedrino, distese di sopra le lane, come giasi mostro nel capo de la pece. è utile al medesimo ché è anche il liquor cedrino, particolarmente guaris sce la scabbia de cani, boui, o altri animali di quattro piedi,uccide i ricini. (uermi che danno gran molestia à cani, es à boui) e riduce à la cicatrice le essulceragio: ni fatte nel tosarsi. Cedride è frutto del cedro. Ha uere tu di scaldare, ma nuoce à lo stomaco: porge aiuto à

la tosse, al spasimo, a le rotture, a la stranguria difficul ta d'urina, quando s'urina a gocciole, beuuto col peue re trito prouoca il mestruo: con uino si piglia contra'l ueleno del lepore marino. sono cacciati i serpenti one to il corpo di grasso di ceruo, o di midolla. si mescola con gli antidoti, la suligine sassi, come de la picea, e ua le al medesimo.

DEL LAVRO. CAP. C.

Daphne (Romani lauro) una specie ha le foglie lar ghe, l'altra strette, e l'una e l'altra ha uertu di scaldare e di mollisicare, p laqual cosa se ne sa somentatione pi uiti de la uessica, e de luochi occulti de le donne, e triz te con pane, o con pollenta uagliono a le punture de le uesse, e de le api, e mitigano l'unsiammationi, ma beuu te mitigano il stomaco, e prouocano il uomito.

DE LE BACCHE DI LAVRO, CAP, CI.

Hanno maggior forza di riscaldare le bacche, che le soglie del lauro dunque in lattouario có mele, o uin passo giouano à tisici, a a quelli, che non ponno spira re se non col collo diritto, a à tutte le distillationi del petto beuenosi con uino cotra le punture de scorpioni. lieuano le macchie il suo sugo s'instilla có uin uecchio, a olio rosato al dolore de l'orecchie, a a la graueze la loro. Si tramettano có gli mitigatiui, e ristauratiui de nerui, a a gli unquenti scaldatiui, e discussivi la scorza de la sua radice beuuta in uino al peso de tre oboli rompe la pietra, a uccide nel uentre il parto.

DEL PLATANO, CAP. CII.

Le foglie tenerissime del platano cotte in umo es impiastrate fermano le distillationi de gl'occhi, e lieua no l'ensiature, e l'insiammationi, la scorza de la radice in aceto in lauanda mitiga il dolore de denti, le pilloe le uerdi beuute in umo sono rimedio à morsi de serpen ti, e con grasso sanano gli abbrusciati in suoco, la sottie lissima lana de le foglie, e de le pillole, che cadi o ne l'o recchie, o ne gli occhi, offende.

Ting fit

VIII

## DEL FRASSINO, CAP, CIII,

Melia (Romani frassino) è arbore conosciuto, le cui foglie, col sugo onte, o beuute con uino ualeno contra morsi de le uipere, la cenere de la scorza de l'arbore brusciata inonta con acqua guarisce la lepra, nondizmeno diceno la segatura, e la limatura essere mortali.

## DE LA PIOPPA BIANCA, CAP, CIIII.

Leuce (Romani pioppa bianca) la sua scorza beuu ta al peso d'un'oncia su contra la sciatica, es a la stra guria. Credesi anche beuuta col uino co le reni di mu lo, che inducano sterilitade. Dicesi anche dopo la purz gatione, che le soglie beuute con uino sanno il medesizmo effetto. il suo sugo tepido s'instilla utilmente contra il dolore de l'orecchie, riuolte in sorma di pillole nel principio, che germogliano le soglie trite, es onte con mele soccorreno a la debolez a de la uista. Testissicano alcuni, che le radici de l'una e de l'altra pioppa bianz ca, e nera tagliati in pez i piccioli, e seminate in solz chi ingrassati con letame fanno sare in ogni stagione de l'anno sunghi da mangiare.

fÿ

DEL MACERE. CAP. CV.

È una scorza recata di Barbaria, di colore sotto'l rosso, grossa: è molto al gusto assirungente. Beuesi constra'l sputo di sangue, à la disinteria, e scorrenza di corpo.

DE. L'OLMO. CAP. CVI.

Ptelea (Romani olmo) foglie, scorza, e rami suoi hanno uertu di costringere le foglie trite in aceto in onte ualidamente oprano contra la lepra, saldano le ferite ma molto piu la tiglia de la scorza. Se la si lega intorno al luoco, à guisa di soscia, egli facilmente si pie ga, es intorcia come si uuole. La scorza grossa con ui no freddo, ò acqua fredda beuuto al peso d'un'oncia purga la slemma. L'ossa rotte facilmente si suldano, se sono fomentate con la bollitura de la sua scorza, radio ce, ò soglia l'humore nascente nel principio, che manda suori le frondi in certe sue boccie, onto rende piu lucida, e piu splendente la faccia come si secca, si risole ue in certi animali, che hanno sigura di zenzali. le sue soglie, quando sono teneri sime sono da alcuni cotte per uso di mangiare.

DE LA FARINA DE LEGNI tarlati. CAP. CVII.

Saproteta (Romani carie) raccogliesi de legni, e tronchi uecchi à guisa di farina, inspersa purgu gl'hul ceri, e conducegli à la cicatrice, con pari peso d'aniso in uino macerata sopra pez Ze di lino ferma i mali, che uanno serpendo.

# PRIMO. 43 DE LA PIOPPA NEGRA. CAP. CVIII.

100

iliti

1 ps

892

Egiron (Romani pioppa negra) le sue soglie con ace to impiastrate sanno gran giouamento à gottosi. La sua resina si mescola con gl'empiastri. Il seme beuuto con aceto soccorre al mal caduco. Dicesi, che la lagrizma de l'una, e de l'altra pioppa circa le riue del Pòs'indura, e diviene elettro, che Romani diceno succiano, e altri chrysophoro, (e noi ambro giallo,) è di co lor d'oro, e se si pesta, rende odore trito, e beuuto staz gna il flusso di siomaco, e di ventre.

## DE LA CANNA. CAP. CIX.

Calamo (Romani arundine) d'una specie u'è, che si chiama nast, di cui sogliono far le saette, un'altra è fe mma, de laquale si sanno le linguette de le pisare (che si tengono in bocca per sonare) un'altra detta sirin= gia, quasi fistulare, carnosa, co ha stessi i nodi, accomo data p scriuere. Vn'altra grossa, cocaua, nascete appres so i siumi, laquale da certi è chiamata cypria, da altri donax. Vn'altra utilissima per far sepi, es intorniare à luo chi, che si uogliono chiudere, nomata phragmite, magra, biancheggiante conosciuta dal uulgo. La cui radice trita per se,ò con sui bulbi (altri chiamano uo= uoli, & altri occhi) & impiastrata tragge i spinie gl'acuti del corpo, con aceto mitiga i dolori de lombi e de dissocationi, le sue seglie uerdi, e posiiui uagliono al fuoco sacro, et à le infiammationi. La cenere de la scorza con aceto onta sa uenire i capelli caduti. La la

f iÿ

nugine del suo panniculo se entra ne le orecchie sa ase sordire, e li medesimi effetti sa anchora la cana cypria.

DEL PAPIRO. CAP. CX.

Notissimo a tutti quello, di cui si sa la carta di gra dissima utilità in medicina per allargare le sisule baz gnasi, es inuolgesi in lino, poi si spreme sortemete, sin che sia bene asciutta, ristretta si mette ne la sisula, ella s'empie d'humore, e gonsia, es apre il luoco. La sua ra dice ha alato del nutritivo. Però in Egitto si mastica, ma inghiottiscono il sugo solamete, e sputano il resto. I paesani si serueno anchora de la radice i uece di legna, la cenere del papiro abbrusciato serma i mali, che uan no serpendo, e rodendo in ogni parte del corpo, e mas sime de la bocca, ma in cio è piu utile il cenere de la carta abbrusciata.

DEL TAMARICE, CAP. CXI.

Mirice (Romani mirice, e tamarice) arbore da tutti conosciuto, nasce ne luochi stagni, sa un frutto come an che il siore giunto insieme muscoso, lo Egitto, e la Soria ne generano un'altra domestica, nel resto simile a lo seluatico, ha il seme, come la galla, astringete al gusto, ma disugualmete, es in cabio de la galla è accomoda to a le medicine de gi'occhi, e de la bocca, es in beuan da a lo sputo di sangue, al slusso di stomaco, e contra i slussi de le femine, a l'itteritia, et a morsi de salagi, im piastrato sa disensiare, la scorza, et il seme hano la me desima uertu. Cuocenosi in uino le soglie del tamarice, e la sua cuocitura sminuisce la milza, in lauada uaglio

no a dolori de déti, e fométate a le done p il suo flusso, s'inspergeno a álli, che hanno pidocchi, e ghiédme la cenere del legno apposta stagna i flussi femmili, fanz nosi p alcuni uasi del suo legno, ne quali beueno quel li, che patiscono de la milza, e diceno essere utilissimo,

DE LA ERICE CAP. CXII.

Arbore simile al tamarice molto ramusculosa, assai minore, del cui siore le api sanno un scelerato mele, il siore e la chioma empiastrati sono rimedio a morsi de serpenti.

DE L'ACACALIDE, CAP. CXIII.

È un frutto d'un'arbuscello, che nasce in Egito to, in alcuna parte simile al seme del tamarice, la cui insusione si pone ne i colliri, che conuengono per aguz Zare il uedere.

W

DEL RAMNO. CAP. CXIIII.

Rhamno (chi lo chiama psephonio, chi leucacatha, eioè spina bianca, chi spina ceruale. Africani partico larmente aiadi·) è un'arbuscello, che nasce circa le sez pi·ha i suoi rami diritti, es aguz i à modi di spina acuta, le soglie piccio le, lunghe, molli, et alquanto gras se. Vn'altra specie u'è piu bianca, la terza ba le soglie piu larghe, piu nere, co qualche rossore, sa i rami di lu ghez a quasi di cinque piedi, piu spinosi, ma piu inser mi, e non in tutto intiere le spine il frutto suo è lato ca dido, tenue, i forma di uesta simile a l'hasta la regia, le soglie de tutti ipiastratemedica o il suoco sacro, e gl'hul ceri, che uano serpedo. Dicesi, che i suoi rami posti a le

porte, à le fenestre scacciano le malie, le fatture, gl'in se cantesmi.

DE L'HALIMC. CAP. CXV.

Halmo (chi lo chiama damasonio, chi erymo, chi britanica, chi herba regia, chi uergella, chi diadema d'o siri, chi helio stefano, cioè corona del sole, chi caule saz cro, Pithagora antenoro, gl'Egitty asompare, altri asz phe, altri asealuri, altri asariphe, i magi base di mercu rio, Romani albutio, o ampelucia) è un'arbuscello atto à gl'intorniamett de sepi, simile al rhâno, senza spine, con le soglie d'oliua, ma piu larghe, nasce in le sepi, ò ne luochi maritimi. Le sue si glie si cuoceno in cibo. la radice uale beuuta in acqua mulsa al peso d'una dramma à lo spasimo, à le rotture, à dolori d'intestini, e sa uenire abbondanza di latte.

DEL PALIVRO. CAP. CXVI.

Arbuscello notissimo, spinoso, e duro, il suo seme è grasso, e fuligimo so beuuto gioua à la tosse. Sminuisce le pietre de la uessica, uale contra morsi de serpenti. La radice trita, e posta dissolue l'enfiature, e bognone celli recenti.

1

21

DE LA SPINA ACVTA. CAP. CXVII.

Oxiacantha, alcuni la nomano pyrine, es altri py rianthe. è arbore simile al pero saluatico, minor però, e piu spinoso, fa le bacche del mirto piene, rosse, fragili, e dentro il nocchio, e la radice divisa in molte parti, che discende alto, le bacche in cibo, è in beveraggio sta gnano la scorrenza di corpo, e'l slusso abbondante de

The

nia with

le femine. la radice imposta caua fuori le spine, e gloas cuti. Dicesi, che fa sconciare se con la radice, è s'onge, è tre uolte si percuote il corpo di donna gravida.

DEL RVBO CANINO. CAP. CXVIII

Cynosbato, alcuni diceno oxiacantha. (Romani rubo canmo) è un'arbuscello, ma quasi qual'orbore, & è assai maggiore del rubo, ha le siglie piu larghe assai, che'l mirto, e nei rami durissime le spine, il sior candiz do, il frutto lungo, simile al nocchio de l'oliua, rossegze gia, quando si matura, & ha dentro i siocchi, (certo che simile à la lana) il suo frutto secco tratta suori la la na cotto in uino stagna il corpo, ma nuoce à l'arteria.

DEL LIGVSTRO. CAP. CXIX.

Cipro (Romani ligustro) è un'arbore, che ha su per i rami le foglie, come l'oliua, piu larghe, piu molli, e piu uerdi ha i siori candidi, muscosi, es odorati, sa il frutto negro simile al sambuco. l'ottimo nasce in Ascaz lone de la giudea, et in Canopo de l'Egitto, le soglie ha no possanza d'astringere, però si mangiano per gl'hul ceri de la bocca, empiastrate giouano à li carbonchi, es à le instammationi con la cocitura si sanno somenz tationi à luochi abbrusciati, sanno rossi i capelli trite, e macerate in sugo de l'herba lanaria. Il suo sior trito, con aceto, es onto à la fronte acqueta i dolori del cappol'unguento l'gustrino scalda, e mollisica i nerui: per che dentro ui si pongono cose di calda complessione.

DE LA TIGLIA. CAP. CXX.
Phillirea (Romani tiglia) è un'arbore à la grande

dez Za del ligustro. ha le foglie de l'oliua, ma piu nes gre, e piu larghe. Il frutto è simile al lentisco, negro, presso che dolce, e racemoso, nasce in luochi aspri. le fo glie astringono, come l'oliua seluatica, ualeno mangia te, oue bisogna costringere, e massime a gli hulceri de la bocca de fanciulli, ouero far lauanda de la sua des cottione, beuute prouocano l'urina, es i mestrui.

DEL CISTO. CAP. CXXI.

Chi lo chiama cistaro, e chi cissaro, è arbuscello ra musculoso, e foglioso, ne molto grade nasce ne luochi pe trosi ha le foglie rotonde, acerbe, hirsute i suoi siori so no, come di pomo granato, ma la semina hallo di color bianco la loro uertu è di stringere, onde i siori beuuti in uino austero due uolte al giorno, giouano a disinte rici sono utili a sermare i mali serpiginosi, e corrodenti con cera uagliono a gli abbrusciati, et a gli hulceri antichi.

DE LO HIPOCISTO, CAP. CXXII.

A le radici del cisto nasce lo hipocisto, et da piu è chiamato orobetro, e citino ha similitudine a i citini de la melagrana di tre specie ne sono distinte de colo ri, una rossa, l'altra uerde, l'altra cadida. Il suo sugo si raccoglie, coe allo de l'acacia. Sono ache alcui, che do po che l'hano macerata i acq, secca, e pista la coceno e nel resto sanno coe nel licio. l'hipocisto ha la medesima uertu de l'acacia ma piu costrittiua, e disiccatiua beuu to, o in cristeio insuso uale al slusso stomatico, a dolori d'intestini, a lo sputar di sangue, et a slussi de le done.

## DEL LADANO, CAP, CXXIII:

Euui anchora un'altra specie di cisto, chiamata da alcuni ladon. Arbuscello simile nel nascere al cisto : le sue fog'ie sono piu lungbe, e piu nere. ne la primauera hanno corto, che grasso hanno uertu le foglie di strin= gere e fa gli effetti del cisto . fassi il ladano, quando becchi, e capre si pascono de le sue foglie, per essere ui> schiose, rapportano ne le barbe, e ne peli di quel'humos re tenace. Si pettinano poi que peli, & a modo de mele liquefanno l'humore, e colano, e serbano in bocco ni, o gnocchi, che si dica. sono alcuni anche, quali tiras no p quelli arbuscelli funi, e raz fano la grassez a at= taccata.egli formano, e ripogono. Il migliore è quello, che spira odore, & è molle, e grasso, e uerdeggia, no è arenoso, ne p squallide Za frangeuole: ma è resinoso, quale è quo, che nasce in Cipro il Libico, e l'Arabico è di minor bota, estima, la sua coplessione è di stringe= re, scaldare, mollificare, & aprire. con umo, myrra, & olio mirtino prohibisce, che no caggiano i capelli.onto co umo ammeda le cicatrici, e le rede piu honeste, che meno dispaiono.co acqua mulsa, o co olio rosato infue so uale al dolore de l'orecchie in suffumigio sa uenir fuori le secode in suppositorio sana la durez Za de luo chi femmili.si mischia co le medicine, e co li empiastri, che lieuano il dolore col sonno, et a la tosse, beunto in uin uecchio stagna il corpo, e prouoca l'urind.

DE L'HEBENO. CAP. CXXIIII.

Il migliore hebeno viene d'Ethiopia, negro, senza

alcun discorso di uene, polito, qual corno lauorato. quando si rompe è duro, mordente al gusto, es astrini uo. Posto sopra carboni accesi rende grato odore, e sen Za fumo.Il nuouo approssimato al fuoco, per la sua grassezza s'accende, or attrito ad una pietra rosseg= gia. Trouasene d'un'altra fatta in India, che ha le ue= ne per mez 70 candide, e rosse, e distinta di molte macs chie. La prima auan la di bonta. In alcuni luochi per la molta simiglian Za, che hanno insieme, si uendeno la spina Indiana, è del moro per ebeno. Ma si conosce, che la loro materia è fungosa, es i pezzi, quando si rompeno traggono al color purpureo, non mordeno al gusto, es accese non rendeno odore. lieua la caligis ne de gl'occhi.uale à l'antiche disiilationi, et à le pue stule. To hanno piu uertu i colliri, per gl'occhi attriti s'un'asse fatta d'ebeno, che serui in uece di pietra. Cosi dee prepararsi l'ebeno per medicina de gl'occhi. La sua limatura pongasi à macerare in uino di Chio per un di,e per una notte, dopo tritarlo bene, e ridurlo à forma di collirio. Alcuni primo tritano la limatura de l'ebeno, e la criuellano, e fanno poi, come s'è detto. so= no anchora, chi usano l'acqua in luoco del uino. s'ab= bruscia in nouo uase di terra, lauasi come'l piomoo, e conuiene à le infirmita de gl'occhi secche.

DE LE ROSE. CAP. CXXV.

Rhoda(Romani rosa) le fresche rinfrescano, e strin geno, secche costringeno piu forte. Vuolsi spremere il sugo de le rose fresche. con una forsice si tagliano pri: 424

加州市

10

47

mo l'unghie, (cosi chiamasi quella parte estrema bians ca de la foglia)il resto si pessa in un mortaio, e si spre= me, e'l sugo si pone à l'ombra sin che s'inspessisca, e ris ponsi per uso de le medicine de gl'occhi. Si seccano an chora le foglie, e di continuo si uoltano, che non im= muffiscano la bollitura de le rosé secche in uino confes risce à dolori di capo, d'orecchie, d'occhi, di gingiue, del sedere, del retto intesiino, e de luochi feminili inon= to con una penna, ouero instillato. & esse rose peste an che senza spremerle incontinentemente uagliono à le infiammationi de precordy, al somaco humido, es al fuoco sacro. Secche e trite s'aspergeno per le scorticas ture de le parti femorali. si mischiano ne gl'antidoti, e ne i floridi.s'abbrusciano le foglie, per adornare co quella cenere le ciglia. Il siore, che si troua in mez Zo le rose, secco s'asperge, es ha gran for La à le distillation ni de le gingiue, i capi de le rose beuuti stagnano la scorrenza del corpo, e lo sputo del sangue.

DE LI TROCISCI DI ROSE. CAP. CXXVI.

Fannosi in questa maniera. Piglia le rose fresche, che non habbiano altro humore, quando comenciaran no à laguire, e sar ueduta di seccarsi al peso di quaran ta drame, dieci di Nardo Indiano, sei di myrra, pestazte e trite uogliono essere tutte insieme, e satti passelletti di tre oboli l'uno. seccati à l'ombra in uase di terra non pegolato si conservano coperto bene in ogni par te, perche non spiri suori l'odore. Alcuni giungeno

due dramme di costo, es altretanto d'iride illirica, e ui no di Chio co mele le done l'usano di portare intorno al collo in uece di collane, à prohibire i sudori, e che sminuiscano il setore, gli usano anchoratriti, es inonz gersi, es inspergersi dopo il bagno incontinente, perche si secchino i corpi, e non sudmo.

三日 日本の 日本の

jor

DEL LICIO. CAP. CXXVII.

Licio, altri diceno pixacantha, (cioè spina di busso) è arbore spinoso, i cui rami sono alti tre gombiti, e tal hora piu, circa i quali sono le foglie spesse simili al busso. fa frutto, come il peuere, di color nero, amaro, denso, polito, la scorza pallida simile al licio lauato. ha molte radici oblique, legnose, nasce p lo piu in Capado cia, Licia, et i molti altri luochi, ama luochi aspri, e sti nosi.Il sugo fassi de rami pesti co le radi i, macerati p qualche giorni in acqua, e cotti . trassi fuori il legno, e di nouo si mette, il liquore a cuocere a spessez Za di me le. s'adultera il licio col giungere mentre si cuoce de l'amorchia, o sugo d'absinihio, o fele boumo. Quando si cuoce si dee gittare la schiuma, che uien di sopra, e seruasi per gli occhi il resto è per altre medicine fassi ne la medesima guisa il licio de la spremitura del seme, e posta al sole cttimo è il licio, che s'accende al fuoco, e quando s'isturque fa la schiuma rossa, negro di fuori, e se detro si rope, che no habbia malo odore, e che sia astrittiuo con amaritudine, di color di Zaffrano, come è quello d'India, di bonta supera tutti gli altri, & è di maggior uertu-la complessione del licio è di stringes A D

Mbo,

900

100

re.lieua da gli occhi la nebbia e caligine.sana la scab: bia de le palpebre, e la spiura, e le continue distillation ni.fa a le orecchie immarcite, a l'enfiature de la gola, a le gingiue essulcerate, a le fenditure del sedere, es a le scorticagioi onto beuest anchora, co ongest a lo sus so Momatico, et a la difinteria. Dassi in acqua per lo sputo di sangue, e per la tosse.uale contra il morso del cane rabbioso inghiottito, o beuuto in acqua (à grossez Za d'una faua)il capello onto di questo divien biondo. sana i panericci de l'unghie, e serma gli hulceri serpé= ti, e putridi. slagna apposto, o beuuto con latte il flus= so sem unile. Dicesi, che'l licio Indiano si sa d'un'ars buscello chiamato conchitis la conchiti è una spina, che ha i rami diritti, & alti tre gombiti, alcuna uolta maggiori, piu grossi del rubo, e numerosi da la radice. la sua scorzatagliata pare di rosso colo= re, e le foglie simili a quelle de l'oleagine. l'herba cotta in aceto dicesi, che è utile a l'infiammationi de la milza, et a l'itteritia, e prouoca le purgationi de le semine . dicesi ancho, rache cruda in beuanda sa il medesimo effetto. Il seme beuuto al peso di mez Zo bicchiere purga la flemma, e uale contra il uez leno.

## DE L'ACACIA. CAP. CXXVIII.

Nasce in Egitto, è arbuscello spinoso, ma cresce in coparatione d'un'arbore, no però s'estende pil dritto. ha il sior bianco, il seme come de lupini candido in le sue teghe, di che si caua sugo, e seccasi à l'ombra, del

maturo seme il negro, de lo immaturo quel, che tragge al rosso. è approuato lo, che hà il rosso languido, es odorato. alcuni spremeno le foglie cot seme. Esce di quel la spina la gomma anchora , la sua uertu è ualida ad astringere, et à rinfrescare. Il sugo è utile à le medici ne de gl'occhi-uale al fuoco sacro, à gl'hulceri, che ser peno, al male de le calcagna per freddo, al male de l'ughie, che è cresce Za di carne, es à gl'hulceri de la bocca, stagna l'abbondante flusso de le donne, uale al cadimento de gl'occhi, e de la matrice, es à la scorren Za di corpo, beuuto ò infuso in cristeio, annera i capel= li. Lauasi in acqua in medicina per gl'occhi, trito, e gittata di continuo quella parte, che sia di sopra à gui su di spuma, fin che l'acqua rimanga pura, poi formasi in passelletti. Abbrusciasi in uase di terra con la sua tegha in una fornace. seccasi à fuoco de carboni contis nuato.la sua decottione ricommette, e conferma le gius ture disciolte la gomma è di maggior bonta, che è si= mile à lumbrici, lucida qual uetro, e che non è legnosa. Dopo questo si loda quella, che è candida, la resinosa, e sordida è disutile. La uertu de la gomma de l'acacia è di chiudere i meati de la cotica. & inferma la forza de l'altre medicine agre, doue si pone l'acacia, onto con ouo non lascia segno de l'abbrusciato, nasce un'al tra specie d'acacia in Capadocia, es in Ponto, simile à quella de l'Egitto, ma minore assai, piu tenera, es hu mile piena de acuti, da cui è circondata, ha foglie di ru ta(ne l'autunno) ha il seme congiunte insieme le sue teghe,

teghe,in cui se ne trouano tre, o quattro minori de la lenticchia. Il suo sugo astringe, ma non è cosi essicace, & è utile à le medicine de gli occhi.

DE L'AMORCA. CAP. CXXIX.

100

201

1

20

71

14/11

Amorge (Romani amorca) è la feccia de l'oliva spremuta deve essere cotta in vase di rame cipriotto, à spessez à di mele. è costrittiva, e vale a tutto quello, che pò il licio. particolarmente poi contra il dolore de denti. s'ongeno con aceto, o umo, o um mulso le ferite. Si mescola con le medicine de gli occhi, e con quelle, che sono opilative de meati. Invecchiata accresce sua posssanza infondesi a le parti occulte essulcerate d'huomi ni, e di donne cotta à spessez a di mele, e con onfacio no apposta tragge suori i denti guasti. sana la scabo bia d'animali quadrupedi con la bollitura de lupio ni, e de l'herba cameleonte e de l'amorca fresca, e calo da si fanno somenti per il dolore de la podagra, e de le giunture ontone un cuoio peloso, e posto sopra il cor po de l'idropico, lo su disensiare.

DE LA VITICE. CAP. CXXX.

Agnon(chi lo chiama agonone, chi ligone, chi tris dattilo, chi amittomieo, chi sangue di cicogna, chi peue re agreste, chi ligustico, Magi semnon, Egittu Sum, Romani salce amerina) la uitice è un'arbuscello, che cres sce à grandez za d'arbore. nasce in luochi aspri, es in culti appo le riue de siumi, e de torrenti. ha suoi rami lunghi, e difficili à rompersi, ha soglie d'oliua, ma piu tenere e ne sono di due maniere: una manda suori sior

bianco con purpureo, l'altra purpureo solamente. Il se me è simile al sapore del peuere, la natura sua è di strin gere, e di scaldare. Il seme beuuto è utile à morsi de ue lenosi, a gl'hidropici, o à chi patisce di milza. sa ueni re abbondanza di latte, e prouoca il mestruo beuuto in uino al peso d'una dramma, istingue la uertu genez ratiua ne l'huomo annulla il seme, fa noia al capo, inz duce prosondo sonno con la deconione del seme, e de la foglia uale a luochi secreti de le donne, es a le ins fiammationi in somento beuuto con pulegio il seme, suf fumigato, apposto sa uenir suori i mestrui. onto risol= ue i dolori di capo, con aceto, e con olio s'instilla à fre netici, o al graue lethargo (che altri dissero subetia, infermita da troppo ocio, che induce perpetuo son= no) le soglie o sostrate, o abbrusciate fanno suggire tutti gli animali uelenosi, er onte uagliono contra loro morsi, con butiro, e con foglie de uiti mollifica: no le durez le de testicoli . il seme con acqua onto mi: tigale fenditure del sedere, e con le foglie fanno Piouamento à dislocati, et à i feriti. Credesi, che chi ua in uiaggio, se ha in sue mani una uergella de la uitice, no sente scorticatura fatta da le fregagioni d'un membro con altro, agno in Greco unol dire in latino, es in Italiano casto, perche in Athene ne i sacrifici di cerere le donne si faceuano i letti de le sue foglie, e lis con, quasi uimine per la piegheuolez La inuitta de fuoi rami.

1500

DEL SALICE. CAP. CXXXI.

The state of the s

W.

120

Itea (Romani salice) arbore conosciuto da tutti le sue soglie, il seme, la scorza, e'l sugo hanno ualore di costringere le soglie trite in uino con un poco di peue re beuute giouano a le infermita de gl'intestini sottili. Per se, e beuute con acqua prohibiscono l'ingrauidare a le dóne. Il seme beuuto gioua a lo sputamento di san gue. la scorza fa il medesimo essetto. la cenere de la scorza con aceto onta lieua i chiodi, o i calli. Il sugo de le soglie, e de la scorza caldo con olio rosato in uase di melagrano uale al dolore de l'orecchie, e con la loz ro decottione si somentano le podagre, e mondisicano le sorsore del corpo. Il sugo si raccoglie dal taglio satzo ne la scorza, quando siorisce trouauisi l'humore adu nato, ilquale ha uertu di soccorrere gli occhi da le coz se, che gl'impediscono la ueduta.

DE L'OLIVA SELVESTRE. CAP. CXXXII.

Agrielea (Romani oleastro) chi la chiama cotina, chi oliua ethiopica-le sue soglie hanno uertu d'astrinz gere-trite, & apposte sermano il suoco sacro, le serz pigini, i panericci, le pusiule minute, & i carbonz chi-onte con mele iscarnano d'ogn'intorno i luochi ab brusciati da medici purgano gli hulceri putridi, & imposte con mele dissolueno l'instammationi, el'enz siature, ricongiungono la cotica leuata de la testa-mangiate uagliono a gli hulceri de la bocca alz tretanto sa il sugo, quanto la sua decottione e'l sugo loro apposto stagna i sussi del sangue, & i slussi mez struali reprime l'une de gl'occhi, le pustule, gl'hulceri,

8 ÿ

e l'antiche distillationi. per ilche si mescola con molta utilita ne colliry fatti contra le corrosioni de gli oc= chi questo è il modo di raccogliere il sugo de l'oliua seluatica. Si pestano le foglie, e sopra le s'insperge o ui no, o acqua celeste, et allhora si spremeno, et il sugo sec co al sole si forma in pastelletti . ma è piu efficace assai quello, che è con uino, che l'altro con l'acqua, e meglio si serua, e uale a le orecchie apostemate, e e sulcerate. le foglie con farina d'or lo macerata in olio, es acqua conuengono al flusso di stomaco le foglie, & i fiori s'abbrusciano per far cenere, che Greci chiamano spo= dio.il modo d'abbrusciare è tale. Si pogono in uase di terra cruda coperchiato, e ben lutato d'ogn'intorno, fin che'l uase sia cotto, allhora si restingueno con uis no, e di nouo al modo medesimo si tornano ad abbrus sciare, lauasi quel cenere, come la cerusa, e si forma in pastelli. Tiensi, che questa cuocitura non sia punto di minor uertu, che sia il spodio propio. Il medesimo pon no le foglie de l'oliua domestica abbrusciate, ma sono di manco ualimento, e pero sono piu accommodate a le medicine de gli occhi. l'humore, che suda del legno de l'oleastro, quando arde, inonto sana la scabbia, la forfora, l'impedigine, e gli hulceri serpenti, quel, che s'asconde nel nocchio de l'olivo con farina, e grasso mondifica l'unghie scabrose.

DE LE OLIVE CONCIE.

CAP. CXXXIII.

Colymbade, non lasciano restar segno ne i luochi

abbrusciati. purgano gli hulceri putridi, e la sua salazi mora è utile in le beuande à reprimere le gingiue. con ferma i denti, che si muoueno. l'oliud, che comencia à rosseggiare, nanti che sia diuenuta negra e fresca, sa slitico il corpo, e piu utile a lo siomaco, la negra, e ma tura è atta a la corrottione, nuoce a lo stomaco, nemiza ca de gli occhi, e sa uenire dolori di capo, seccata ferma gli hulceri, che serpeno, e rodeno, e rompe i caro bonchi.

おおいない はいは はいは はい

**FOU** 

Milm.

### DE L'OLIO DE L'OLEASTRO. CAP. CXXXIIII.

L'oleo de l'oliua seluatica in lauanda è utile a l'in fermita de le gingiue humide conferma i denti mobis li sassi fomentatione per le dissillationi de le gingiue. E necessario pigliar la lana, es inuolgerla intorno ad uno istormento lungo e sottile fatto a ciò, e bagnare in olio, e toccarsi le gingiue, sin che uengono di colori bianco.

# DE LA LAGRIMA DE LA OLIVA ethiopica. CAP. CXXXV.

Ella è simile a la scammonea, rosseggia, esce fuori de gocciole picciole, mordace, quella, che ha similitudine de l'ammoniaco, e de la gomma, e negreggia, ne al gue sto mordente, è inutile. I nosiri olivi domestici, es er e ratici sudano una simigliante lagrima, laquale in one tione gioua a gli occhi caliginosi, ammenda le cicatri ci, e le macchie de gli occhi, provoca l'urina, es i men strui, posta ne i concavi de li denti vale contra dolore

g ij

de dentile annouerata tra ueleni, sa uenir suori il par to, sana la lepra, e la impedigine, e chiamasi ethiopica, ouero oliua seluestre.

DE LA QVERCIA. CAP. CXXXVI.

Drys (Romani quercia) tutte le specie di querce ha no uertu astrittiua, massime quella scorza sottile, che è tra'l legno e la scorza grossa à simigliaza di mebrana, e altretanto quella pellicina, che è tra la scorza, e la carne de le ghiande la sua decottione uale al slusso sto matico, e a la disinteria, e a lo si utamento di sanz que trita in suppositorio è utilissima a slussi mestrui»

DE LA GHIANDE. CAP. CXXXVII.

Le ghiandi fanno il medesimo esfetto muoueno l'us rina mangiate partoriscono dolor di capo, e uentosis ta, sanno resistenza à morsi de uelenosi, la bollitura de la scorza beuuta con latte di uacca, gioua cotra tossis chi crude, e trite imposte mitigano le insiammationi con lardo conseriscono a le durez ze maligne, es a gli hulceri maligni, le ghiandi de la elice uagliono piu che de la quercia.

DEL FAGGIO E DE LA ELICE.C.CXXXVIII.

Sono specie di quercia, es hanno la medesima possima la sala scorza de la elice cotta in acqua, sin che s'ima passisca, e bagnato per tutta una notte sa negri i capel li, purgati primo con terra cimolia e le soglie di tutte pisse, e trite uagliono a l'ensiature, es ingaiardiscono le parti del corpo inferme, e siacche.

DE LE CASTAGNE. CAP. CXXXIX.

Le ghiande Sardiane, che altre chiamano castas gne, lopme, e ghiandi di Gioue, astrungono, e fanno il medesimo effetto, benche s'antipone quella pellicuna, che è tra la carne, e la scorza, particolarmente uale à chi hauesse beuuto l'ephemero (quello animale, che non scampa piu d'un giorno.)

Off

ははは

Mad I

and a

349

DE LA GALLA. CAP. CXL.

Cecida (Romani galla) è frutto de la quercia un'al tra specie ue n'è detta omphaciti (cioè immatura) pico ciola, à gradez Za de li nodi de le dita, soda, no forata, un'altra è polita, e forata . l'immatura deue essere à tutte l'altre preserita, ha maggiore efficacia, l'una e l'altra è molto costrittiua, ambidue trite reprimeno le crescenze de la carne, e le dissillationi de le gingiue, de l'ugola, e gli hulceri de la bocca, il nocchio di mez Zo de l'una e de l'altra posto ne le eocauita de deti cheta no il dolore. Abbrusciate sopra i carboni, fin che sieno affocate, et amor ate in uino, o in aceto, o in salamora inacetita utilissime sono à stagnare il sangue. li someti de la sua bollitura sono accomodati à cadimenti de la matrice, et a li catarri a quelle parti. bagnate i aceto, o i acqua înegriscono i capelli. giouao a disinteria, a flus so stomatico trite, beuute i umo, o i acqua, ouer inote so no buoe miste nei magiari, o miste, o cotte primo itiere i acq,i cui s'habbia à cocere alcua cosa detro e uaglio no i tutte gile cose, che bano bisogno di forza astrittiua.

DEL RHOE. GAP. CXLI.
Rhun (che in uece di sale s'insperge sopra le uis
e iii

uande) alcuni chiamano erithron. è seme d'una piata detta coriaria, perche i tintori de corami l'usano a dar la salda a le pelli. è arbuscello nascente in luochi sossossos d'altez \a di duo gombiti. ha le foglie lunghe rosseg= gianti alquanto, intorno dentate, come sega. ha il frut 10 grappoloso, denso, i grandez Za di terebinto si stor ge, es in la ghez za la conica sua, che lo copre, è utilis fima . le foglie hanno uertu d'astringere, uale à tudo quello, che pò l'acacio la sua bollitura annera i capel= li, e s'infonde in cristeio contra la disinteria, beuesi, e fomentasi per la medesima causa es'instilla ne l'orece chie immarcite-le foglie imposte con aceto, e mele res primeno le gangrene, e le crescenze de la carne in le dita. La cottione de le sue foglie in acqua, estressa, e poi ricotta à pessez la di mele uale quanto il li = cio.Il suo seme insperso sopra le uiuande è accommo= dato a flusso stomatico, et a disinterici e con acqua in= onti i luochi rotti,iscarpati, liuidi s'assicurano da l'in fiammatione.e con mele lieua l'asprez Le de la lingua. stagna i flussi bianchi de le donne. Sana l'hemorroidi imposto con carbon quercino trito.l'acqua, in cui sia stato ammogliato il seme, cotta, es inspessita è piu uer tuosa, che'l seme . fa la gomma anchora questa pian= ta, posta ne le concauita de denti uale a chetare il dolore.

DE LA PALMA. CAP. CXLII.

Phenica (Romani palma) nasce in Egitto. si raccol gono in l'autumno i suoi frutti (detti da noi dattili) als 中心の明治の

61

quanto inanzi che comencino a maturare, e sono simili a mirobalani, che nasceno in Arabia, chiamasi questo frutto poma, (da la copia del sugo, col quale istingue la sete) di color uerde, d'odore di melo cotogno, e se se lascia fino a l'intiera maturita ne l'arbore, da la mu= tatione del colore, è nomata phenicobalano, è acerbo, é costrittiuo beuesi in uino austero contra la scorren> Za del corpo, e'l flusso de le donne stagna l'hemorroi di, salda le ferite imposio. Phenicobalani freschi strins geno piu de li secchi, ma oltra il giusto mangiati imbriacano, e fanno dolere il capo. Gli piu secchi in cibo uagliono a lo sputo di sangue, a la disinteria, es a chi non po ritenere il cibo ne lo slomaco, con pomo co togno, e con ceroto de fiori de lambrusca s'ongono a ? uity de la uessica, le cariotide utilissime in cibo (con pe gnoli) a l'asprez Za de l'arterie.

CHE. CAP. CXLIII.

La decottione de le palme thebaiche istingue l'ara dore de la sete in le febbri ristaura le sorze debbolite da l'infermita, con acqua mulsa uecchia. e'l suo frutto in cibo sa il medesimo. sassi il umo conueneuole a tutto ciò la bollitura beuuta, e gargarizata sortemente astringe, e reprime. I nocchi de le palme abbrusciati co me l'altre cose in uase di terra crudo, lauata la cenere col uino ha la uertu del spodio, per adornare le cie glia. e se la prima uolta non seranno bene abbrusciati, uoglionosi abbrusciar di nouo, hanno sorza di costrine

gere, e chiudere i pori de la cotica, giouano contra la ugola de gli occhi, e pusiula, e'l cadimento de le pale pebre con nardo, reprimeno (con uino) le crescenze de la carne, e conduceno gli hulceri a la cicatrice. A le su dette cose, utilissima è la cenere de nocchi de le egittie, massime di quelle piu humili, e piu terrestri.

DE LA SCORZA DE LA PALMA.

CAP. CXLIIII.

Alcuni la chiamano elate, o alcuni spatha è la ue sta, che cuopre il frutto de le palme, quando fioriscono, ilche usano gli unquentarij per gli unquenti loro, ad inspessire. Deesi eleggere la, che è odorata, graue, chiu sa, dentro grassa la sua complessione è di astringere. ferma gli hulceri corrosui, ricomette le giunture disso cate.trita si compone ne gli empiastramenti. gioua à precordi, al flusso stomatico, es a uity del fegato com posta con gli empiastri conuencuoli la sua cocitura fa innegrire i capelli, a lauarsene di continuo il capo, conferisce in beuanda a mali de reni, di uessica, e de in testini, reprime le destillationi al uentre, es a luochi fe minili. sana con cera, e resina la scabbia à porues ne suso per uenti giorni. Il frutto, che dentro si chius de, da alcuni è chiamato elate, da altri borasso, es esso ha uertu di stringere, come la scorza, ma è inutile ne gli unquenti. Il cuore, o la midolla del tronco fresca, cotta, in cibo ha il medesimo ualore, che ha il borasse.

o puniche. CAP. CXLV.

例

160

54

Rhea (Romani malo punico, o grandto) ogni sorte di melagrana è di buon sugo, & accom? modato a lo stomaco, ma tutte non nutriscono, le dolci sono piu confaceuoli al Flomaco. ma deggos nosi prohibire ne le febbri, perche scaldano, e ges nerano uentosita . le garbe , o brusche , che altri dis cano, conferiscono à gli ardori de lo Homaco, & hanno for la maggiore a reprimere, e piu efficaci sono à prouncare l'urma : sono però poco grate a la bocca, et astringono, le uinose partecipano de l'una e de l'altra natura, i nocchi de gli acini de le gar be seccati al sole, o cotti con le cose da mangiare, o trito, e sparsoui suso in poluere reprimeno le di= Hillationi del uentre, e del stomaco . e gli medesimi bagnati in acqua cel ste beuuti uagliono cotra il suto di sangue, es in somentationi giouano a la disinteria, or al flusso de le donne. Il sugo del nocchio de l'acino co mele uale a gli hulceri de la bocca, de le parti secre te, e del sedere, et è utile cotra la crescenza de la carne de le dita, et in altre parti, a gli hulceri serpiginosi, al dolor de l'orecchie, et a uity del naso, massime i gartis

DEL FIOR DEL MELOGRA:
nato. CAP. CXLVI.

Citino ha uertu di siringere, di seccare, di reprimes re, salda le ferite sanguinose, e uale tutto ciò, che le mez le la sua bollitura in lauanda sa prò a denti mobili, et a le girgiue humide in empiastro rispinge le budel la, che discendeno in la pelle de testicoli. Dicesi, che chi

diuora tre di què fiori quantunque piccioli in quell'an no non haurà male a gli occhi. Il suo sugo si sa, come de l'hipocistide.

DE LE SCORZE DI MELO GRA:
ndto. CAP. CXLVII.

Sidio(cioè scorza di melagrana) altri diceno malis corio, ha uertu di stringere, e uale a tuno ciò, che pò il fiore la cottura de la sua radice benuta caccia i lum brici lati, es ammaz zagli.

湖

DEL BALAVSTIO. CAP. CXLVIII.

È un fiore del melagrano seluatico, di cui se ne tro uano di piu specie, candido, rosso, e di color di rose. È simigliante al fiore de la domestica, la sua natura è astrittiua, es accommodata a gli usi del citino e de lo hipocisii.

DEL MIRTO. CAP. CXLIX.

Mirsine (Romani mirto) il mirto negro, domestico è piu utile in medicina, che'l candido, & in questo ge nere molto piu il montano, nondimeno il seme è di mi nore operatione. Dassi in cibo il seme uerde, e secco a chisputa il sangue, & a le corrosioni de la uessica. Il sugo de le bacche uerdi sa'l medesimo, accommodato al stomaco, & al prouocar l'urina, & in uino è utile a le punture de scorpioni, e de salangi, il seme cotto negrisce i capelli. e cotto nel uino inonto uale a gli hul ceri ne le estremita de le membra imponesi a le insiam mationi de gli occhi per mitigarle. E inongesi contra l'egilopa. Il uino de le bacche di mirto, senza spreme»

1974

W.

940

000

150/2

1724

Shirt.

H.F

20

re i nocchi, alquanto cotte (perche altrimente inacetio rebbe) preso man li prohibisce l'imbriacarsi. il uino pò quanto il seme, in somento uale al cadimento de la ma trice, a uitij del sedere, or a flussi de le donne, purga la forfora, le nascenze del capo, e le pustule rompenti, uies ta il cadimento de capelli si mischia con gli empiasiri, che Greci chiamano lipare (grassi)nel modo, che si fa l'olio de le sue foglie. & in somentatione, come su detto gioua, gioua anche a le giunture aperte, es che non si ponno fermare, si fomentano anchora l'ossa rot: te, che non inducano la gomma.lieua le macchie, s'in= silla contra le orecchie immarcite, o inspergesi ad an negrire i capelli. Il sugo pò tutto questo istesso. le so: glie trite, er inonte con acqua giouano a gli hulceri humidi.ualeno a le distillationi di tutte le parti del cor po, et al flusso stomatico, con olio acerbo, con poco di olio rosato, o uino piouano al fuoco sacro, a le infiame mationi de testicoli, al fungo del sedere, a le pustule minute de piedi, e di gambe, & a gli hulceri, che uans no serpendo. Seccate e trite in polue s'inspergeno a pa nericci, a le crescenze de la carne in l'unghie. s'insper geno a uitij humidi de le ascelle, e de le parti occulte, e reprimeno il sudore de cardiaci. Crude, e la cenere los ro rimedia a gli abbrusciati, es a panericci, es a le crescenze de la carne de l'unghie. Cauasi il sugo de le Soglie cosi: spargiuisi primo o um uecchio, o acqua ces leste sopra, poi si spreme, in uso, uvole esser fresco, come è secco, si tarla, e perde sua bonta.

### DEL MIRTIDANO. CAP. CL.

Euna certa cosa ineguale, e gonsia, che nasce al mirto, del medesimo colore, et abbraccia il tronco, qua si come che con mano, astringe piu che non sail mirz to. Si pesta, e con umo austero si sorma in pastelli, e sec co a l'ombra si ripone, ha uertu maggiore, che il sez me, e le soglie del mirto. Si trappone con ceroti, con soppository, con somentationi, e con empiastri, co i quali è bisogno di possanza costringitiua.

# DE LE CERASE. CAP. CLI.

Sono utili al uentre se si mangiano uerdi. Seccate Siiticano il corpo · la gomma de l'arbore con uino inacquato uale a la tosse antica · sa buon colore, aguz Za il uedere, sa uenire appetito, beuuto in uino aiuta, chi patisce di mal di pietra.

### DE LE SILIQUE. CAP. CLII.

Ceratia (Romani silique) fresche sono al stomaco nemiche lubricano il corpo, e secche lo costringeno e uengono piu utili al stomaco, es accomodate à prouo car l'uria file massime uano a l'altre inazi che etc. \*

### DI TVTTE LE MELE. CAP. CLIII.

Melea le foglie, i fiori, i germi di tutte le specie astringeno, e massime del cotogno. astringeno i posmi anchora, ma acerbi gli maturi non ponno cosi farlo quelli, che si maturano in la primauera, aus mentano la colera, sono inutili a tutti i nerui, e genes rano uento sita.

DE LE COTOGNE. CAP. CLIIII.

well.

13,57

Tirse

100

Le cotogne sono utili al slomaco prouocano l'uris na, ma cotte in fuoco sono piu accommodate, le crude giouano al flusso stomatico, a la disinteria, a lo sputo di sangue, a la colera uale il sugo de le crus de à quelli, che non ponno respirare se non col collo diritto, la sua decottione è buona in somento à cadis dimenti de luochi de le femine, & al sedere si de maschi, come de semine , le cotogne condite con mele muoueno l'urina. Til mele attratta à se la loro uertu s'arroga il podere astringere, & inspessire. Quelle, che si cuoceno in mele, sono migliori per lo stomaco, e piu grate a la bocca, ma ponno poi meno inastringes re.crude si mescolano con gli empiastri per stringere il corpo contra le souersioni de lo stomaco, ardori, es in fiammationi de le mammelle, a la durezza de la mil= za, al fongo del sedere. De le cotogne peste, espremute si sa umo, ma perche duri ui si giungeno sedici sestarij di sugo, es uno di mele, altrimente inacetisce : uale à quanto si è detto di sopra. fassi l'unquento de le cotos gne anchora, detto melino, ilquale usiamo, quando has uemo bisogno d'olio astrittiuo.le uere cotogne sono pic ciole, ritode, et odorate. Quelle, che chiamano struthie, sono grandi, e manco utili. Il fiore è uerde, e secco si trammette in quelle cose, che cercano uertu astringitis ua.In uino beuenosi per le infiammationi de gli occhi, per lo sputamento di sangue, per il flusso di corpo, e per l'abbondeuolez Za de mestrui.

DE LE MELE DOLCI. CAP. CLV.

Melimela, mollificano il uentre, e cacciano i uermi, nuoceno a lo siomaco, fanno sete, e da la sua dolcez Za sono dette mele dolci, e dal sapore di mele melimela.

# DE LE MELE EPIROTICE.

CAP. CLVI.

Perche uengono d'Epiro sono dette epirotice, da Romani orbiculate, sono utili a lo stomaco, stringeno il corpo, prouocano l'urina, ma sono meno efficaci de le cotogne.

DE LE MELE SELVATICHE.
CAP. CLVII.

Le seluestri sono simili a quelli de la primauera, astringeno necessario è, quando si uogliono adoprare, oue bisogna stringere, usar tutte le mele, che sies no acerbe.

# DE LE MELE PERSICHE. CAP. CLVIII.

Le persiche sono accommodate al stomaco: mature Iubricano il corpo, acerbe lo stringeno. La bollitura de le persiche secche in beuanda reprime le distillatio; ni nel corpo, e nel stomaco.

> DE LE PRECOCI, O PRE: COQVE. CAP. CLIX.

Armeniache, sono minori de le sopradette, e piu utili al stomaco.

DEL FRYTTO DEL CEDRO, CAP.CLX.

Mele di Media, ouero cedromele, Romani mele cis trie, conosciute da tutti. l'arbore suo in tutto il tempo de l'anno

de l'anno ha frutti, un succedente a l'altro. Questa mela è lunga, crespa, ha color imitante l'oro, e con gra uita odorato.il suo seme è come del pero beuuto in uis no fa resistenza à ueleni. muoue il corpo, fa buon & odorifero il fiato in lauanda de la bocca, o con la sua decottione, o col sugo. mangiasi per i fasiidy de le don ne pregne . posto tra uestimenta le conserua da le ti= gnole+

# DEL PERO. CAP. CLXI.

Sono molte specie de peri, tutte sono astringenti: pe ro si pongono in gli empiastri discussivila decottione de le secche, o in cibo crude siringeno il corpo mans giate noceno à digiuno.

DEL PERO SELVATICO. CAP. CLXII.

Achra specie di perastro, il quale tardissimo si ma= tura.ha uertu astrittiua, come il pero, es ha le medesi= me conuenien Ze-le sue foglie stringeno, la cenere del legno de le pere aiuta a la suffocatione per causa de funghi. alcuni diceno che se si cuoceno i funghi con le pere seluatiche non ponno essere noceuoli.

DEL NESPOLO. CAP. CLXIII.

Mespilo . da alcuni è detto, aronia, arbore spis noso, ha la foglia de la Ipina acuta. sa un pomo in figura, e grandez Za d'una mela picciola, amabile al gusto: e dentro ha tre ossicelle, però da certi è detto tris cocco.matura tardi.astringe in cibo, grato al stomas co, e stringe il corpo.

DE L'ALTRO NESPOLO. CAP. CLXIIII.

Ve n'è un'altra specie, che nasce in Italia, a'cuni chiamano setanio, a lcuni epimelida. è un'arbore simizle al melo, ma ha le foglie mmori, sa un pomo rotonzdo, che si mangia, ne la parte ima piu largo, stringe, e matura tardi.

#### DEL LOTO. CAP. CLXV.

È pianta molto grande. sa frutto maggiore del pe uere, dolce, di graue odore, utile al stomaco, e stringe il corpo. ridotto in parti minutissime il legno si cuoce, e beuesi la bo'litura, e s'infonde in crisiei a la disinteria, er al slusso de le donne. sa i capelli rossi, e stagna il cor po, che hauesse la scorrenza.

### DEL CORNO. CAP. CLXVI.

Crania è arbore risguardeuole, duro, sa le bacche, come l'oliua lunghe, primo uerdeggiano, poi maz turandosi uengono rosse, ouero riscriscono il color de la cera in cibo astringeno. salutifere al slusso di corz po, es a la disinteria in cibo, crude, e cotte. si conz discono con la salamora, come l'oliue (es in sapa) l'humore, che si tragge de le soglie abbrusciate, uale in onto a la impedigine.

### DE LE SORBE. CAP. CLXVII.

Va (Romani sorbe) che rappresentano il colore de le mele nanti che maturino, tagliate e seccate al sole si magnano per siagnare il corpo + fassi di queste farina, e pigliasi in uece de la polenta la sua decottione beuuta fail medesimo.

# DEL PRVNO, CAP, CLXVIII.

PUL

3/10

200

Coccimela è arbore notissimo mangiasi il suo frutto, ma nuoce al stomaco mollisica il corpo la Soriana, e massime quella che nasce in Damasco, seczeta è utile al siomaco. stringe il corpo le so glie del pruno cotte in uino ingargarizare reprimeno le distillationi de la ugola, de le gingiue, e de le ghiandole, fanno il medesimo le bacche de li pruni seluatichi seccati, doppo che sono ma e turi.

# DE LO ARBUTO. CA: PITOLO. CLXIX.

Comaro è arbore simile al melo cotogno, di foglie sottili il frutto è a la grandez a de prue ni, senza nocchi, che chiamasi memacilo, matue randosi o tragge al color d'oro, o al rosso, acetoso al gusto nuoce al siomaco, e sa uenir dolor di capo (quae do simangia, pare a li denti, er a la lingua come punte di paglia.)

# DE LE MANDOLE, CAP, CLXX.

Amigdalea la bollitura de la radice de la manz dola amara amenda le macchie de la faccia le noz ci inonte fanno il medesimo effetto, apposte prouocaz no i mestrui. soccorreno al dolore di capo onte a la fronte, o a le tempie con aceto, o con olio rosato con uino contra le pustule minute, e contra gli hulcez ri putridi, e corrosiui, e al morso del cane onto con mele lieuano il dolore, mollisicano il corpo,

h ij

以前 中国 中国

1

induceno sonno, muoueno l'urina con amilo uaglio: no a lo sputo del sangue, beuute in acqua, o in lattoua= rio con resina terebutuna, al male de le reni, co a le in fiammationi del pulmone date in uin passo souengono a la difficulta de l'urma, es à chi patisce di pietra. in lattouario con mele, e latte ualeno à fregatosi, a la tosse, a la passione colica, à grossez Za d'una noce auellana. sette, o otto prese inan l'inietano l'ebbriacatura.man: giate da le uolpi, con qualche altro cibo le fa morire. la gomma sua riscalda, es astringe in beuanda soccor re a lo sputo di sangue, con aceto sana le impedigini, che sono al sommo de la cotica. in uino adacquato è buona a la uecchia tosse.con uin passo per quelli, che patiscono di mal di pietra, le mandole dosci sono per mangiare, ma meno efficaci, che l'amare. pure assottis gliano, e muoueno l'urina, le uerdi con la scorza uerde correggeno i uitii del stomaco humido.

DE LI PISTACCHI. CAP. CLXXI.

Nasceno in Soria, simili à nocchi de pini, utili al stomaco, e beuuti triti in uino, o per se mangiati ua = gliono à morsi de serpenti.

DE LE NOCI COMMUNI DETTE IVGLANDE.

Carie basiliche (noci reali, & altri chiamano pers siche) difficilmente si cuoceno, nuoceno al stomaco, auz mentano la colera, fanno dolor di capo, nemiche à chi ha la tosse à digiuno un cibo prouocano il uomito, pis gliate inanzi, e incontinente dopo'l cibo, con ruta, e Charles and the Control of the Contr

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

fighi secchi sono contrarie à mortiferi ueleni. mangias te in molta copia cacciano i lumbrici lati + inongendo con poco mele, e ruta conuengono a l'infiammationi, a le aposteme, zor a le dissocationi, con cipolla, sale, me le fanno al morso d'huomini, e de cani, e poste à l'ume bilico de l'huomo chetano il dolore de gl'intestini. la scorza de le noci abbrusciata e trita con uino, es oleo ongendo il capo nudrisce i capelli de fanciulli, e fa tor= nare i capelli caduti. Abbrusciato parimente, e trito apposto con uino stringe i mestrui quello, the dentro la noce si chiude, (che altri chiamano garuglio) e li me= desimi nocchi, (o garugli) mangiati, e possi sopra le gangrene, carbonchi, egilopi, e cadimenti de capelle danno di subito aiuto, sassi anchora l'olio, le fresche sono piu amabili al gusto, e nuoceno meno, si mischiano con altre cose, per leuare la loro acrimonia toglieno ongendosene i liuidori del corpo.

DE LE NOCI AVELLANE. CAP. CLXXII.

Alcuni le chiamano pontice, es altri leptocarie, cicè noci minori.nuoceno anch'esse al stomaco. trite, e beuute in acqua mulsa sono utili a la tosse uecchia in cibo con un poco di peuere abbrusciate maturano il ca tarro. Abbrusciate, trite con assongia, o grasso d'orso fanno riuenire i capelli caduti. Diceno oltra ciò alcui, se alcuno s'oge co olio, e co quella cenere la parte dina zi del capo d'un fanciullo, che gli occhi uengono di cos lor cesio, negro, e similmente annegrisce i capelli.

DEL MORG. CAP. CLXXIII.

h iÿ

Morea, o sicaminea, arbore notissimo. Il suo frutto solue il corpo, e facilmente si corrumpe, inuo tile al stomaco, il medesimo fa il frutto, nondimes no cotto in uase di rame, e posso in sole diuiene piu astrittiuo, e con giunta di poco mele uale a le discese, a gli hulceri serpenti, e corrosiui, a le insiammationi de le ghiandole accresce poi sua forza con la mi= Aura d'alume scissile (scagliola) galla, mirra, croco, seme di tamarice, radice d'iride, es incenso. le mo= re acerbe secche si pestano e s'accompagnano con le uiuande in uece de gli acini del rhu, p il flusso stomati co.la scorza de la radice cotta in acqua, e beuuta risol ue il corpo, caccia i lumbrici lati de i corpi, aiuta chi bauesse beunto lo aconito, le foglie del moro tris te, es onte con olio uagliono a gli abbrusciati dal fuoco, bullite in acqua celeste con foglie di uite, e di fico negro tingeno i capelli. contra mors si de salangij beuesi il sugo tratto de le soglie al peso d'un bichiere. la decottione de la scorza, e de le foglie in lauanda fa utile al dolor de denti . la radice circa a la stagione di mietere, fatta una fossa intorno e ferita, manda fuori un liquore, l'als tro giorno doppo il taglio fatto, merauiglioso cons tra il dolore de denti, dissolue l'enfiature, e purga il corpo.

DEL SICOMORO. CAP. CLXXIIII.

Altri diceno sicamino, fico de l'Egitto, fa il fruto to, che si chiama sicomoro, di sciapito gusto, er odos 70%

E si

100

re. Quesi'arbore è grande, simile al fico, abbons da di molto latte, ha le foglie, come il moro. fa tre e quattro uolte l'anno il frutto, non ne rami, quale il fico, ma nel tronco, si come il caprifico, piu dolce de le grosse, e di dentro non ha quelle grane formentine, e non matura, se non si ferisce con l'una ghie, o con ferro. Questo arbore nasce in molta cos pia in Caria, à Rhodi, & in luochi sterili. ne la cas restia de le uettouaglie è molto utile, per il continuo frutto, che produce. Il suo frutto sa buon corpo, nuo: ce al stomaco, & è di pochissimo nutrimento, ne la primauera si raccoglie il suo sugo, nanti che faccia frutto, e unolsi pian piano percuotere co una pietra la sua scorza, tanto che si rompa altrimente chi facesse piu la piaga profonda, o percotesse co maggior siere? Za, non stillarebbe. si prende questa lagrima con la spo gia, o con lana, seccasi, e fatta in pastelli si riserba (in uase pegolato)il sugo mollisica, risalda le ferite, beuest, & intingesi contra morsi de serpenti, e durez Ze de la milza, mordicamento di Siomaco, co horrori ne le feb bri.tosto si tarla. Nasce in Cipro un'altra specie di sizi comoro, diuersa da l'antidetta specie, pare olmo, et ha le foglie del sicomoro, fai frutti uguali al pruno de grandez Za, ma piu soaui. nel resto è somiglieuole.

DE FICHI. CAP. CLXXV.

Sica di due specie ne sono, domestichi, e seluation chi ne domestichi gli maturi, e freschi, se ben sono al stomaco noceuoli, muoueno il corpo, ma è

h iiy

facile à sirignerlo, prouocano i sudori, e pusiule, (che altri diceno bruscoli) istinqueno la sete, e'l calore i sec chi (che latini chiamano carice) nudri scono il corpo. riscaldano, induceno sete, fanno buon corpo, nemiche a le distillationi al stomaco, es al corpo, ma conuene uolissime a la gola, a l'arterie, a le reni, a la uessica, es al malo colore per lunga infermita, a gli asmatici, a i morbi caduci, es à gl'hidropici.la decottione de li sec= chi con hissopo beuuta purga i uity del petto, à lunghe tossi, es a gli antichi uity del polmone trite con salnis tro e gnico in cibo mollificano il uentre . la sua bolliz tura in gargarisma è utilissima contra le infiammatio ni de l'arterie, e de le ghiandole. si giungono anche con gli empiasiri, che si fanno di farina d'or Zo, d'ac= qua, e d'olio. con ptisana, e con sienogreco in somenti per le donne utilmente s'infondeno cotte in cristei, con ruta contra dolori intestini cotte, e trite si pongono à dissoluere le durez Ze moilificano le scrofule, e l'enfiatu re acute, dolorose, infiammate, maturano i bugnoni, e molto meglio con radice de la iride, o nitro, o calcina. crude, e peste con le sopradette cose fanno il medesimo. con scorza di melagrana ripurgano la crescenza de la carne in le dita col uitriolo conferiscono a gli kulces ri maligni, e disperati de le gambe, cotte in uino con absinthio, e surina d'orzo s'impongono a gl'hidropis ci. abbrusciate con ceroto quarisceno il male de le cals caona per freddo.crude, e trite con seneua, e salnitro messe ne l'orecchie sanano i sbusinamenti, e spiure vil

96

œ.

ю

dis

latte del fico domestico, & errante caplia il latte, al modo del cagliaruolo d'animali, et ha for Za apritiua, & estulcerativa.lubrica il corpo, beuuto con le man= dole trite, o apre i luochi de le semme occulti, col ros so de l'ouo apposto, e con cera di Thoscana prouoca i me sirui.con farma di fienogreco, es aceto è utile ne gli empiastri de gottosi issurga con la polenta la le= pra, l'impedigine, le macchie, e uity de la cotica ne la faccia, la rogna, e le nascenze del capo. Instillato in le ferite, uale a punture de scorpioni, à morsi de cani, e d'altri animali uelenosi . bagnare in esso la lana, e porla ne le concauita de denti gioua al dolore. con grasso, es ongere d'ogn'untorno la carne toglie le fir miche ne la specie de porri. Il medesimo sa il sugo de rami teneri del fico seluestre, di cui sono pregni, nanti che rompano fuori gli occhi. si pessano, si spremeno, e si secca poi a l'ombra, e serbasi. Il latte e'l sugo si tra= pongono co i medicami scaristicativi, cotti con le carni bouine i ramuscelli di fico fanno cuocere con molta fa= cilita-perche il latte habbia maggior for Za di soluere il corpo, mentre lo cuoceno con un ramo di fico in luo co di spatula mescolano, e muoueno.

# DE LI GROSSI: CAP. CLXXVI.

Sono detti d'alcuni erinei, cotti, empiasirati mollificano le scrosule, e tutte le gomme con farina e salnitro posti toglico le formiche ne la specie de porri, e thymital medesimo uagliono le soglie, che con aceto, e nitro sanano le crescenze del capo, la forsora, e le pusiule

minute ne piedi, o ne le gambe. freganosi l'ensiature, che si chiamano ficose, e le palpebre de gli occhi aspre. le macchie bianche s'intingeno con le figlie del fico negro, o con le sommita de ramuscelli, che chiamano crade.con mele fanno contra il morso del can rabbios so, es agli hulceri che si chiamano cerie (cioè faui)I grossi con le foglie di papauero agresie traggono fuo ri l'ossa, e con cera disselueno le scrofule. con eruo, e con umo fanno contra il morso del ragno, e de la scolo pendra monte. fassi il ranno, o lissiuia, che altri dicas no, de la cenere de rami del fico domeslico e seluatico abbrusciato.la cenere ui si butta dentro, e lasciasi inuec chiare.mischiasi con gli adustiui, e uale a i mali, che passano in gangrene, ripurga, e consuma quello, che sour'abbonda, pigliano una stonga, e bagnanola in detta lissiuia, e la soprapongono al male. & in cristei conuiene à dolori d'intestini, a le antiche scorrenze di corpo, a gli hulceri profondi, purga, salda, e riempie di carne, non altrimente, che gli empiastri, che si pon= gono sopra le ferite sanguinose, beuest contra il sangue cagliato, a le rotture, a i spasimi, es a quelli, che sono caduti, o precipitati d'alto luoco, con un bichiere di acqua allhora colata, giunto un poco d'olio, e data per se al peso d'un bicchiere conferisce a la disinteria, er al flusso siomatico, ongesi con olio a stasimati, er a dolor de nerui, prouocando i sudori, beuesi da chi hauesse beuuto, o mangiato gesso, es al morso de falangi. Il medesimo sanno tutte l'altre lissiuie, e massis

5,80

1/7

me di quercia.tutte astringeno.

はいい

温

741

Ski

1607

30

000

Pio

Page.

0

# DE LA PERSEA OVERO PERS fica. CAP. CLXXVII.

È un'arbore, che nasce ne lo Egitto. sa un frutto ac commodato al stomaco, es è da mangiare in esso tros u anosi alcuni salangi chiamati cranocolapti, massime in Thebaide parte de l'Egitto le soglie secche, trite, ins sperse stagnano il sangue. Alcuni dissero quest'arbore in Persia essere mortisero, e perciò trapportata in Egit to, mutò sua natura, e secesi salutisera e buona a mans giare.

# DE LA IBERIDE. CAP. CLXXVIII.

Hale foglie simili al nassurtio, ne la primauera uerdeggianti. Questa herba cresce a la grandez a d'un gombito, e manco tal'hora, nasce in luochi inculati, e produce ne la state un sior di color di latte, nel cut tempo ha maggior forza, ha oltra ciò due radici simi a li al nassurtio, lequali sono riscaldative, es adustive. Vagliono contra la sciatica un modo d'empiastro com lardo salato di porco poste suso per quattr'hore. Do po ilquale tempo bisogna poi andare al bagno, es ona gere con lana il luoco d'olio.

Fine del primo libro,

# TERIA MEDICINALE DI PEDACIO DIOSCO: RIDE ANA: ZARBEO.

El primo libro, o Ario carissimo, che noi scriuemmo de la materia de la medicina, habbiamo pertrattato de gli odoriferi, che Greci chiamano aromatici, de gli olei, onguenti, ar=

bori, e che nascono di loro, come liquori, cioè lagrime, e frutti: in questo secondo noi diremo de gli animali, de latti, grassi, de formentaggi, de l'herbe, che si mans giano, e d'altre sorti, che sono acri per la parentela sua, come sono cipolle, agli, e seneua: accioche non sies no trattate separatamente quelle, che sono tra se cons simili.

DE L'ERINACEO MARINO. CAP. I.

Echino thalassio (gli Romani lo chiamano erina: ceo, ouero echino marino) lo erinaceo è utile al stoma co, e sa buon corpo, accommodato à prouocare l'uri: na, si compone ne le ontioni di rogna, la scorza cru: da, es arrostita, il suo cenere brusciato purga gli hul: ceri immondi, e reprime le crescenze de la carne.

DE L'ERINACEO TERRESTRE. CAP. II.

Echino cherseo (Romani l'apellano erinaceo terres stre, ouero echino) il cuoio de lo erinaceo terrestre ab: No.

뤢

401

Mil.

Mis

brusciato uale contra il cadimento de capelli, qual chia mano alopecia, se ne onge utilmente con la pece liquiz da la carne sua uecchia, e con lo aceto mulso beuuta uale contra i mali de le reni, e de l'urina, e di piu giozua a l'hidropisia, e al spasmo, a la elefantia, e ai corpi, che se immagriscono, essicca gl'intestini il suo fe gato seccato al sole s'una pietra si riserba ai medez simi usi.

# DE L'HIPPOCAMPO. CAP. III.

Hippocampo è un'animale picciolo marino, la cui cenere con la pece liquida, ouero assongia, ouero onz guento amaracino composto riempie i luochi uacui de capelli caduti.

# DE LA PVRPVRA. CAP. IIII.

Porphira(Romani purpura) la cui cenere disseccai netta i denti-reprime l'escrescenze de la carne-mondis sica gli hulceri, e li sa peruenire a le cicatrici.

# DEBVCCINI. CAP. V.

Il buccino abbrusciato sa il medesimo effetto, piu sortemente essulcera, se alcuno abbruscierà il detto buccino pien di sale, in un uase crudo, è utilissimo a netta re identi, er anchora a gli abbrusciati gioua molto ongersi di quel cenere, e uuolsi lasciare suso la cenere, sin che sia uenuto a la durezza, e come sotto a l'abbrus sciato è uenuto la cicatrice, da se medesimo cade, oltra ciò si sa di que sti buccini calcina, come noi diremo.

DE GLI IONII. CAP. VI. Chiamanosi ioniji mezzi de le purpure, e de bucci: ni circa laqual parte sta inuolto il uolume de l'ostras ca queste parti abbrusciate hanno maggiore efficacia de la purpura, e de la buccina, o ha uertu piu di cos stringere le carni de buccini sono soaui a la bocca, o utili al stomaco, ma non mollisicano il corpo.

DE LI MIACI. CAP. VII.

Miaci Latini mituli. in Ponto sono approuatissimi de tutti gli altri abbrusciati, come gli buccini, e partiz colarmente laudti nel modo, che si laua il piombo, con il mele sono utili a la medicina de gli occhi, es sminui scono la grossezza de le palpebre, purgano le macz chie de gli occhi, es altre, che impediscono la ueduta, e le loro carni utilmente si pongono sopra il morso de li cani.

DE LE TELLINE. CAP. VIII.

Le fresche fanno buon corpo, e massime il suo broz do salate, e trite s'abbrusciano, es si sanno uenire in poluere, e bagnate di liquor cedrino non lasciano ueni re piu i peli.

DE LE CHAME. CAP. IX.

1118

Appresso de Romani chami, ouer hiatuli: il loro bro do cotto con poco d'acqua solue il corpo, beuuto, pes rò con uino.

DE LA COCCHIGLIA IN:
diana. CAP. X.

Onycha li Romani, ouero ostraca, è il coperchio d'una cochilia, simile à quelle de le purpure, trouasi ne le paludi de l'India, onde ne uiene il nardo, & è odos Pio

140

ILL THE

150

limi

18

1

64

rata:perche si pasce di nardo, si raccoglie quando le paludi si seccano per pil gran caldo, precedono di bo ta quelle, che uengano dal mare rosso, e sono bianche, e grosse, le nere, e le piu picciole sono di Babilonia: ambi due sono odorate, e quando s'acendeno in prosumi, rap presentano il castoro, e quel suffumigio eccita le donne suenute p la suffocation di matrice, parimete per mal caduco, beuute turbano il corpo, il suo cenere ha la me desima efficacia, che de le buccine, purpuree.

DE LE LVMACHE TERRESTRI. CAP. XI.

Cochiglia cherseon (Romani dicono coclea) è acs commodata al Flomaco, difficilmente si corrompe, le migliori sono, che nascono in Sardegna, Libia, Astis palea, Sicilia & in Chio. anchora sono ottime quel= le de le alpi di Toscana, lequali si chiamano pomatie, cioè coperchiate, le marine sono utili al stomaco, sas cilmente si smaltisceno, le fluuiali sono uelenose, le sile uestri, lequali stanno attaccate a le spine, & a gli arbuscelli, alcuni le chiamano sesili, turbano il stomaz co, & il uentre, & prouocano il uomito, tutte le sorti abbrusciate, fatte in cenere sono atte à riscaldas re, es abbrusciare mondificano la lepra, le mace chie di tutto il corpo, i denti. ammendano le macs chie de gli occhi, e del uolto fatte per il sole, le intiere abbrusciate con tutta la carne, o in poluere trite, ons te col mele, le crude co i suoi coperchi poste asciugano l'ensiature de gl'hidropici, che no si lieuano, sin che no sia istratto tutto quell'humore. mollificano l'infiamma:

cioni de le podagre . parimente impiastrate cauano i spini-pistate, e poste fanno uenir il mestruo, e le sue carnitagliate con la mirra, es incenso saldano le ferite de li nerui.trite, e poste in lo aceto stagnano il san= que dal nasola lumaca uiua, massime l'Africana, in= phiottita mitiga il dolore del stomaco trita con la scorza, con uino, e mirra beuuta in poca quantita sana il dolore colico, e de la uessica: e passato un'ago per la carne de la lumaca, ongere i peli con quello humore ui schioso, ricongiunge i peli disconcertati.

DE CANCRI FLVVIALI. CAP. XII. Carcino (Romani cancri) la cenere de questi can eri abbrusciati al peso de doi cucchiari, er uno di gen tiana beuuta per tre giorni gioua à morsicati da cani rabbiosi.con la decottione del mele mitiga le fenditu: re de piedi, e del sedere, et il male, che uiene a le calca gnane tempi de inuerno, es i cancri triti, crudi beuu= ti con il latte d'asino uagliono contra i morsi de sers penti, de falangi, de scorpioni. alessi, e mangiati con il suo brodo giouano a la corrottione di tutto il corpo,e che hanno beuuto il lepro marino . triti , e con ocimo ammaz Zano i scorpioni, i cancri marini sono di mis nor uertu.

# DEL SCORPIONE STRE. CAP. XIII.

Pestato, crudo, o posto, quel propio, che ha morsie cato è utile a la morsicatura, anchora arrosiito, e man giato, parimente è buono.

Del scorpione

100

# DEL SCORPIONE MARI:

no. CAP. XIIII.

Scorpione thalassio (Romani scorpione marino) il suo fele conuiene a la distillatione, e macchie de gli oc chi, es a la debolezza de la uista.

# DEL DRACONE MARIS NO. CAP. XV.

Dracon thalassio (Romani dracone marino) taglia to, e posio uale contra la puntura de la sua spina. DE LA SCOLOPENDRA MARINA,

ouero centipede. CAP. XVI.

Scolopendra (Romani scolopendra, ouero centipez de) le parti del corpo pilose onte con olio de la sua dez cottione rimangano polite senza peli, ma à toccar le su spiurire.

MAKE

MIL!

# DE LA TORPEDINE PESCE. CAP. XVII.

Narce (Romani torpedine) apposta uale a lunghi dolori di capo, mitiga i fieri tormenti e la medesima apposta affrena l'inuersione e'l cadimento del ses dere.

# DE LE CARNI DE LA VIPE: RA. CAP. XVIII.

Echidne (Romani uipera) la sua carne cotta in cis bo chiarifica il uedere u'ile medicina a nerui repris me le scrosule crescenti scorticate che sieno deggonsi gittare il capo, e la coda, pche non hanno carne è sas uola à dire che si deggiano tagliare le parti estreme à misura gittate l'interiora si cuoce la carne sua in olio, uino, con un poco di sale, & aneto. Alcuni disceno, che chi mangia di questa carne diuiene pidoce chioso, ma non è uero altri diceno, che chi usa quele la carne in cibo, uiue lunghissimo tempo fassi di questa un sale per il medesimo uso, ma la sua uertu è alquanto piu inferma il modo per farlo è tale. Pone si la uipera uiua in un uase nuouo di terra, mette glisi dentro sale, e sichi secchi pesti, di ciascuno cine que sestari, e sei bicchieri di mele poi si sa un coe perchio al uase, e lutasi bene, e mettesi in una soro nace, sin che'l sale diuenga carbone. si caua il sae le, e si trita, e conseruasi, e perche sia piu grato al gusto, ui si giunge spica, o siglio di nardo, o un poco di malobatro.

DE LA SCORZA O SPOGLIA de le servi. CAP. XIX.

Geras opheos (latini senetta de serpi) s'instilla cotta nel uino pe'l dolore de l'orecchie, e con la mez desima si lauano i denti, quando che dogliono, alz cuni la metteno, e massime quella de le uipere ne le medicine de gli occhi.

DE L'VNO E DE L'ALTRO
lepore. CAP. XX.

Lagoon(Romani lepore) il marino è simile a la picciola loligine (che alcuni tengono essere quel pessee, che si chiama calamaro) per se trito, es con ortica imposto sacadere i capelli.

Mr Es

Sales Sales

有

4163/

. 10

915

200

77

DEL LEPORE TERRESTRE. CAP. XXI.

Il suo ceruello si mangia arrostito per i tremoli pro cedenti da mala dispositione es a fregare le gingiue de fanciulli, o dargtilo in cibo a magiare sa prò, quado fanno i denti il cenere de la testa moto co grasso d'or so, o con aceto su riuenire i capelli caduti. Il suo caglia rino dato tre giorni dopo la purgatione de mestrui ad una donna la sa perpetuo sierile. Il ringe i slussi de le donne, e del corpo si de gli huomini, come de le don ne gioua al mal caduco, e con aceto si beue contra uele ni, massime latte cagliato nel stomaco, et a morsi de la uipera, e col sangue suo caldo s'onge per le macchie, e lentigini del uolto.

DEL PESCE PASTINACA. CAP. XXII.

Trigona (Romani passinaca marina) il suo pungo lo, ilquale ne la coda è ripiegato a le scaglie, mitiga il dolore de denti, gli rompe, e sa uenire suori.

DE LA SEPIA. CAP. XXIII-

Se si mangia il nero de la sepia difficilmente si cuo ce, nondimeno mollisica il corpo formato il suo osso in collirio è attissimo a leuare l'asprezze de le palbere. abbrusciate in la sua testa sin tanto, che la pte crosiosa si lieui, poi trito purga le macchie, la farsora, i denti, e uitij de la cotica. lauato si mischia ne le medicine p gli occhi contra le macchie de gli occhi de giumenti utila mente si gli sossi ne gli occhi, trito con sole, e posto consuma le crescenze de la carne de l'unghie.

DEL MVLO PESCE, CAP. XXIIII.

i ÿ

Trigle(Romani mulo.) Il continuo uso in cibo di questo pesce scema la uista crudo, tagl ato, es apposso sus sus use contra i morsi del dracon marino, del scorpione, e de li ragni.

DE LI TESTICOLI DE L'HIP popotamo. CAP. XXV.

Orchi(Romani hippopotamo, ouero testicolo di ca mallo sluviale) seccato e trito si bene contra il morso de serpenti.

DE LI TESTICOLI DEL CA:
ST'ORO. CAP. XXVI.

Il fibro, ouero castoro è animale, che uiue & in ac: qua, o in terra, ma per lo piu sta in acqua, e si nutris ca de pesci, e de cancri. li testicoli suoi uagliono cons tra ueleni de serpenti, fanno starnutare, es in somma sono in uso a molte cose, beuuto al peso d'una dramma, prouocail mestruo, sa uenir suori le seconde, e'l parto beuesi per le uentositu con aceto, per i dolori intestini, a singhiotti, a ueleni, er a l'ixia (secondo alcuni ueleno mortifero, e secondo altri herba nociua.) in: fusi destano dal sonno i lethargici , sanno il medesimo con aceto, es olio rosato in approssimare al naso, es insuffumicare. beuuti, o inonti giouano a tremolanti, a li spasimi er a tutti i uity de nerui.in somma la loro mertu è di riscaldare, si denno eleg gere i testicoli, che sieno congiunti da un medesimo principio. è impossis bile in una medesima tonica trouare due uessiche con: giunte dentro uogliono hauere un liquore, come di

TANK.

年,引

17

KAN

mele ceroso, di graue odore, acre al gusto, mordente, e fregoleuole, circondati intorno di membrane natura li alcuni lo sulssicano con la gomma, o con l'ammoz niaco mischiato col sangue de l'animale, e col castorio medesimo, e l'instillano, e seccano in la uessica, è mera bugia, che questo animale, quando è cacciato si tagli da se i testicoli a pena si possono prendere tanto sono à guisa di quelli del porco attaccati sortemente, e stretzionde bisogna tagliare la pelle, e trargli suora, et inzieme la tonica che ha in essa quel liquore simile al me le si secca, e dassi a bere.

# DE LA MVSTELLA DOME: Rica. CAP. XXVII.

Galen catecidion (Romani mustella) la si bruscia, cauanosi fuori le sue interagne, s'insala, e secca a l'ome bra, si serua ad inuecchirla, beuuta con uino al peso di due dramme è rimedio cotra tutti i serpenti. Il suo uen tricello riempito di coriandolo, e lasciato inuecchiare uale in beuanda a morsi de uelenosi, er al mal cadue co la cenere di tutta la mustella abbrusciata in uase di terra onto con aceto uale a le podagre, il sangue de la mustella s'onge per le scrosule, e gioua al mal caduco.

# DE LE RANE. CAP. XXVIII.

Batraco (Romani rana) le rane cotte a lesse con sale, co olio uagliono contra tutti i ueleni, e cosi la sua tol litura, giouano anchora contra le antiche aposteme del neruo del collo (che altri diceno corda) la cenere de le rane abbrusciate inspersa stagna il sangue. có la pece liquida, es ongere uagliono al cadimento de capelli.
il sangue de le rane uerdi instillato uieta, che non naz schino i peli de le palpebre iscarpati, cuocenosi le raz ne in acqua, es aceto, e con la sua decottione si lauaz no i denti quando dogliono.

DEL SILVRO PESCE OVER

fele. CAP. XXIX.

Il fresco in cibo nudrisce, e fa buon corpo. il salato non da nutrimento, pure ispurga le arterie, & ispedie sce la uoce la carne del siluro salso apposta caua gli acuti sissi nel corpo.con salamora di siluro si sa somene to quando i dolori disinterici comenciano, diuertisce quell'humore, e traggelo a la cotica di suori insuso in cristeio acqueta i dolori de le sciatiche.

DE SMARIDE PICCIOL PESCE.

CAP. XXX.

La cenere del capo di questo pesce salato abbruscia to reprime le crescenze de la carne ne gli hulceri, sere ma le uolatiche, consuma i chiodi e thymi, utile a punture de scorpioni, e de cani rabbiosi, come anche tutti gli altri salumi.

DE LE MENE. CAP. XXXI.

La cenere trita, e possa ammenda le senditure del sedere, e con la sua salamora si sa lauanda a gli hulces ri putridi in bocca.

DEL GOBBO PESCE. CAP. XXXII.

Il gobbo fresco posso in un uentre di porco, cotto in dodici sessari d'acqua a la consontione, che non ne

rimangano piu che dui, e raffredato in beuanda solue il corpo sen la molestia, impiastrasi contra il morso de cani, e de serpenti.

DEL TONNO SALATO. CAP. XXXIII.

Omotarico è la carne del tono salato, in cibo uale cotra i morsi de la uipera nomata pster di qsta carne bisogna magiarne assai, e dopo dar di sopra del uino a beuer i tata copia ch'egli sia costretto a uomitar è mol to accomodato a i uomiti p la ripienez a, et in ultimo attissimo rimedio in ontione a morsi de cani rabbiosi.

30

bis

DEL GARO. CAP. XXXIIII.

È la salamora de tutti i pesci, e de le carni di tutti gli animali salati. in somento reprime tutti i mali serpi ginosi. aiuta contra i morsi de cani rabbiosi, in cristeo a la disinteria uale, a la sciatica, reprime oue troua no essulceratione, e doue non è, essulcerano.

DEL BRODO O COCITVRA DE PE:

sci freschi. CAP. XXXV.

Beuuto per se,e con uino suota il corpo, particolar mete sono a questo uso quello de gobbi, de scorpioni, de iulide, de perci,e d'altri teneri de sassi, che non putino se cuoceno in acqua, e pongonui aneto, es olio.

DE LE CIMICI DE LETTI. CAP. XXXVI. Corys. sette cimici rinchiuse in una scorza di saua uagliono cotra la sebbre quaratana inghiottite nati la giuta de la sebbre parimete senza le scorze di saua s'i ghiottiscono cotra'l morso de l'aspe odorate dessano dal cadimento p suffocatio di matrice, beuute in uino

i iiÿ

o in deeto edeciano le sanguisuge attaceate a la gola, trite, o messe ne la uerga uagliono a la difficulta de l'urina.

DEL MILLEPIEDI. CAP. XXXVII.

È un certo uerme animaletto picciolo, che ha molti piedi, e sta ne luochi humidi, e acquosi, e come si toce cano con mano, si ritraggono di sorma lunga, in roz tonda beuute in umo giouano a la dissiculta de l'uris na, utilissimo con esso inongere a la squimantia trite, e riscaldate in scorza di melagrana, con olio rosato con uengono instilate al dolore de l'orecchie.

DE LA BLATTA. CAP. XXXVIII.

Silphe.trouasi intorno a le macine, e ne i pisirini. rite, o cotte con olio instillate pongono sine al dolore. de l'orecchie.

> DEL POLMON MARINO. CAP. XXXIX.

Pneumon thalassio, fresco, trito, in onto utilissimo de le podagre, es al male de le calcagna per freddo.

DEL POLMON DI PORCO,

d'agnello, d'orso. CAP. XL.

Il polmone del porco, de l'agnello, de l'orso non la sciano insiammare i piedi iscorticati da le scarpe.

DEL POLMONE DI VVOLPE.

CAP. XLI.

Secco si da in beuanda a gli asmatici.il suo grasso liquesano sinisce instillato il dolore de l'orecchie.

DEL FEGATO ASININO. CAP. XLII.

400)

1750

TI (A)

Il fegato de l'asino arrositto in cibo soccorre al morbo cadu o. deesi però dare a digiuno.

DEL MEMBRO GENERANTE DEL CER:
uo maschio. CAP. XLIII.

Trito, e beuuto in umo porge aiuto a morsicati da uipera.

DE L'VNGHIA DE L'ASI :
NO. CAP. XLIIII.

La cenere di questa unghia per molti di beuuta, dui cocchiari, dicesi essere in aiuto contra il morbo caduco.

DE LE LICHENE DE CAVAL:

LI. CAP. XLV.

Lichene sono i calli ne le ginocchia, e sopra l'une ghie, indurate dal continuo piegare di cue parti-

DE L'VNGHIA DE LA CA:
PRA. CAP. XLVI.

La sua cenere onta con aceto guarisce l'infermita, che sa cadere i capelli.

DEL FEGATO DE LA CAPRA.
CAP. XLVII.

Il sangue che cade d'il fegato de la capra, quando s'arrostisce, inonto gioua a quelli, che, come s'auicina la sera, pochissimo ueggono, e di notte nulla, mentre si cuoce, deggonsi tenere gli occhi aperti sopra il sumo, utilissimo è usare in cibo la carne arrostita. Dicesi che'l fegato del becco in cibo scuopre il morbo cae duco.

## DEL FEGATO DEL PORCO

seluatico. CAP. XLVIII.

Fresco seccato trito in polue con uino, uale al mor so de serpenti, e de ucelli.

DEL FEGATO DEL CAN RAB:
biofo. CAP. XLIX.

Dicesi, che mangiato da morsicati dal medesimo, non temeranno de l'acqua e per rimouere la paura de l'acqua usano d'appendersi al braccio quel dente, che si chiama canino, inuolco ne la pelle.

### DE LE SVOLE DE LE SCAR: pe uecchie. CAP. L.

Cattimata.s'abbrusciano le suole, e quella cenere tri ta monta è utilissima a gli abbrusciati, a le scorticatuz re per fregagioni de membra, et iscorticationi de piez di per scarpe.

DFL FEGATO DEL MERGO. CAP. LI.

Secco con acqua mulsa beuuto al peso de dui coce chiari sa uenir suori la seconda.

DE LE GALLINE. CAP. LII.

Alectoride.uagliono a morfi de serpenti le galline tagliate uiue, e poste suso calde, ma bisogna permuz tarle.

# DEL CERVELLO DE LE galline. CAP. 7111.

Dassi in umo contra i morsi de serpenti. stagna il sangue de la membrana del ceruello, e quella pellicina che di dentro del uentricello, che si getta uia, quando

# May

si cuoce, è utilissima a quelli, che non ponno ritenes re il cibo nel stomaco.il(brodo) del gallo uecchio si da per purgare il corpo. si traggono le sue interiora e ui si mette sale un cambio. si ricusce il gallo, e cuo: cesi in uinti sesiari de acqua ; e si lascia bollire in fin che ritorni tre emine. si pone a raffreddare, e dassi tutta a bere, alcuni aggiungono a questa cocitura brassica marina, ouero herba mercuriale, o polipos dio, questo brodo purgatutti gli humori crudi ul s schiosi, e negri, gioua a le sebbri lunghe, a gli ass matici, 1 dolori artetici, e uentosita di somaco. il uentricello de galli uecchi salato, es inuecchiato seco cato a l'ombra, e dato al peso de tre oncie è rime s dio contra la uiolenta scorrenza di corpo causata da le medicine solutiue: quando si uole usare per ciò, si tri ta, o si beue con l'acqua,

DE L'OVO. CAP. LIIII.

Oon nutrisce piu il molle che'l sorbile, e piu il duro cotto in suoco il rosso de l'ouo arrosiito è utile al dolore de gliocchi, con olio rosato, e Zasfrano. con la sertola campana gioua a l'instammatione del sedez re, es a sunghi mangiasi per stagnare il corpo con una del rhum, ouero con galla fritto, pò il medes simo da per se.

DEL BIANCO DE L'OVO.

CAP. LV.

Il bianco de l'ouo crudo apposto rinfresca, &

congiunge, e mitiga le infiammationi de gli occhi. ne luochi abbrusciati non lascia uenire le pussule, se di sue bito s'ongono. la faccia onta di questo non pò essere abbrusciata dal sole. posto a la fronte con incenso resprime le distillationi ne gli occhi. e con lana olio rosae to, uino, e mele posto mitiga l'us siammationi de gli occhi. crudo si sorbe contra il morso de l'emorroidi. sore besi anchora tepido contra i mordicamenti de la uessi ca, a le scorticationi de reni, a l'asprezza de l'arteria, ca al sputo del sangue, a catarri de la tessa al petto.

DE LE CICALE. CAP. LVI.

Tettige arroslite in cibo uagliono al dolor de la

uessica.

DE LE LOCVSTE. CAP. LVII.

Acride in suffumigio giouano a la difficulta de l'us rina massime de le donne. Le carni de la locusta non se usano in cosa alcuna ue n'è un'altra si ecie laqual si chiama assiraco, ouero asino senza ali, es ha le game be piu grosse sfresca e seccata si beue in umo contra i morsi de scorpioni, quelli, che habitano a Lepte in Africa usano de mangiarne quante ne uogliono.

DE L'VCELLO OSSIFRAGO. CAP. LVIII. Finida quesso è un ucello, il cui uentricello sa uenir suora le pietricelle de la uessica per urina.

DE LVCELLO GALERITA. CAP. LIX.

Questo uce'lo ha sopra la cima del capo a modo d'una cresta di piuma arrostita, e mangiata è ottimo rimedio al dolor colico. Wit,

**神師の神経神師** 

DE LA RONDINE. CAP. LX.

Chelidona.tagliati i rondanini nanti la luna piez na, che siano però de la prima figliatura ne i loro uenz tricelli si trouano due pietricelle, de quali una è de uaz ry colori: l'altra è d'un color solo unanzi che toccaz no terra rinchiuderle in pelle di uitello, o di ceruo en ligarle al braccio, o al collo giouano al mal caduco e piu spesso si restituiscono a la sanita le rondini manz giate al modo de beccasighi sortisticano la uertu uiste ua e la cenere de le madri e de sigli abbrusciati in uase di terra con mele uale il medesimo ongesi anchora al mal de la squinantia, e contra l'instammationi de l'uz ua, e de le ghiandole le madri e sigliuoli salati en ine durati beuuti in acqua al peso d'una dranma soccorre no a la squinantia.

DE L'AVORIO, CAP, LXI.

Elephanta, la limatura de l'auorio apposta sana i panaricci de le ugne, e la sua uertu, e natura è di stringere.

DEL TALO. CAP. LXII.

Astragalo osso de la cauicchia del pie del porco bru sciato in sin che di negro uega biaco, trito, e beuuto ua le al dolor colico, a a gli antichi dolori de intestini.

DEL CORNO DEL CERVO. CAP. LXIII.

Elaphu ceras abbrusciato ridotte in cenere beuuto al peso de dui cuchiari con gomma de dragacanta ua le contra il sputo del sangue, a la disenteria, a flussi stomatici, a la ittericia, a dolori di uessica, con

strui.il modo di brusciar il corno è tal: Si sega in pez = Zi, e segato si pone in un uase di terra crudo, e si co = perchia, e lutasi bene, e mettesi in una fornace, e si lascia ardere, fin che biancheggia il uase, lauasi poi al modo de la terra cadmia, questa cenere è utile a la distillation de gli occhi e a gli hulceri.è bona ancho = ra per purgare i denti, il profumo del corno crudo caccia le serpi.cuocesi in aceto, e lauanosi le gingiue di quella bollitura per il dolor de le mascelle, quando si fanno i denti.

DE LE RVGHE CHE NASCONO ne l'herbe domessiche, che si mangiano. CAP. LXIIII.

no essere morsicati da animali uelenosi.

DE LE CANTARELLE. CAP. LXV.

Cantharide ottime sono da servare quelle, che si raccogliono ne formenti. si ripongono in un uaz se di terra non pegolato, e ligasi la bocca con pezz Ze di lino rare. si pone la bocca sopra un uase di aceto fortissimo bollito, e ruotasi il uaso sin tanz to che siano morte: dopo si passano con una cordicelz la, e s'appendeno a gli usi suoi. efficacissime sono quelle, che sono de uary colori, es hanno i circuzi li obliqui in le penne gialli, di corpo lungo, grosz

se, e grasse come le blatte, inutili sono quelle d'un colore.

# DE LE EVPRESTI. CAPI: TOLO. LXVI.

the state of the s

tido,

ná

COL

Nel modo medesimo si serbano le bupresti, che sono specie de cantarelle, e l'eruche de pini, lequali si pone gono sopra un criuello, es sotto si pone la cenee re calidissima, e si seccano, la uertu a tutte è commune di corrodere, hulcerare, e fare uenire suora da la summita del corpo il calore, per la qualcosa si mescolano con le medicine, che sana no i cancari, le lepre, e le maligne impediginiz es co i soppositori mollificativi aggiunte sanno ues nire suora i mestrui, diceno alcuni, che le cans tarelle giovano a li hidropici mischiate con le mes dicine provocative de l'urina, diceno anchora alcuni altri, che le ali, es piedi de le canta si relle vagliono a guarire quelli, che hanno beuve te le cantarelle.

### DE LA SALAMANDRA. CAP. LXVII.

La salamandra è una specie di lucerta pigra uaria, fulsamente creduta, che non s'abbrusci in suoco. ha uertu di corrodere, scaldare, e essul e cerare, mischiasi in quelle medicine, come le cane tarelle, lequali uagliono a guarire la lepra, e sull'essulle sull'esse al modo medesimo, liquesat e

ta in olio estirpa i peli gittate le interiora, e capo, e piedi si serua in mele, al medesimo uso.

DEL RAGNO, CAP. LXVIII.

Arachne chi lo chiama holco, e chi lyco meschio con ste o a le tempie sinisce i termini de la sibbre terzana, imposta la sua tela stagna il sangue, e rimoue l'instam mationi de gli hulceri su la cotica, u'è un'altra specie di ragno, che sa le sue tele candide, tenui, e dense, dices si, che inuolto in pelle, e ligato al braccio guarisce la sebbre quartana, cotto in olio rosato, et insus sociale dolore de l'orecchie.

DE LA LVCERTA. CAP. LXIX.

Saura, la testa de la lucerta trita, e posta caua fuori i spini, e gli acuti fitti in alcuna parte del corpo caccia i porri, e le formiche, i chiodi de la medesima specie posto il segato de la lucerta ne le concauita di denti fa cessare il dolore, e tutta tagliata e posta leua il dolo re fatto per la puntura del scorpione.

DEL SEPE. CAP. LXX.

Alcuni l'hanno chiamato lucerta chalchidica, bez unto in uino sana il suo morso medesimo.

DEL SINCO. CAP. LXXI.

Romani diceno crocodilo terrestre ue n'è uno Egit tio, o un'altro Indiano, il terzo nasce al mare rosso, il quarto in Mauritania il crocodilo terrestre de la sua specie, che è portato salso nel nassurtio, di esi, che beuuto in uno al peso d'una dramma de suoi lombi eccita eccita la lussuria, il medesimo beuuto con mele, e des cottione di lente, o con seme di lattuca in acqua la res simgue.

### DE LI VERMI DE LA TER: RA. CAP. LXXII.

Ges enteracio è intestino de la terra, Romani lom bricitriti, & imposti saldano i nerui tagliati, cotti con grasso d'oca finiscono le febbri terzane. instillati giouano al dolore de l'orecchia, cotti con olio, & instusi ne la contraria orecchia leuano il dolore de denstitriti, e beuuti con uino passo prouocano l'urina.

DEL SORCIO RAGNO, CAP, LXXIII.

Migale tagliato, & imposso a la piaga sana il morso proprio.

## DE LI SORCI. CAP. LXXIIII.

Myes, i sorci, che habitano in le case nostre tagliati s'impongono con molta utilita a morsi de scorpioni. Arrosiiti, e dati in cibo a fanciulli seccano la saliua de la bocca.

## DEL LATTE, CAP, LXXV,

Gala.ogni sorte di latte è di buon sugo. nudrisce il corpo.mollisica il corpo.genera uentosita nel stomaco, e ne gl'intestini. Il latte dela primauera è piu acquoso, e di pascolo uerde mollisica piu il corpo. lodasi quello, che è bianco di spessezza uguale, es instillato sopra l'unghia non si disperga.il caprino tenta meno il corpo.poche le capre usano di pascersi di cose piu astritti ue, di quercia, di lentisco, d'oliua, di terebinto, per

ilche è utile a lo stomaco. Il latte di pecora, è denso, e grasso, però non è tanto accommodato. Il bouino, asi= nino, cauallino solueno il corpo, e turbanolo. ogni lat= te souerte il siomaco, oue ne pascoli sia scammonea, elleboro, mercorella, ouero la clematide, come noi di= cemmo farsi ne moti iustini le capre in quel luoco, che si pasceno de le foglie de lo elleboro, quado escono fuo ri de la terra gomitano, co fanno latte, che souerte il Romaco, e fa uomitare.ogni latte cotto astringe il cor po,massime quello, in cui sieno state ammor late pietri ceile marine infocate uale a tutte le essulceragioni ins terne, massime de l'arterie, del pulmone, de l'interio: ra, de la uessica, de le reni uale inonto di fuora contra il spiurire de la cotica, a le pustule, che si rompeno, & a mali bumori del corpo. Il fresco si da co mele crudo, sale, & alquanto d'acqua, è meno uentoso quello, che è cotto, il cotto con pietre picciole marine a la conson tione de la metade aiuta contra flusso di corpo, con iscorticatione d'intestine.

DEL SERO DI LATTE. CAP. LXXVI.

Ogni latte ha il suo sero, come è separato, è ualidissi mo à le purgation dassi a alli, che si uogliono purgare senza uiolentia, come a melacolici, caduchi, leprosi, ele fantiaci, et a le pustule, ropeti da tutte le pti del corpo.

DEL LATTE CAGLIATO. CAP. LXXVII.

Schisto.fassi d'ogni latte.Pigliasi, e posi in uase di terra a boglir, e mescolasi co ramo di sico, come due, o tre uolte ha leuato il bollore, ui si gittano dentro tanti A bije Angale Angale Angale

me fo

W/A

CONT.

Mag

湖山

W

ħΛ

74

bicchieri d'aceto mulso, quati sestari furono di latte.e cosi quel, che s'è costretto in uso di far cascio (o formag gio, ch'altri dicao) si separa, e lascia la pte acquosa che è il sero.ma come boglie, pche no sparga di sopra, co= uiesi co spoga bagnata i acqua fredda di cotinuo fre gare i labbri del uase, metter poi nel latte un sestaro d'argeto pieno d'acqua fredda.dassi a beuere que solo se ro piteruallo de tépi sestari sin a cinque ma bisogna i gsti iterualli passeggiare. Il latte fresco, uale a corros siói, o isiamatioi de mortiferi ueleni, coe di catarelle, uermi de pini, salamandra, bupsti, hiosciamo, dorcinio, aconito, ephemero, e massime il bouino coferisce a ciò. si gargariza p le arterie, e ghiadole essulcerate, l'asini no particolarmete stabilisce i lauada i deti, e le gingi ue.il pecorino, bouino, o caprino cotto co pietre piccio le di marina uale ne flussi di corpo, massime se gl'inte Stini sono essulcerati, et al tenes mo (che è uolota di uo lere far suo bisogno sen a effetto co putori.) Per se stes so, e con ptisana d'or Zo, ouero di spelta infuso merani= gliosaméte mitiga i mordicaméti de gl'intessini, infon desi anchora ne luochi secreti de le donne essulcerati. DEL LATTE DI DONNA. CAP. LXXVIII.

Dolcissimo, e molto nudrisce, asciugato da la mamel la coferisce a tisici, et a le corrosion del siomaco, porge aiuto i beuada cotra il lepore mario beuuto, s'instilla co mana d'iceso ne gli occhi sanguinosi p g'Iche pcos sa gioua a le podagre co oppio, e co cera inonto. Deg gono schiffare ogni sorte di latte, i mil adosi, fegatosi,

k j

caduchi, uertiginosi, chi ha passione de nerui, sebbre, doglia di capo, eccetto, chi nol desse per conto di purz gatione. Dicesi, che'l luoco inonto di latte d'una caz gna de la prima figliatura rimane senza peli beuuto però uale contra mortiseri ueleni, e caccia suori del ué tre il parto morto.

100

1145

DEL CASCIO. CAP. LXXIX.

Tiro il fresco senza sale mangiato nudrisce, utile al stomaco, facilmente si digerisce, accresce il corpo, té peratamente mollisica il uentre pure una sorte di capscio, e de l'altra sorte migliore, secondo la natura del latte, di cui è fatto cotto alesso, spremuto, es arrostito, stagna il corpo inonto gioua a le insiammationi de gli occhi, es a segni de gli occhi. Il fresco salato nue drisce meno, sminuisce il corpo, nuoce al siomaco ture bail uentre, e l'intestine il cascio uecchio stagna il corpo, del sero uscito del cascio ottimamente si nutriscoe no i cani.

DEL CASCIO CAVALLO. CAP. LXXX.

Hippace, ha noioso odore, pure è assai nutritiuo, et in proportione corrisponde al boumo. Sono alcuni, che diceno, che l'hippace è l'capliarolo del cauallo.

DEL BUTIRO, E SVA FVLI:

gine. CAP. LXXXI.

Il migliore unol'essere di latte grassissimo qual è de le pecore, fassi anchora del caprino, (munto la sez ra il latte, la mattina ha fatto certa tela, o panno, quelz lo si raccoglie co alquanto di latte, e gittasi in un uase

the same of the sa

Mic

13/6

100

THU,

No.

fatto a ciò) poi si comecia ad agitare (co certo istrume to a posta)tanto che si separa la parte piu grassa dal resto del latte. Il butiro di sua natura è untuo so, come olio, e mollificatiuo, e beuutone copiosamente solue il corpo, o, oue non si potesse hauere olio, usasi contra ueleni. fregando le gingiue de fanciulli con butiro, e mele gli aiuta, quando fanno i denti. gioua anchora a lo spiurire de le gingiue per la medesima causa, es a gli hulceri de la bocca de fanciulli-inonto di fuori fa i corpi piu capaci d'alimenti, rimoue le picciole creo scenze de la carne, simili a le pustule in cima de la co tica.Il butiro, che non habbia malo odore, ne che sia uecchio, uale a l'infiamationi, eta le durez Le de luochi occulti de le done, s'infonde i cristei p la disinteria, e per il dolor colico, ponsi in le medicine maturatiue, utilissimo a ferite de nerui, de la membrana del ceruel lo, e del collo de la uessica. purga, riempie, e crea la car ne, imponsi a le morsicature de l'aspide. il fresco si met te ne le uiuande in uece d'olio, es in cibi dolci de le ses conde mense in cambio di grasso. Raccogliesi del butie ro la fuligme in questo modo. Mettesi il butiro in una lucerna noua, es accendesti il coperchio di terra unol essere a la parte di sopra in forma d'un lambicco, e di sotto habbia i buchi a quisa di sorno, ardesi, e come è consumato, ue se ne giunge de l'altro, fin tanto che sia fatta la fuligine che si uno le lieuasi con una penna . la uertu sua ne le medicine de gli occhi è di seccare, & astringere, reprime i catarri, e con prestez Za riduce.

k iy

gli hulcert a la cicatrice.

DE LE LANE. CAP. LXXXII.

Eria, migliori sono le lane succide, molli, e tosate dat collo, o tra le coscie. con aceto, olio, o umo bagnate uas gliono a le ferite incontinente dal principio, così a le ammaccature, a luochi scarpati, liuidi, a l'ossa rotte, succidemente si bombano bagnate di cose liquide, e col suo succideme mollisticano imposte con aceto, et olio rosato fanno a dolori del stomaco, del capo, e de l'altre parti.

DE LE LANE ABBRUSCIATE.

CAP. LXXXIII.

La cenere de le lane abbrusciate induce la crossa, reprime l'escrescenze de la carne, e conduce a la cica> trice.nel qual uso si purgano primo le lane carpite, e pongonosi în uase di terra cruda es abbruscianosi co= me l'altre cose al modo medesimo si brusciano quelle, che ne le marine porpore, sono a guisa di lana. Alcuni carpeno la lana, ne altrimente la curano, bagnano di mele, e brusciano al detto modo. Altri pigliano uase de terra, che habbia la bocca larga, e dispongono uergelz le di ferro, e sopra bastocelli di pino spessi, togliono la lana bagnata in olio, ma non si che gocci, e rimetteno d'altri bastoncelli di pino, e fanno strato sopra strato, l'accedeno, e te peratamete abbrusciano, e predeno la ce nere, e se alcuna cosa grassa, o pece sia di quel pino cas duta in la cenere, si raccoglie, e serba, la cenere de le la ne per le medicine de gli occhi, si laua in uase di ter : ra, e gittauisi sopra de l'acqua, e fregasi gaiar damente

con mano, come la cenere da al fondo, gittata la prima acqua, s'infonde altra noua, e di nouo si frega con ma no, ciò tanto fassi, fin che posia su la lingua habbia de l'astrittiuo temperatamente, e non mordi.

WHI THE

m/s

Win.

n/a

桃

5,14,

17.5

m li

# DEL SVCCIDVME DE LE LA: NE. CAP. LXXXIIII.

Esipo (Romani grassez Za de le lane succide) la se prepara in questo modo, le lane succide molli non cu= rate con radici d'herba lanaria si lauano con acqua calda, poi si spremeno fortemente sopra un uase, che habbia la bocca larga, e gittauisi di sopra l'acqua con tanto impeto, che faccia schiuma, o s'agita co un basso ne, o altra cosa con uehementia, a ciò saccia schiuma. poi s'infonde acqua marina. si raccoglie data giu la spuma tutta la grassez Za, che è di sopra raccolta in ua se di terra di nouo si pone acqua nel uase, e con acqua marina, spargi di nouo la schiuma, e raccogli . questo si fa tante uolte, che piu non esca la schiuma . Questo succidume raccolto si manegoia, e mollissi a con mas no, fin che approssimato a la lingua habbia de l'assirit tiuo temperato, e non morda, splendi, e biancheg= gi « curato che sia di questa maniera, riponlo in uase di terra. e ricordisi di sar tutto ciò al sole ardenz tissimo. Sono alcuni, che passano per colatorio questo succidume fregando con le mani con acqua fredda, e lauanola al modo che fanno le donne la cera, e dis uiene di color piu bianco. Altri sono che pigliano questo succidume spremuto de le lane, e cuoceno in

k iiij

laneggio a fuoco lento, e cogliendo la grassezza, che nuota di sopra, la lauano, come s'è mostrato di sopra, e colato lo ripongono un clia di terra, in cui sia acqua calda, cuoprenola con tela, e metteno al sole, fin che im bianchisca, e s'un grossi. Altri per spatio de dui giorni gittata la prima acqua, infondeno de l'altra. Il piu lo= dato è quello, che è stato fatto di lane non curate con radici d'herba lanaria, e che al toccare non habbia punto d'asprez Za, e ritenga de l'odore de la lana suc= cida, e se'l si maneg gia nel uase con acqua fredda, uen ga bianco, e non habbia punto di duro, ne di denso, come è que lo, che è adulterato spesso, con cera. Ha uer tu di riscaldare, riempie li hulceri, e li mollifica, massi me del sedere, e de luochi insiamati de le done, co meli loto e butiro, sopposto co lana tragge suori il parto, et i mestrui uale a gli hulceri de le orecchie, e de le parti uirili.con grasso d'oca fa a cantoni de gli occhi cor= rosi, a la scabbia de la membrana, che è di sopra, e di sotto da l'occhio, a i calli, er a disiillationi de le palpes bre.s'abbruscia gsto succidume in uase nouo di terra, fin che uenuto in cenere habbia perduto tutta la gras= sez Zaraccogliesi anchora la sua fuligine nel modo soz pra dimostrato, accommodata a le medicine de gli occhi.

DE I CAGLIARVOLI DI PIV
animali, CAP, LXXXV.

Pitya. Il cagliarolo del lepore in uino al peso de tre oboli uale a morsi de uelenosi, a flussi stomatici, a m

141

disinterici, & de luochi occulti de le donne, & al uomito, dissolue il sangue congelato, apposto a luo: chi secreti di donne con butiro, dopo le purgatios ni de mestrui fa ingrauidare, beuuto uccide il para to, e beuuto dopo il parto induce sterilita . il cas uailino che è detto hippace è utile al flusso stomas tico, e disinterico. quel del capretto, de l'agnello, de figlioli de cerui, de capri, de cinghiali, di uitello di buf falo sono de la medesima natura, conueneucli sono in uino contra il ueleno beuuto, e'l latte congelato com aceto. il cagliaruolo del cerbiatto particolarmente (dopo le purgationi de mestrui) de tre di dato probi= sce lo ingrauidarsi-quello del uitello marino ha la uers tu del castoreo credesi, che conferisca al mal caduco, es a la suffocation di matrice, il modo di spermentare se sia di uitello marino, o d'altro animale è quesso. st bagna con acqua, in cui sia stato infuso il cagliaruolo d'altro animale, massime de l'agneilo. se è uero del uis tello incontinente liquefassi in acqua, ma se non è, stas si. Vuolsi pigliare di quelli, che non possano anchor na tare, or in somma ogni cagliarmo dissolue le cose, cas gliate, e caglia le liquide.

DEL GRASSO DE L'OCA E DE la gollina. CAP. LXXXVI.

Fresco, senza sale conferisce a uity de luochi de le donne, nuoce anchora il salato, o che per uecchiezza habbia del rancido. Piglia il fresco, e tratte le pelli metti in un'olla di terra, che sia capace d'altretanto.

quanto che le poni dentro, turato molto bene il uase, s'ispone al sole ardentissimo, e'l grasso dissatto poni in un'altro uase pegolato, sin che tutto serà liquesatto, colalo, e riponi in luo co freddo, o usa. Alcuni in uece di porlo al sole, mettenolo pieno in acqua bugliente a suoco lento. V'è un'altro modo di curare questo grasso anchora, leuate le pellicine, si taglia in pezzi minuti il grasso, e si pone a dissare, e gittasi in un uase di terro ra, con un poco di sale trito, e asperso.

DEL GRASSO DEL PORCO, E DE l'orso. CAP. LXXXVII.

Piglia il grasso di questi animali, di quel, che è atz taccato a le reni , purgalo da le pellicine, e gittalo in molta acqua celeste, e freddissima, e maneggialo con le mani, tritando, stringendo, fregando. laualo poi anchora con nuoua acqua, e ponilo in uase di ters ra capace di duo tanto, gittagli de l'acqua di sopra, che cuopra il grasso. dagli fuoco lento, e mischias 10 bene, quando serà disfatto colalo, e lascia raffreddare, di nuouo colata tutta l'acqua gittalo in un'altro uase lauato primo con acqua, sopr'ag s giuntaui altra acqua, fa che a poco a poco si dissols ua, leualo dal fuoco, e lascia posare sin tanto, che la fecciauada in fondo, gittalo in un mortaio di pietra bagnato d'acqua con una sponga. come sarà di nuos no ghiacciato, lieua tutte le immonditie, che sas rano di sotto, la terza uolta disfallo senz'acqua, disfat to gittalo in pila di pietra, purgato riponi in uase di

Sale Pine

EN EN

MA

terra, e coperchialo, e mettilo in luoco freddissimo.

DEL GRASSO DI BECCO, DI PECO:

ra, di ceruo. CAP. LXXXVIII.

Tutti i grassi, come s'è detto del porcuno, si purga no da que sue peili, si metteno un una pila di pietra, e per mollisicargli freganosi, e maneggianosi sin tanto che non si uegga piu uestigio di sangue, ne di sopra si uegga natare alcuna grassezza, e tutto riluca, posto un uase di terra gittatagli l'acqua, tanto che soprasiia, mettasi al suoco lento, e si mescoli, quando serà poi tut to dissatto, si gitta in acqua, e lasciasi raffreddare, e di nouo si torna nel uase di terra, e sassi come di sopra, la terza uolta senza qua dissatto si mette in una pila di pietra bagnata di acqua, si raffredda, e si ripone, co me del porcino si sece.

DEL GRASSO DEL BOVE, CAP, LXXXIX.

Il bouino tolto da le reni deue effere anch'esso pur gato da le sue pellicine, e lauato d'acqua marina, mes so in un mortaio, pesto con diligen a aspersa di contiz nuo acqua marina, poi mettesi in uase di terra, e sepra ui si getta acqua marina, che non sia meno di mez co piede sopra il grasse, si cuoce sin che habbia perduto il suo odore, e per ogni mina attica di seuo si pongono quattro dramme di cera Thoscana, er ogni cosa poi si cola, traggonsi via tutte le seccie, che sono in sondo, e si ripone in uase nuovo di terra, poi ogni giorno si dee mettere al sole, sin che venga bianco, e lasci del tutto l'odore.

### DEL GRASSO DEL TAVRO, DI

Panthera, e di Leone. CAP. XC.

Vuol'essere fresco, e de le reni, e lauato in acqua di fiume, poi tirate uia le pellicine, si mette in un uase nuouo di terra, co un poco di sale asperso, e disfaccia= si, dopoi si coli in acqua chiara, e come comencia a con gelarsi, maneggialo, e dirompilo fortemente con ma= no, e gitta uia spesso l'acqua, e poniui de la fresca, fin che sia ben lauato. Di nouo mettilo in uase di terra,e con pari peso di umo odorato cuocilo, e come due uol te ha boglito, lieualo dal fuoco, elascia cosi per una notte.e se la mattina ha anche graue odore, mettigli de l'altro uino odorato, e cuoci, e fa come s'è detto, fin che diponga tutto il malo odore, disfassi senza sa= le a le infermita, a cui è nimico il sale, ma il grasso cost curato non diuerrà molto bianco. Nel modo medesis mo si cura il leonino, e quello di leopardo, parimente de porci seluatici, de cameli, de caualli, e simili-

## COME SI DA L'ODORE A I

grassi. CAP. C.

A i seui di uitello, di tauro, di ceruo, & a la midole la di ceruo si da l'odore in que so modo. Il grasso, leua te le sue pelli, uuol'essere lauato di uino odoratissimo, che non sia stato bagnato in l'acqua marina, & stare ui una notte. Infondiuisi la matina nouo uino, a la mea desima misura, e ponesi a dissare, e poi colato che sia, giúgiui in noue hemine sei drame de gióco rotodo ara bico odorato, e se lo uorrai sare, che sia piu odorato, po

将

niui dentro de fiori del medesimo giunco dramme quaranta, et appresso una dramma di ciascuno, di pal ma, di casia, di calamo aromatico, d'aspalato, di legno di balsamo, e di piu oncia una di cunnamomo, di carda momo, di nardo tutte si pestano diligentemente infons di uino odorato sopra il grasso, e sopra le specie odora te.coperchia il uase, e mettiui sotto carboni, fa che tre uolte bugliano insieme, leuato dal fuoco lascialo posas re per una notte. La mattina gitta il uino, e de la mede sima sorte ponigli de l'altro, e sa tre uolte buglire, e la scia la notte la mattina traggi il grasso del uase, e git ta il umo, lauato il uase, e gittate le feccie disfallo di nuouo, colalo, er usalo. Dassi anche l'odore al grasso curato al modo medesimo, ma si deono inspessire priz mo i grassi, accioche piu sacilmente piglino l'odore. e fassi in questo modo. Piglia che grasso tu uoi, fa che bolla con umo, giungiui rami di mirto, serpillo, cipero, aspalato, e pesta ogni cosa bene alcuni nondimeno se ne contentano d'un solo di questi e quando poste al fuoco tre uolte hauranno bollito, leuato dal suoco, e colato p pez Za di lmo, com'è dimostrato di sopra, da= ragli l'odore con gli odoriferi. V'è un'altro modo an chora d'inspessire. Pesta il grasso, che tu unoi, fresco. purgato da tutto il sangue metti in uase nuouo di ters ra, e soura infuso uin uecchio bianco odorato, che stia di sopra al grasso otto dita, bolla a fuoco lento fin che habbia perduto il natio odore, e che sappia di uino, piu che di grasso, rimosso dal fuoco, come sia rasfredz

dato, piglia due libre di quel grasso, e metti in un'als tro uase di terra, e quattro hemme del umo medesimo di sopra, es altretante libre di seme pesio de l'arbore loto, di cui si fanno le tibie (istormenti musicali) cuoci a fuoco lento continuamente mescolando, quando il grasso haurà pduto il suo odore, colalo, elascia ghiac= ciare. Allhora prendi libra una d'aspalato pesto, de fio ri di maggiorana quattro libre, e metti puna notte a macerar in um uecchio, la mattina metti i ua se nuouo di terra, che cappia tre congu, e pongli queste cose, e'l grasso, e sopra infondi mez zo congio di uino, fa che ogni cosa insieme bolla, sin che'l grasso haurà attratto l'odore, e la uertu de gli aromatici, rimoui dal fuoco il grasso, colalo di nouo, e riponilo. Se uorrai, che spiri piu odore, mischiarai drame otto di mirra grassissima macerata in uino uecchissimo. Diuerrà odorato ancho rail grasso d'oca, e di gallma cosi. piglia qual tu unoi grasso curato quattro hemine in uase nouo di terra,e poni dramme dodici per ciascuno d'erisiscettro, legno di balsamo, palma, calamo aromatico ben pesti sorra infondigli bicchiero uno di umo lesbo, metti al fuoco, e fa che tre uolte bolla.mosso il uase dal fuoco lascia raf freddare, e posare per un di, e per una notte tutte le cose, che ui sono: l'altro giorno disfallo, e colalo con pez Za di lino in un'altro uase. Come il grasso è ap: preso, si ripone in nuouo uase di terra, e coperchia: si, e serbasi in luoco freddissimo. Deesi prepare al tempo de l'inuerno: perche ne la state i grassi non si

ghiacciano. Alcuni, perche s'ingrossino, e s'agghiace ciano giungono alquanto di cera di Toscana. In simil modo dassi l'odore al grasso del porco, e de l'orso.

COME SI DIA AL GRASSO L'ODORE de la maggiorana. CAP. CI.

25

TAN

Hi)

WY!

Prendi una libra di grasso ben curato, e massime del taurino, es una libra e mez za di maggiorana adulta: pesta diligentemente, formane pez zi gittando: ui sopra sparsamente il uino, e mettili in qualche uase, cuopri, e lascia per una notte · la mattina mutali in als tro uase, gittagli acqua, e cuoci lentamente · quando il grasso haurà perduto il proprio odore, cola, cuopri, e lascia stare per una notte · la mattina tolta tutta la massa del uase di terra, e modato il fondo da le seccie. poui un'altra libra e mez za di maggiorana pesta, formati di nuouo pastelli sa, come s'è detto. Dopo ogni cosa satta dissallo di nuouo, colalo, mondato il fondo feccioso, riponi in luoco freddissimo.

DEL GRASSO D'OCA, E DI GALS LINA. CAP. CII.

Chi uuol coservare il grasso d'oca, e di gallina, sen l'altra cura fatta, da la corrottioe, questo è il modo, pi glia il grasso fresco, che uuoi, laualo diligentemente, poni sopra un criuello e secca a l'ombra, come, cossuma to tutto l'humore, serà seccato, spremi fortemente con pez la di lino bianco con le mani, legalo come un sa scitello, appendi, parimente si conservano incorrot ti i grassi, che si pongono in mele.

## DE LA VERTV DE GLI GRAS:

Tutti hanno uertu di mollificare, riscaldare, er as= sottigliare. pure il taurmo ha alquanto de lo astritti= uo, e cosi del boue, del uitello, e del leone. Dicesi, che quello del leone è nimico a gl'insidiatori, il cerumo inonto, e lo elefantino cacciano le serpi. Il caprino è. piu costrittiuo, però cotto col formaggio, con la polen ta, e con l'una del rhum, dassi contra la disinteria. in: fondesi in cristeio con la ptisana. è utile in beuanda a tisici il bro do de li grassi. gioua a chi hauesse preso le cantarelle uale quel di becco a le podagre per la pos= sanza sua risolutiua mischiato, es imposto con letame di capra, e zaffrano, quel di pecora gli risponde in proportione. Il percino è accommodato a i mali del sedere, e de luochi de le donne. è buono rimedic a gli abbrusciati.il porcino salato, e uecchio scalda, e mollifi ca.lauato in uino gioua al male de la costa, mischiato con cenere, o calcina conferisce a le infiammationi siz Hule, o enfiature. l'asinino si dice che fala cicatrice del colore de l'altra carne. Quello de le galline, e de l'oche conuiene a i mali de le donne, contra le fenditue re de le labbra, e per adornare la faccia, es al dolore de l'orecchie. l'ursino nudrisce i capelli, e fa riuenire i capelli caduti, es è buono al male de le calcagna per freddo.Il uolpino uale à dolori de orecchie, gli grassi de li pesci de siumi inonti a gli occhi chiarisicano il medere, se si liquefanno al sole, e mischianosi con mele. Ilgrasso

il grasso de la uipera è efficacissimo contra la debboa lez Za del uedere, & a catarratte, con mele attico, & olio uecchio a peso uguale. parimente inonto sopra i luochi, d'onde sono stati carpiti i peli non gli lascia ri nascere piu sotto l'ascelle.

No th

自由

NO N

Mile

433

**Berry** 

611

DE LE MIDOLLE DE GLI ANIMA. li. CAP. CIIII.

Myelo.lodatissima è quella del ceruo, dopo questa, la taurina, poi la pecorina, poi l'agnellma.ne l'ultima estate uenendo l'autunno ogni midolla s'ingrossa, ne gli altri tempi trouasi di color sanguigno, e quasi co: me una carne fregolaticcia. difficilmente si conosce, se non è tratta fuori de l'ossa, eriposta, tutte le midolle hanno uertu di mollificare, riscaldare, co assettigliare. riempieno gli hulceri. la ceruina ha di piu de l'altre, che scaccia monta le serpi-la midolla fresca si cura al modo del grasso, trattata con le mani, aspersa, disossaz ta, spremuta con pez Za di lino, lauata fin che esca ac= qua pura, disfalla in diplomate (è una certa sorte di uase) lieua con una penna tutte le immonditie, che uen gono di sopra, e colata gitta in mortaio di pietra, co: me è gelata, leuata uia tutta la feccia, che serà data al fondo, riponi in nuouo uase di terra. e se la uorra? conseruare senza altra cura, fa come habbiamo dis scritto de li grassi d'oca, e di gallina.

DE OGNI FELE. CAP. CV.

Chole.Il modo di conseruare ogni fele è tale. Pie glialo fresco, e con corda picciola lega il coilo de la

fua uessica, e mettilo in acqua bullita, e tanto ue lo lascia stare, quanto uno correria tre flady (otto fla: dy fanno un miglio) traggest suori poi, e si secca & l'obra in luoco, che non sia humido. Il fele, che si uuole per le medicine de gli occhi, legasi in lino, e mettesi in uase di uetro pieno di mele, inuolto il capitello de la pez Za di lino ne la bocca del uase, e copchiatolo poi ri ponilo.tutti i feli hano acrimonia, e riscaldano. differi sce l'uno da l'altro, che uno è di piu, l'altro di minor uertu, credesi esser efficacissimo quello del scorpió mari no, e del pesce, che si chiama callionymo, de la testudi ne marina, e de la hyena, de la perdice, de l'aquila, de la gallina bianca, e de la capra seluatica: che particos larmente conuiensi al lagrimar de gli occhi nel prin= cipio, a le caligini, a le macchie, es a le asprez ?e de le palpebre. Il taurino è di piu efficacia che quello. di pecora, di becco, di porco, e d'orso.ogni sele mette. in uoglia di fare il suo bisogno naturale, massime ne fanciulli bagnatoui dentro soppa, e fatto sopposie torio. quel del tauro in particolare con mele s'inone ge a la squinantia. e'l medesimo conduce gli hukee ri del sedere fino a la cicatrice, e di piu sana l'os recchie immarcite, e rotte instillate con latte capris no, ouero humano e con sugo di porro uale a i sbuz sinamenti. col mele si mescola negli empiastri per le ferite, & a gli unquenti contra ueleni, e- con mele s'inonge anchora contra gli hulceri corrosiui insino a l'ossa, es a dolori de la uerga, e de la pelle

COL.

地仙

Flores & June 1

in die

min

25

P. Committee

SUL.

priss my

1

10/1

U

de testicoli, ualidamente con salnitro, e con terra cimolia sana la lepra, e la forsora, uale al mes desimo l'ursino, e'l pecorino, benche sono di mie nor uertu. In lattouario l'orsino si da a chi ha mal caduco, e su buon prò, quel de la testudine è rime dio a la squinantia, a gli hulceri de fanciulli ser piginosi, al mal caduco s'instilla nel naso, quel de la capra seluestre particolarmente inonto sana chi ha la uista diffettosa, er il medesimo pò il bece chino, toglie l'ensiature, e le crescenze, e gli ensiamenti de la elesantiasi. Il porcino è in uso contra gli hulceri de l'orecchie er a tutte l'altre cose.

# DE LI SANGVI. CAPI: TOLO. CXVI.

Hema. si trappone con gli antidoti assai utilmene te il sangue de l'oca, del capretto, e de l'anetra. e con quello de la palumbe, de la tortora, de la colomba de la perdice s'inongono le fresche serite de gli occhi, er il sangue concorso a quella parte, e quelli che hanno la ui sta losca non che guardino per obliquo, ma ueggano poco di di, e niente di notte, particolarmente quello de la colomba reprime il sangue rompente da le meme brane del ceruello, quel di becco, di capra, di lepore (di ceruo) fritto in la padella in cibo stagna il slusso stomatico, e disinterico, beuuto con uino uale contra i tossichi, il leporino ammenda le lene tigini, inonto, quando è caldo, e la saccio

fcolorita come dal sole. Il cagnino utilissimo contra i morsi d'un can rabbioso, or il tossico beuuto. Dicesi, che quello de la tessudine terrestre gioua al mal caduz co. quel de la tessudine marina con uino col cagliazi ruolo del lepore, e con cimino contra i morsi de uelez nosi, et il ueleno de la rana rubeta. Il taurino co polon ta dissolue, e mollisica le durez e. Mescolasi il sangue de le caualle, che hanno hauuto il stallone ne le medici ne corrosiue. Tiensi che'l sangue del cameleonte saccia cadere i peli de le palpebre. il medesimo quel de le raneuerdi. Il sangue mestruo de le femine si dice, che induce sterilita, se le donne pregne s'inongeno, o ui passano sopra. Il medesimo inonto lieua il dolor de le podagre, o il suoco sacro.

DEL STERCO DE GLI ANIMA.
LI. CAP. CVII.

Apopato (Romani simo) quello del boue fresco insulto ne le seglie, e riscaldato con la cenere calda, e sopraposio mitiga le instammationi de le ferite, e reprime i dolori de la sciatica, inonto con aceto dissolue le durez Ze, le scrosule, l'enstature particolormente del boue maschio in suffumigio uale a la si sfocatione de la matrice, col suo odore scaccia le ZenZali, quel de le cavre montagnuole beuuto gioua a l'itteritia, e con qualche cosa odorisera beuuto prouoca il mestruo, e sa uenir suori il parto, secchi, e triti in lana con incenso apposti stagnano i slussi mestrui, e con acez to l'altre rotture di sangue, abbrusciato, e con acez

to mulso s'inonge contra il cadimento de capelli. imposto con assongia ualeno a le podagre, giouano contra i morsi de serpenti, e gli hulceri, che uanno sero pendo, e'l fuoco sacro, es a le aposteme dopo l'orecs chie, cotti in aceto, o in umo imposti. s'abbrusciano per i dolori de la sciatica in questo modo. Ne la parte con caua del dito grosso, doue la mano si congiunge al braccio tra i dui nerui, mettiui lana bagnata in olio, poi si pigliano le pillole(cioè il sierco caprino)e s'ar deno ad una, ad una, e s'impongono, fin che si sente essere penetrato per la uia del braccio al luoco de la sciatica, e mitighi il dolore, chiamasi questa adustione arabica. Il pecoru, o imposio con aceto sana le pussus le epmittidi. e rimedia, a i bugnoni acuti, a porri, agli hulceri detti thimi, a gli abbrusciati dal suoco con ces ra, es olio rosato, quello del porco seluatico trito, e bes uuto in acqua,o in uino reprime il suto di sangue,e mitiga i lunghi dolori costali, beuuto in aceto uale a le rotture, & a gli spasimi. con cera, & olio rosato sana le mouiture de membri dissocati, quel d'asino, e de cauaili crudo per se,o abbrusciato con aceto repris me il sangue rompente, quello d'asini, e de caualli, che con l'armento si pascono d'herba, secco, lauato in uis no, beuuto soccorre a le punture de scorpioni, quel de le colombe si mesce con gli empiastri, che si fanno di farina d'or lo, d'olio, e d'acqua, perche ha mag gior for La di riscaldare, & essulcerare.con aceto dissolue le scrofule, con mele, con seme di lino, e con olio rome

podagni

pe i carbonchi. gioua a gli abbrusciati. il medesimo po quello de le galline, ma è meno efficace, particolarmen te beuuto con uino, o con aceto è utilissimo contra i funghi uelenosi, e dolori colici, credesi che quello de la cicogna beuuto in acqua uaglia al morbo caduco. Dis cesi, che quello de l'auoltoio col suffumigio caccia fuo: ra il parto. Quello de sorci trito, es inonto con aceto è buono contra il cadimento de capelli.beuuto con in= censoil medesimo, e con uin mulso sa uenire fuori le pietre de la uessica et a fanciulli imposto fu incitamen to di far suo bisogno. Il cagnino stagna il corpo, raco colto ne i giorni de la canicula beuuto in acqua, o in uino, dopo che sia secco. l'humano fresco imposto no la scia infiammare i luochi feriti e salda il medesimo seco co con mele onto dicesi, che è utilissimo a la squinans tia quello del crocodillo terrestre serue le done per nu drire, e per conseruare nel uolto buon colore. Il mis gliore è il candidissimo, fregolaticcio, senza peso, e si= mile a l'amito, e che di subito si dissolue con liquori, e quando si trita, habbia del sapore come acetoso, e de l'odore del fermento (altri diceno, leuato; & altri les uatoio.) Alcuni lo falsificano, pascono i storni d'oris za, e uendeno il fimo simile al detto. sono altri che macerano in acqua l'amito e la terra cimolia, co dannole il colore con poco de anchusa, e colano per un piu rado criuello su le tauole, e secco in simis litudine de uermicelli uendonolo per fimo di cro s codillo.

## DE L'VRINE DE GLI ANIMA : LI. CAP. CVIII.

当加

E GOS

Myrn

10/10

113

rk

15

Vron(Romani lotio, or urina) quella de l'huomo, beuutala propria uale contra i morsi de la uipera, e ueleni mortiferi, & a la idropisia in principio. sasses ne fomento per i morsi del scorpion marino, de la uipe ra, e del dracone, con la cagnina fomentasi per il mor, so del can rabbioso.con salnitro sana la spiura, e la les pra.la uecchia con maggior efficacia guarisce le nas scenze del capo, la forfora, e le pusiule rompenti-repri me gli hulceri serpenti, massime de le parti uirili.s'in= fonde a l'orecchie immarcite, infusa astringe e cotta in scor La di melograna caccia i uermi, l'urma d'un fan. ciullo, che non habbia anchora messo i peli in aleun de luochi secreti beuuta gioua a queili, che non pona no spirare se non col collo diritto, la medesima con me le cotta in uase di rame quarisce le cieatrici, le maco chie, e le nugolette de gli occhi. fassi di rame cipriotto, e d'urina una colla accommodata a l'oro, inonti con la feccia de l'urina i fuochi sacri si risanano. Ques Hamedesima bollita in olio ligustrino apposta mis tiga i dolori de i luochi occulti de le donne. ecs cita da le suffocationi di matrice, mondifica le pals pebre, e toglie le cicatrici de gli occhi.utilmente s'ins stilla ne le orecchie per i dolori quella del tauro con mirra, la del porco cinchiale ha la medesima uertu. particolarmete beuuta dirompe, e manda fuori le pie tre de la uessica la caprina beuuta con spica di nardo 114

con dua bicchieri d'acqua ogni giorno uale a la idroz
pisia anasarca, mena l'urma a basso per la uia del cor
po onde l'altre seccie instillata ne le orecchie la medez
sima rimedia al dolore. l'urina de l'asino si dice, che
uale a uity de le reni con impedimento e dolor d'uriz
na quella del lince si crede, che subito, che sia suori,
diuenghi pietra, ma è falso, e p ciò si cochiude esser uaz
no tutto quel, che di lei è scritto, u'è un lincurio, che
alcuni chiamano eletto cognominato pterigosoro, che
è trabente piume, beuuto in acqua è accommodato al
stomaco, or al slusso di corpo.

DEL MELE. CAP. CIX.

Il piu lodato è l'attico, e de l'attico l'himmetio no minato da l'himeto monte di quel paese. Dopo quesio de l'isole Cicladi, e di Sicilia, detto hibleo, da Hibla ci ta de l'isola. Di tutte le maniere il piu approuato, è il piu dolce, il piu odorato, acre, e di color flauo, non li= quido, ma ponderoso, e fermo, e tratto resta attaccato a le dita.la natura, e complessione del mele è di mondi ficare, e d'aprire, e traggere al sommo gli humori: pes routilmente s'infonde a gli hulceri putridi.cotto, & imposto salda le carni spartite da la sua continuan. za cotto es apposto con alume liquido sana le impes digini, es i chiodi (che altri chiamano chiauoni) de piedistepido con sale fossile trito instillato lieua i dos lori, es i sbusinamenti de le oreechie. inonto ammaz : za le ghiendmi, er i pidocchi. fa ritornare la pelle de la ghianda de la uerga, pur che non sia stata circoncie

Palm.

Per

de

sa mollificato il preputio per trenta giorni continui dopo il bagno. purga le cose, che nuoceno a la uista. gargarizato, es in lauanda rimedia a i uitij de l'arte rie, a ghiandele, a squinantia. Il medesimo prouoca l'urma fautile a la tosse, or al morso de serpentigios ua beuuto caldo con olio rosuto contra l'opio di pas pauero beuuto. beuest, o pigliasi in lattouario cotra ue leni de funghi, e contra il morso di cane rabbioso. Nondmena ogni mele crudo gonfia, muoue il corpo, e la tosse. Il piu stimato mele è quello de la primaues ra, il secondo è l'esliuo: l'unuernale, perche è piu gross so, e piggiore, ma piu atto a far cera, Quel, che si fa m Sardigna, ha alquanto de l'amaro, per il pascolo de l'absinthio, inonto lieua tutte le macchie del uolto. fassi in Fleraclea del ponto un mele a certi tempi de l'ans no, che per la proprieta d'alcuni fiori, chi ne mangia dinien furioso, e suda fortemente, e chi unol'essere res Stituito a sanita dee mangiare ruta, e carne di tinno Salata, e beuere uin mulso. quante uolte uomitera, tan= te dee ripigliare il cibo predetto, e la beuanda: Ques sto mele è agro, & odoratolo prouoca il starnuto. inonto con costo toglie l'asprez Le de la cotica fatte dal sole, e col sale lieua i liuidori. V'è un'altra specie di mele ne l'India, e ne la felice arabia indurato, che chiamano Zuccaro, sene troua anchora in le canne, sis mile al sale, e posto sotto i denti si fregola, come sale. Questo mele fa buon corpo.lauato in acqua, e beuus to è accommodato al siomaco, gious a la nessica

essulcerata, & a le reni.imposto dissolue quile cose, che nuoceno a la ueduta.

DE LA CERA. CAP. CX.

Ceron. Approuatissima è quella cera, che è medios cremente ruffa, es alquanto grassa, odorata, con quals che odore di mele. de le nationi è piu stimata quella di Ponto, e la Candiotta. la seconda in bonta è quella, che di sua natura tragge al bianco, e grassa. s'ims bianchisce la cera in questo modo. Eleggesi quella, che è piu candida, e piu pura tagliasi minutissima, e pono si in uase nuouo di terra, poi gittauisi di sopra tanta acqua di mare, che bassi - cuocesi con un poco di salnitro . e come haurà due, o tre uolte buglito, ris muoui il uase dal fuoco, tanto che si raffreddi. trara rai fuori il pastello de la cera, radi un'altra fiata le immonditie, e di nuouo poni altra acqua marina, e cuoci. come haurà bollito, fa, come s'è dimostrato pur mò, lieua il uase dal fuoco, e tolto il fondo d'als eun'altro uase di terra, bagnalo in acqua fredda, e mettilo lieuemente ne la cera disfatta, tanto che pigli poca cera per uolta, e come hai leuato uia una rotels la di cera sottilissima quanto è largo il fondo del uas se predetto, es è gelata, di nuouo bagna il fondo,e. traggine un'altra ruotella, e fa cosi fin che hai soto tratto tutta la cera , poi sospendi con corde, che una ruotella non tocchi l'altra, poni al sole, e ba s gnala alcuna uolta, la notte poi a la luna, fin che la cera diuenga bianca, e se alcuno uorrà fare la

性间

redo.

M

8

86

cera piu bianca, facci, come s'è detto, ma si dee cuocere piu uolte: Alcuni, in luoco di acqua salsa di mare, pongono salamora salatissima, e fanno al modo su detto, cuocenola due, e tre uolte, poi la traggono del uase, di terra con una lagena piccios la, sottile, rotonda, che habbia il manico (questa è un uase di terra non tanto accommodato a l'acqua quanto al uino es altre cose tali)e le ruotelle dispons gono in l'herba, al sole, fin che uenga bianca. Ma deesi ciò sure in la primauera, nel tempo, che'l sos le non è fortemente caldo, e con le rugiade fa, che non si disfaccia la cera . ogni cera ha uertu di riscals dare, di mollificare, e di riempire mediocremente st trappone ne i sorbimenti per la disinteria. Diest grumi di cera a grossez la di miglio inghiottiti pros hibiscono che'l latte de le nutrici non si pò ca s gliare,

### DE PROPOLÍ, CAPÍS TOLO, CXI.

Approuasi quella, che è di color siduo, odoratde simile al storace, in grandissima secchez a molle, e si tragge, come il masiice la sua uertu è potissima di riscaldare, e di ritraggere, caua suori gli acuti siti nel corpo, in sussumigio aiuta le anti e che tossi, es apposta ammenda le impedigini, troi uasi intorno gli aluei (sono uasi doue le api sanno li mele) di natura de la cera, e simile in appase renza.

DEL TRITICO. CAP. CXII.

Pyro. Per la sanita de la uita a corpi sani che in uso sia lodatissimo è quello, che è recente, maturo, e di color luteo . approuasi dopo quesso il trimestre detto da alcuni sitanio. Il trittico crudo in cibo genera lum: brici nel corpo rotondi. massicato incontinente, es ap posio gioua al morso del can rabbioso.il pune, che si fa di siore di tritico, nudrisce piu, che l'altro non fa, che non sia criuellato, che Greci chiamano syncomisson. Quel, che si farà di farina del tritico trimestre serà piu liggiero, e piu facilmente si digerirà, la farma del mes desimo trimestre col sugo del iosquiamo utilmente s'impone contra le uentosita de l'intessini, e contra ca tarri ne i nerui.e con acetomulso toglie le lentigui.la forfora del tritico (che è chiamata in alcuni luochi ses mola, remolo, crusca) cotta in aceto fortissimo, & ims piastrata calda guarisce la legra, tutti mitigano le ins fiammationi incomencianti, cotti con ruta reprimeno le mammelle infiate dopo il parto conuengono a mors si de leuipere, & a slorciment. Il fermento (altri dis ceno leuatico, e leuato) di farma di tritico per la uertu sua, che ha di riscaldare, e di attraggere assettiglia ? calli sotto le piante de li piedi, e tutte l'altre enfiature con sale matura, er apre. la farina del tritico trimes Sire con aceto, o uino s'inonge contra morsi uelenosi. e cotta, et inspessita a modo di colla in lattouario gios ua a chi stuta il sangue, la medesima sa a la tosse, o a l'asprezze de l'arterie, cotta con menta, e butiro. In Mil

Time

學

Şlt

pile

別

total.

101

HI

MI

VI

acqua mulfa, o m acqua m cui sia olio misio, dissolue l'infiammationi il sior del tritico olesso, il pan cotto in acqua mulfa, es il crudo, per la possanza, che ha di mollisticare, e rus frescare imposso mitiga le infiammas, tioni, e massime ammisie seco o herbe, o sughi, che uaz gliano al medesimo. Il pan uecchio, e secco p se, e con al tre cose miste stagna il siusso del corpo. Il pan fresco imposto con salamora sana le antiche impediguni. la colla, che si sa per i librai ad incollare le carte, dato a la misura d'un cucchiaro a sorbire liquido, e tepido re prime il sputo di sanque.

DE L'ORZO. CAP. CXIII.

Crithe. Il migliore è il candido, e mondi simo. man co nutrisce l'or Zo, che'l tritico nodimeno la ptisana fat ta de la sua farma, per il sugo spremuto de la cuocis tura d'a piu nutrimento, che non fa la polenta de l'ors Zo medesimo. la ptisana de l'orzo è accommodata a tutte le mor dicationi, astrez Le d'arterie, es essulcera tioni, a quali po quella del tritico, con mag giore effice cia in nutrire, es a prouccare l'urina. la ptisana de l'orzo sa uenire latte in abbondanza se cotta si sorbe con seme di sinocchio muoue l'urina, e mondisica, non dimeno gonfia, e nuoce al Flomaco. matura gli enfias menti.la farina d'or lo cotta con fico es acqua muisa. dissolue l'enfiature et aggregationi (d'humori) con pece, resina, e sterco di colombo mollifica le durez Ze. con sertola campana, e co i calici di papauere acques ta i dolori laterali . ongesi con seme di lino, di fenos

greco, o con ruta a l'infiagioni de testicoli. è con pece liquida, e cera, & urina di fanciullo senza peli a le parti secrete con olio matura le serosole, con bacche di mirto, umo, o pere seluatiche, o rubo, o scorza di melagrana stagna il slusso del corpo. con mele cotogne, a aceto mitiga le insiammationi de le pos dagre, cotta con aceto fortissimo in quel modo, che si fanno gli empiastri di sarina d'orzo cruda, e di acqua, e d'olio, calda apposta medica la lepra, il sugo espresso con acqua cotto con pece so olio matus ra, con aceto spremuto e cotto con pece uale ai cae tarri de le giunture, la polenta di questa farina stagna il slusso di corpo, e mitiga le insiammationi.

DEL ZITHO. CAP. CXIIII.

De l'orZo si fa una beuanaa, che si chiama Ziz tho. muoue l'urina, tenta le reni, es i nerui. nuoce massime a le membrane, che uesseno il ceruello, genera uentosita, e crea cattiui humori. partoz risce la elefantiasi. chi lo usa in beueraggio, di z uiene molto agile sciolto, e de la persona sua spedito.

DEL CVRMITE. CAP. CXV.

Eassi anche de l'orzo un'altro beueraggio, che lo chiamano curmi. sesso l'usano in uece di umo. ma muoue il dolore di capo genera mali humori, nuoce a nerui. simili specie di beuande sogliono sarsi anche di tritico in Bertagna, che risguarda a l'occidente, er in Iberia.

明初

the s

SAL.

N BUI

134

# DE ZEA, ALTRIMENTE SE: ME. CAP. CXVI.

Sono Zee di due specie. Vna semplice, che ha un grano solo, l'altra n'ha due insieme, e però è detta di cocco.nudrisce piu che l'orZo, grata al gusto, il pane satto di questa, nudrisce meno, che quello del tritico.

DEL ERIMNO OVERO PVLTE.

# CAP. CXVII.

È la piu grossa farina de la Zea, e del tritico, di cui se ne sa la polte. è molto nutritiua, ma è difficile a smaltire, maggior sor Za ha di astringere quella, che è satta di Zea primo bene seccata.

DE OLYRA. CAP. CXVIII.

De la maniera medesima de la Zea, pure nutrisce poco meno, di questa anchora sassi pane e polte.

DE L'ATHERA, CHE È LA tenue. CAP. CXIX.

Eassi de la Zea macinata sottilissimamente. ella è certa cosa da sorbire simile a la polticella piu liquida, accommodata a fanciulli, es è utile ne gli em piastri.

DEL TRAGO. CAP. CXX.

Ha la similitudine de l'a'ica, ma nutrisce assai meno, che la Zea per la secchez Za glumosa mole ta, che ha: la sua uertu è nondimeno di mollisicar il corpo.

DE L'AVENA. CAPIS TOLO. CXXI.

Bromo. ha nodoso il colmo, es in cima produce particelle picciole pendenti come lo custe, in cui è il ses me, utile non meno che l'or Zo a gli empiastri. fassi la polte anchora accommodata a siagnare il corpossi da a sorbire anche il suo sugo, e sa prò a chi ha la tosse.

DE L'ORIZA. CAP. CXXII.

Questa anch'essa è specie di formento, nasce in luo chi palustri, o acquosi nutrisce mediocremente, que: sta anche stagna la scorrenza del corpo.

DE L'ALICA. CAP. CXXIII.

Chondro fassi di quella specie di Zea, che si chiaz ma dicocco, che ha duo grana giunte insieme. nutrisce piu che l'oriza, stringe piu il corpo, piu utile a lo stos maco cotta in aceto, et inonta sana la lepra, e caccia l'asprezza de l'unghie guarisce l'apostema de gli oce chi incominciate, che nasce tra il naso, e l'angulo mag giore in cristei insusa uale contra la disinteria do: gliosa.

DEL MIGLIO. CAP. CXXIIII.

cenchro.il pane futto di miglio nutrisce meno che tutti gli altri sormentaggi.la sua polte stringe il core po, e prouoca l'urina, si secca bene, e mettesi in un sac s chetto, e ponsi sopra, es incontinente da soccorso cons tra i storcimenti, es altri dolori.

DEL PANICO . CAP. CXXV.

È annouerato tra semi de formenti, è simile al miglio, & fassi al modo medesimo del pane, pò il mes desimo, ma meno nudrisce, e stringe.

Del sesamo.

DEL SESAMO. Cap. CXXVI.

Nuoce al stomaco: e se mangiandone entra fra den ti sa il siato graue, imposto dissolue le grossezze de nerui. gioua a le orecchie rotte, al'instammationi, a gli abbrusciati, a dolori colici, al morso de gli stellioni, e ceraste, con olio rosato mitiga i dolori del capo per ardori di Sole, il medesimo sa l'herba cotta in uino, gioua particolarmente a l'instammationi, e dolori de gliocchi, sassente olio che usano gli Egitty.

Total .

DEL LOGLIO. Cap. CXXVII.

Era, alcuni chiamano Thyaro. nasce trai formene ti la sua farina apposta in modo d'empiastro, có sale, e rasani, reprime gli hulceri serpenti, e le gangrene, e con uino e Zolfo, o aceto sana l'impedigine pera, e la lepra con sterco colombino, e seme di lino cotta in ui= no dissolue le scrosule, e rompe quelle cose che difficil= mete si maturano, empiastrata si pone cotta in acqua mulsa contra il dolore de la sciatica, con polenta, o mirra, o Zassarano, o incenso arsa in susfumigio aiu= ta a l'ingrauidare.

DE L'AMILO. Cap. CXXVIII.

Ecosi nomato, come che si faccia sen la molarlo. Il piu lodato è quello, che si fa di tritico trimestre, di na tione d'Egitto, o di Candia, fassi quel de tre mesi cosi. Mondasi il tritico, e con acqua si bagna cinque uolte il giorno, e di notte, se pò farsi, come comencia immorbiz dirsi. bi sogna cauar l'acqua pian piano, accioche il su go non uscisse piu utile, e che si cerca con l'acqua in sie

me come serà bé macerato, tratta l'acqua, come s'è det to unossi calcare co i piedi. parsagli sopra altr'acqua, di nuouo caliarlo. e la forfora, che di sopra apparirà si unol pigliare in un criuello, o spremerlo. poi mettere in diversi uasi nuovi di terra al sole ardenti simo ad inspessire, e ciò sia di subito, perche come sla molto sat to incontinente inagrisce. Vale a le distillationi de gli occhi, a le pusule, o a gli hulceri cani. beunto reprime il sputo del sangue, mitiga l'arterie inasprite, mie schiasi co'l latte, e con le viuande. sassi anchora l'amie lo de la Zea, si bagna, e si macera in duo giorni e a guisa di farina trattasi con le mani. spremuta si secca al sole ardenti simo, come inanzi si disse, non si susa in medicina, pure è covenevoli sima ne l'altre cose de la vita.

DEL FIENO GRECO, Cap. CXXVIII.

Teli(chi dice carpo, chi bucero, chi egocero, chi ce ra, chi loto. Egitty itasi) la uertu de la sua farina è di mollisicare, e dissoluere, cotta in acqua mulsa conviene a le insiammationi (ensiate) dentro e di suori. con salni tro, es aceto posta a modo d'empiastro sminuisce la milza. La cuocitura somentata è utile a i mali de le donne, sieno i luochi ensiati per insiammatione, osi ope pilati. guarisce le nascenze del capo, la forsora la des cottione in acqua è apritiua e mollisicativa de luochi de le donne in soppositorio apposto con grasso d'oca. Il verde con aceto è accommodato à i luochi de le donne insermi, es essulverati, la sua bollitura vale contra

il tenesmo (che è la uolota di far suo bisegno senza ef fetto) es à la putrida feccia de li disinterici. l'olio, che si caua con l'olio mirtino mondifica i capelli, e sana le cicatrici de le parti uirili.

DEL LINO, Cap. CXXIX.

In il

W.

100

(Chi lo chiama lino calamo, chi ammone, chi li= no agreste, gli Africani diceno Zerafis) à tutti è noto il suo seme ha la medesima possanza, che ha il fieno greco, dissolue, e mollifica tutte le adunan le d'humori, dentro e di fuori cotto con mele, & olio in un poco d'acqua, è con mele cotto il crudo ammenda i uari e l'asprezze del nolto fatte dal Sole. Dissolue le aposteme doppo l'orecchie, e le dure Te, co salnitro, e con cenere (di fico) fatta la lisciuia, es empiastrato.cot to in uino purga gli hulceri serpenti. con altretanto nasturtio, e mele caccia de l'unphie l'assrezze, con mele in lattouario purga il petto in far sputare, mitie ga la tosse cotto con mele, e con peuere, e mangiatone abbondeuolmente eccita la lussuria, la sua deconione ? infonde in cristero à le corrosioni de l'intessini e de la matrice, muoue il corpo, in fomento utilissimo à le infiammationi de la matrice.

DEL CECE. Cap. CXXX.

Erebinto. Il cece domestico sa buon corpo, pros uoca l'urina, ma genera uentosita rende colorita la cotica, tragge i mestrui, e'l parto, e sa abbons danza di latte cotto con eruo ponsi a modo d'empias stro contra le insiammationi de testicoli, e contra le

m ij

formiche uerrucose a la scabbia, a le nascenze del caz po, a le impedigini.con mele, co orzo gioua a i mali, che incancariscono, co a gli hulceri maligni, un'altra specie de ceci si chiama arietino, cotto con rosmariz no. l'uno e l'altro si da a prouocare l'urina, ne l'hidro pista, e ne l'ittericia. offendeno la uessica essulceraz ta, e le reni contra le formiche, e porri, alcuni uoglioz no che si piglino tante grana, quante sono le formiche, ei porri, e che a luna nuoua con un gran di cece si tocchi un porro, o una formica, e si ripoga muna pez zetta di lino ad uno ad uno, e si leghino, poi si gettino dopo le spalle, che cosi facendo istimano, che caderanz no i porri, e le formiche. Il cece seluatico ha le foglie simili al domestico, d'agro odore, ma differiscono nel seme, pò l'uno quanto l'altro.

DE LA FAVA COMMVNE. Cap. CXXXI.

Cyamo (meZana tra il riscaldare e raffreddare)
gonsia, genera uentosità, e difficilmente si cuoce sa
mali sogni, conferisce a la tosse, genera carne cotta in
posca, e mangiata con la sua scorza reprime i flussi di
sinterici, e stomatici mangiasi conueneuolmente con
tra i uomiti gonsia meno in cuocendola gittata la pri
ma acqua la uerde piu nuoce al stomaco, e gonsia piu
la farina sua per se, e con poseta imposta mitiga le in
siammationi de le ferite conduce le cicatrici al colore
del resto de la cotica gioua a le mammelle insiamma
te, co che hauessero il latte cagliato in pezzi, istingue
il latte, con farina di senogreco, e con mele dissolue le

STALL.

1161

Maria Miles

2 10

26

W.

aposteme dopo l'orecchie, o i segni reprime co rosa, incenso, e bianco d'ouo il cadimento de gliocchi, l'ens fiature, e l'unole, macerata col uino medica, e le suffu= sioni de gli occhi per alcuna percossa, o a reprimere le distillationi senza scorza masticata si pone a la fron te.cotta in umo sana le infiammationi de testiculi, pos sta al petenecchio de fanciulli gli conserua che non uenghino pelosi in le parti occulte per molto tempo. la medesima oltra ciò toglie le macchie del corpo,i pe li carpiti impiasirati con le scorze di fabe rinascono debboli e scitili. la medesima scorza imposta con pos lenta, & alume scaplinola in olio necchio dissolue le scrofule, le lane si tingono con la sua decottione. La fa ua scor ata, es in due partirotta come per se na= turalmente suole apposta raffrena il sangue, che esce per causa de le sanguisughe, che hanno satto la ferita.

DE LA FAVA EGITTIA. Cap. CXXXII.

Alcuni la chiamano Pontica nasce assai ne l'Egitz to, in Asia, nondimeno anchora & in Cilicia si troua, e ne luochi palustri ha la foglia grande come un capel lo il gambo d'un gombito, a grossezza di un dito, il siore di color di rosa, al doppio grande come quello del papauero, e coe che è issiorato, produce certi utriz celli simili a i saui de le uespe, in cui sono le saue a mo do di boglia rompenti sopra il coperchio chiamano la ciborio, e alcuni cibotio, cio è una casseletta perzeche si semina essa posta in una ceppa humida di terra

M iy

gittata in acqua, la sua radice è piu grossa de la radizce d'una canna, la quale si magia cotta, e cruda, e chia masi colocasia. Questa saua si magia uerde. secca uien negra, es è mag giore de la saua commune. Ha uertu apriniua, es accommodata al slomaco, però la sua sa runa per polenta s'impone con molta utilita contra il flusso slomatico, e contra la disinteria. Dannost in pol te te sue scorze cotte in uino mulso, piu efficacemente operano beunta la sua decottione al peso de tre bicz chieri. Vale al dolore de l'orecchie quello, che è nel mezo, di color uerde, es di sapore amaro, trito, e cotz to con olio rosato es instillato ne l'orecchie.

DE LA LENTE. Cap. CXXXIII.

Phaco. mdebbolisce la uista usarla di continuo in cibo, difficilmente si cuoce, nuoce al siomaco, e genera uento nel stomaco, e ne gli intestinio in cibo mangiata con la sua scorza reprime la scorrenza del corpo. Otti ma è quella, che facilmente si cuoce, e che bagnata non manda suori alcuna cosa negra la sua natura è astrit tiua, per la qual cosa slagna il corpo, se mondata da la sua scorza e gittata la prima bollitura si cuoce dili gentemente, perche questa prima turba il uentre, sa ma li sogni, nemica à nerui al polmone, al capo, serà maga giore la sua uertude per stagnare la scorrenza di corpo, se si cuocerà con aceto intibo che è detto seri, o por tulaca, o bietola negra, ò bacche di mirto, ò scorza di melagrana, o sorbe secche, o nessole, o mele cotogne, o pere thebaiche, o cicorio, ò piantagine, o rose secche,

Park.

Sales Sales

Wil

47

N/c

611

o galle sincere quali galle solamente s'hanno da gies tare doppo la cottione, o con l'una del rhum. ma bisogna cuocere bene con quello aceto, altrimens te turba il uentre, contra la souversione de lo stos maco uagliono trenta grana di lente scorzata es ins ghiottita.cona, e con polenta empiastrata mitiga i do lori de le podagre, e salda le parti discontinuate co me le rompe le crosse fatte dal fuoco, e purga gli hulces ri.cotta in aceto dissolue le dure Ze, e le scrofule.con sertola campana, o melo cotogno sana le insiammatio ni del sedere e de gli occhi con olio rosato. Il medesie mo fa cotta con scor Za di melagrana, con rose secche, e mele misto ne le maggiori infiammationi del sedere, e ne le piu grandi aperture, la medesima, o con acqua di mare mischiata contra le gangrene, che uanno sera pendo e rodendo, contra le pustule, e gli hulceri sera penti, i fuochi sucri, e i mali de le calcagna per freddo. la lente cotta in acqua di mare imposta rimedia al lat te cagliato ne le mammelle de le donne, & a quelle che non ponno sopportare l'abbondanza del latte.

DEL FAGIVOLO. Cap. CXXXIIII.

Phasiolo ensia genera uentosita nel uentre, dissicila mente si cuoce, se uerde si cuoce, e mangia; mollifica il corpo, accommodato a i uomiti.

DE L'ERVO. Cap. CXXXV.

Orobo è arbuscello notissimo, picciolo, sottis le, ha le foglie strette, es i semi piccioli, ne le silique (altri diceno teghe) sossi farina

m iiij

accommodata ne l'uso de la medicina, in cibo aggras ua il capo, turba il uentre, e trag ge con l'urina il sans que cotto ingrassa i boui la farina de l'Eruo si fa a questo modo. Eleg gi i semi de l'Eruo grossissimi, e can didissimi, spargigli sopra acqua e mischia-lascia im> beuere tutta quell'acqua, poi si seccano fin che la scors Za per se si ropa. secchi macinagli, criuella, e riponi la farina. questa fa buon corpo, prouoca l'urina rende la cotica colorita.se di questa farina se ne beue, o man gia piu di quel che si conuenga, con dolori de intestiz ni tragge il sangue per il corpo e per la uessica . con mele purga gli hulceri, leua le lentigini, e l'altre mac chie che greci chiamano spili de la faccia, e di tutto il' corpo.non lascia serpere le gangrene e li mali serpis ginosi, che pascono molti fra le durezze de le mammel le.rompe i carbochi theriomati, eo apre i faui.macera ta in uino, o imposta medica i morsi de cani, de uis pere, e d'huomini. con aceto mitiga le difficultà de l'u rina, er i siorcimeti per causa del tenesmo, è utile frit ta mangiata con mele a quelli che non senteno alcun nutrimento, Si fomentano con la sua decottione i ma= li de le calcagna per freddo, e le spiure in tutto il corpo.

DE LI LVPINI. Cap. CXXXVI.

Thermo Semero (Egitty brechon) noto a tutti il lu pino la sua farina onta con mele uccide i lumbrici del uentre (ò beuuta con aceto) il medesimo fanno i lu= pini bagnati in acqua, ma anchora amari. Per il me= 1/19

Size

SCI

107

THE

at the

desimo si beue la sua decottione con peuere, e ruta. Per il che gioua a mil Zadosi. Si somentano con la sua des cottione le gangrene, e glibulceri theriomati, le scabe bie incomincianti, le macchie del corpo, le pustule rompenti, le nascen e del capo, & i uitij de la cotica spili.la deconione con mirra e mele fomentasi per far uenire fuori il parto, e i mestrui, purga la cotica, e tut ti i liuidori, con polenta & aqua mitiga le insiamma tioni-con aceto acqueta i dolori de la sciatica, e l'en= fiature. alessi in aceto, er impossi dissolueno le scrosue le, e rompeno i carbonchi, cotti in acqua piouana fin che s'unspessissa il suo sugo mondificano la faccia, e cotti con le radici di cameleonte negro sanano la scab bia de gli animali de quattro piedi, lauadosi con quel la bollitura tepida. La radice sua cotta in acqua e bes uuta prouoca l'urina, i Lupini indolciti, e triti, e con aceto beuuti mitigano i sassidy de lo stomaco, es ecci -tano l'appetito.

DE LVPINI SELVATIS

CHI. Cap. CXXXVII.

Si trouano anche Lupini saluatichi simili a i do: mestici, ma minori. di pari uertu l'uno e l'altro.

DE LA RAPA DOMESTI:

CA. Cap. CXXXVIII.

Gongile(chi dice gongilida, e chi golgosio) la sua radice cotta nutrisce, genera uentosità, crea la carne molle, e spongosa eccita la lussuria con la sua decottio ne si somentano le podagre, e i mali de le calcagna

per freddo.tagliata parimente, imposta sa giouas mento. se ne la radice si su una caua, e dentro ui si pon ga ceroto rosato e si liquesacci sopra la cenere calda sa prositto à mali de le calcagna per freddo essulcerati. il suo primo germe alesso mangiato prouoca l'urina. Il seme suo si pone ne gli antidoti, es in quelle medicine che sono satte per leuare il dolore con la temperanza del calore e co'l sonno beuuto è utili simo contra uene ni, desia la concupi stenza condita con salamora nue trisce meno, ma sa piu appetito.

# DELA RAPA SELVATIO

CA. Cap. CXXXIX.

Nasce ne le campagne, arbuscello d'altezza d'un gombito, ramoso e senza asprezza, ne la sommita ha le fogliepolite, di lunghezza d'un dito, es alquato mag giori, porta il frutto ne le teghe, e quado le polpe sono aperte dentro si trouano altre silique in cui è il seme picciolo, negro, ma chi dentro lo rompe, biancheggia, si trappone con quelle medicine, che noi usiamo a mon discare la cottica de la succia, e di tutto il corpo, massi nie che si sogliono sare di farma di Lupino, d'Eruo, di tritico, o di Loglio.

## DEL NAPONE O NAVOS

NE. Cap. CXL.

Buniade (Romani napo) la radice alessa fa uentosi ta, nutrisce meno, che la rapa beuuto inanzi indebbos lisce il suo seme la forza de li ueneni mortiseri, però si mescola cogliantidoti si codisce co'l sale la sua radice. DE LA RADICE. Cap. CXLI.

あから はは はない

(list

(En

Rafano (chi dice erungio polyide, Africani Tore phat)la natura di questa radice è di generare uentosi ta.riscalda, e e grata a la bocca, ma poco accommo data al flomaco, muoue l'urina, e fa rutteggiare-fa buon corpo, ma bisogna mangiarlo dopo'l cibo, che co si piu conferisce à la digestione. Pigliata inanzi solles ua il cibo, parimente & è accommodata a i uomitory, acuisce i sensi.mangiasi alessata contra la tosse uece chia, e contra la flemma ingrossata nel petto. La score -Za del rafano tolta con aceto mulso ha maggior for Za in far uomitare.aiuta gl'hidropici. in modo di em= piasiro posto conferisce a milzadosi, con mele lieua le segnature, reprime gli hulceri uolatici e uale al morso de le uipere, sa tornare i capelli caduti, toglie le lentis gini con farina di Loglio, in cibo, ò in beuanda soccor re a le suffocationi de funghi, e sopra tutto prouoca i mestrui. Il suo seme è uomitorio muoue l'urina, e bes uuto con aceto minusce la milza, & apposto a modo di empiastro scarnifica le gangrene + caldo, e cotto in aceto mulso è utilissimo in gargarisma à la squinantia, e beuesi in uino contra il morso de la ceraste.

# DE LA RADICE SELVA: TICA. Cap. CXLII.

Il Rafano seluestre chi lo chiama rafano montas no, chi Apio, chi Iscadi, chi chamebalano, chi radice siluestre, chi amoracia, Africani thorphat, ha dui o tre ramuscelli tenui, che tengono di giunco, rosseggianti, soglie di ruta siluestre, piu lunghe, piu strette il seme picciolo, radice d'albuco piu rotonda come di pero, e scorza bianca ha sugo latticinoso la parte de la radice di sopra sa uomitare la colera, e la slemma, la di sotto per le parti da basso, tutta è accommodata a le purgationi. Traggesi costi suo sugo si pone in un uaso di terra la radice pesta, e'l sugo che uien di sopra, si lieua con una penna beuuto al peso di uno obolo e mezzo purga tutte le parti.

DEL RAFANO SILVESTRE. Cap. CXLIII.

Ha le foglie simili al domestico, es imita piu assai la Lapsana, la radice magra, tenera, agra alquanz to. le foglie, e la radice si cuoceno come l'altre herz be mangiatiue, riscalda, muoue l'urina, ma è incenz dioso.

DEL SISERE. Cap. CXLIIII.

Sisaro è noto a tutti. la sua radice cotta è grata a la bocca, es utile al slomaco, prouoca l'urina, e fa ue nire appetito.

DE LA RVMICE. Cap. CXLV.

Lapato sono piu specie di rumice, tra l'altre una, che si chiama Oxylapato, quasi rumice acuta, nasce ne luochi palustri, ha le soglie dure es in cima acute ole tra questa ue n'è un'altra hortense, non in tutto di sie mile a la prima. V'è la terza seluatica, breue, simile a la piantagine, molle, e giacente in terra la quarta, che alcuni hanno chiamato oxalida, alcuni altri anaxirie

319

行出るのなる

14

da, ouero rumice agreste, le cui foglie sono simili a la terZa specie, che è l'agresse, la breue è simile a la pian tagine. Il suo gambo non è molto grande, il seme al= quanto acuto, di color rosseggiate, d'agro sapore, che nasce nel gambo.la cottione di tutte le rumici mollisie ca il corpo crudo con olio rosato, e Zaffrano apposto com'empiastro dissolue l'enfiature (meliceride) il sen e de la siluestre, de l'oxilapato, et de la oxalida co ac= qua, o umo beuuto uale contra la disinteria, e flusso slo matico, e fastidy del somaco, e ponture de scorpioni.e se alcuno manzi ne beue non patira molestia alcuna per simile morsicatura, le radici cotte in aceto, o crude impiastrate sanano la lepra, la impedigine, e lunghie scabrose.ma bisogna prima hauer preparato il luoco con le fregagioni fatte con aceto, e salnitro nel Sole, la bollitura acqueta la spiura di tutto'l corpo in fomenta tione cotte in uino & instillate mitigano i dolori de l'orecchie, in lauanda de denti-alesse in uino, er em= piastrate dissolueno le scrofule e la posieme dopo l'o= recchie.In aceto sminuiscono la milza.alcuni per mol lificare le scrosole leganosi al colloradici de rumici, e portanle, trite, e sopposse le radici reprimeno i flussi de le donne, cotte in uino uagliono a lo spargimen= to del fele, rompeno le pietre in la uessica, prouo: cano i mestrui; & danno aiuto contra morsi de scorpioni.

DE LA LAMPSANA. Cap. CXLVI. (Chi chiama napio, Egitti erithme) herba mangia

### LIBRO -

tiua seluatica, nutrisce piu che la rumice, & è piu utiz le al stomaco, s'alessano sue soglie, e radici, e si manz giano.

DE L'HIPPOLAPATHO. Cap. CXLVII.

Erumice grande.nasce in luochi palustri.ha la me desima uertu, che hanno l'altre specie de rumi:

# DEL BUNIO SPECIE DI NAVO: NE. Cap. CXLVIII.

(Chi chiama attiua, chi enemos soro, magi paradas chri, Egittii erxone, Romani scopa regia, Africani gizgar, ouero tempso) sa il gambo quadrangulato, es in quello ramuscedi sottili, che hanno le fogliette sottili, e sioretti, le figlie lughe come un dito appresso la radie ce, simili a l'Apio, ma molto piu sottili, e che ad un cer to modo imitano le foglie del tribulo i siori d'aneto, seme odorato, minore del iosquiamo riscalda, prouoca l'urina, tragge le seconde unile a la milia, a le reni, a la uessica. Viasi con acqua mulsa di beuere il sugo huzmido, o secco satto de le radici e de le gambe.

DEL BITONE. Cap. CXLIX.

Blito. Egittii echlotoripa, altri eriple. Blacides man giasi come l'altre herbe cibarie, sa buon corpo, ma un utile un medicina.

DE LA MALVA: Cap. CL.
Malache. (chi la chiama coda di Sorcio, Pithago:
ra cimthema, Zoroastro diadesma, Egittii chocorte,
magi milza di capra) due specie sono di malua, hor:

tense una, la'Itra seluatica, che nasce in luochi inculti, e deserti. l'hortense, è piu da margiare, che l'altra, pu: re è nemica al stomaco, fa buon corpo, ma molto piu è soi gambi ella è utile a gli messini, er a la uessica. le foglie crude de la malua massicate co poco di sale gua risceno le sistole de gli occhi (egilope) e con mele a gui sa d'empiastro, ma come si unole inducere la cicatrice, non si dee usore piu il sale, la medesima, e nel modo medesimo gioua contra le punture de l'Api, e de le ue spe, e se cruda, e trita con olio serà monta inanzi non sentira le punture di quelli animali.posta com'empia: Siro con urina d'huomo ammenda la forfora, e le na: scentie del capo le foglie trite, alesse, con olio apposie rimediano a gli abbrusciati, er a i suochi sacri. la sua deconione in somento mollisica i luochi de le don= ne infondesi in cristei contra le corrosioni de gl'intes Hini, de la matrice, e del sedere, la boilitura de le male ue con le sue radici uagliono contra ueleni mortiferi. ma è necessario, che chi ne beue di continuo e uomiti, e beua gioua a morsi de falangij. sa uenire a le donne il latte. l'uno e l'altro seme de la domestica e seluatica beunto in uino mitiga i dolori de la uese fica.

PA.

100

# DE L'ATREPLICE.

·Cap. GLI.

Atraphace altri chiamano chrysolachano (egittij occhi) è noto a tutti, e di due fatte se ne trouano, agreste, & hortense, mangiasi alesso, come gli altri herbaggi cibari, mollifica il corpo crudo, e cotto, imposto dissolue gli ensiameti larghi, il seme be a uuto con acqua mulsa sana l'itteritia.

DE LA BRASSICA. Cap. CLI.

Crambe, fa tuon corpo la domessica mangiata po co men che cruda, e cotta molto, lo Sitica. molto piu poi cotta due nolte, o cotta ne la liscinia, è riu agra ne la state nuoce al stomaco, quella che nasce in Egitto, non si mangia per la sua amaritudine, in cibo è utile a tremolanti & à chi ha la uisia debbole. dopo'l cibo mangiata dissolue la crapula, e la ebbre \area a. Sono piu confaceuoli al stomaco le cime sue, ma hanno piu de l'agro, e sono piu efficaci a prouocare l'urina.condite co sale e riposte sono meno utili al stomaco, e turbano piu il uentre il sugo de la brassica beuuto con nitro & iride mollifica il corpo e con uino gioua contra il morso de la uipera, con farina di senogreco & aceto s'empiastrano le podagre, e i dolori artetici, gli hulce ri uecchi, e putridi. p se purga il capo infuso nel naso, e con farina di Loglio apposto sa uenire il mesiruo, le foglie per se trite, e con polenta fanno a tuttel'infiam: mationi, er enfiature, rimediano al fuoco sogro, a le pusiule epinittidi, er a la lepra, con sale rompeno i carbonchi, e ritengono i capelli, che non caggino. ales se con mele uagliono à le gangrene serpenti, crude co aceto in cibo sono per i milzadosi. masticata si che à poco a poco uadi il sugo giu per l'arterie restituisco= no la perduta noce. La bollitura pronoca il corpo & i mestrui

i mestrui il siore dopo'l parto in soppositorio induce sterilita il seme e massime di quella, che nasce in Egita to, caccia i lumbrici del corpo si mescola con gliantia doti, co theriaci per il slusso stomatico, leua le lentia gini, e le machie del uolto, i gambi uerdi abbrusciati con le sue radici mischiati con assongia di porco ueca chio imposti sanano il mal de la cosia.

DE LA BRASSICA SELVATIO

CA, Cap, CLII,

Per lo piu nasce ne luochi marini, e ruinosi, simile a la domestica ma piu bianca, piu hirsuta e piu amas rassi mangia, e non spiace al gusto cotta la sua cima ne la lisciuia le foglie imposte saldano ferite, e dissolueno le insiammationi, e l'ensiature.

DE LA BRASSICA MARIS

NA. Cap. CLIII.

È diuersa in tutto da la domestica. ha le foglie lun ghe, tenui, simili a l'aristolochia rotonda, ciascuna esce da ramuscelli alquanto rosseggianti, e da un solo pies de, come l'hedera, tagliata ha il sugo qual latte bianzo, ma non molto, e di gusto quasi salso co certa amazritudine grasso, e denso, tutta l'herba per la sua agrizmonia è disutile al stomaco, cotta in cibo moue impestuosamente il corposalcuni la cuoceno per la sua acrimonia in carne grassa.

87

DE LA BIETA. Cap. CLIIII.

Teutlo. Di due maniere si troua, l'una è negra, e cotta con la lenticchia siittica il corpo gaiardamete,

e molto piu la radice un'altra è candida, che lubrica il corpo. l'una e l'altra nondimeno per l'humor nitro so, che hanno, sono di cattiuo sugo, però il sugo loro con mele insuso nel naso purga il capo, co ainta al dolore de l'orecchie la cocitura de la sua radice, e de le soglie mondisica il capo de la sus forsora, e de le ghienz dini si somentano i mali de le calcagna per freddo con le soglie crude e posie com'empiasiro ammenda no le macchie del uolto, fregati primo i luochi di salznitro, co i cadimenti de capelli scarnisicati i luochi primo con l'unghie, e gli hulceri serpenti cotta mediza le pusiule, che rompeno, gli abbrusciati, co il fuoco sacro.

DE LA PORTVLA:

CA. Cap. CLV.

Andrachne, ella astringe, con polenta soccorre a dolori del capo, de gli occhi, al'instammationi de l'al tre parti, a gli ardori del stomaco, al suoco sacro, a dolori de la uessica. In cibo corregge i stupori de li den ti per qualche cibo agro, es acerbo, e mitiga i mordize camenti del stomaco e de gli intestini, e de le distillatio ni a quelle parti, utile a le corrosioni de le reni, e de la uessica, es ammenda i uiti di quelle parti, rassrena l'impetuosa uenere il medesimo uale il suo sugo bez uuto, uale anche a le sebbri, gioua contra i lumi brici rotondi del uentre, lo sputo del sangue, a la disinteria, a l'hemorroidi, cotta al sangue rompente, gioua cotra il morso de la lucerta calcidica, si mischia

节 编

Ark

1

Lo

域

部

M

ne le medicine de gli occhi, s'infonde in crisiei con tra le distillationi ne gli intestini, & corrosioni de luochi de le semine. spargesi sopra il capo con olio roz sato, o d'olio semplice contra il dolore causato dal caldo, spargesi anchora sopra il capo contra le puz stule rompenti con umo, e con polenta a modo di empiasiro s'impone a le piaghe, che sossero per assiz derarsi.

# DELAPORT VLA: CASELVATI:

CA.

Chi dice ai Too, chi telephio, Africani memoe, chi Dacilax, Egittii mochmutim, Romani illecebra. ha picciole foglie, simili a la domestica ma hire sute, e piu larghe, nasce ne luochi petrosi, e tal'hora ne gli horti, ha le foglie de l'oliua, mole to minori, piu tenere, e i gamboncini rosseggiane ti, molti procedenti da una radice, sparsi a tere ra, massicati sanno buon sugo, uischiosi, e als quanto salsi, la uertu sua è di riscaldare, agra, e essulcerativa, impiastrata con assongia disselve le scrosole.

# DE LI SPARAGI. Cdp. CLVI.

Asparago perreo, o myacatha. (chi dice orminion Romai asparago) da tutti conosciuto, mollissicao il cor po, e poco bolliti proupcano l'urina i soi gamboncelli. la cocitura de le radici beuuta uale a la difficulta de

Purina, a l'ittericia, a la sciatica, es a passion de reni. La decottione in uino gioua a morsi de falangula bol= litura in bocca da quella parte, oue dole il dente è uti lissima, il seme suo beuuto uale al medesimo. dicesi che muiono i cani se beueno di quella cottione. Alcuni al= tri hanno detto, che da le corna de arieti o montoni pe State e poste sotto terra nascono i sparagi, ma ciò non pare a noi credibile.lo sparago, è un arbuscello piccio To, ramo fo, foglie affaiffime, lunghe, simili al finocchio. la radice sua è lunga, intondo, grande, or ha un tu: berculo.il colicello de lo sparago trito, e beuuto in uiz no bianco fa cessare i suariamenti de gli ammalati, che altri diceno farnetichi arrostito, o alessato in cibo ri= media a le difficulta de l'urina, e spargimento, e miti: Qa la difinteria. la radice alessa in aceto, o in uno me dica i distocati, alessa con fichi, o ceci, e mangiata su= bito ammenda l'itteritia. acqueta i dolori de la sciatis ca, la difficulta de l'urina, e spargimento. la radice als ligata, e la sua cottione beuuta a femine induce Sierili ta, a maschi istingue la uertu generatiua.

# DE LA PIANTAGINE. Cap. CLVII.

Arnoglosso. (chi dice arnio, chi probatio, chi cinos glosso, chi heptapleuro, chi polineuro. magi eureneche monos, Egitty asonth, Spagnoli thosarcia, Africani are tiricon.) se ne trouano di due fatte, una maggiore, es una minore. la minore ha le foglie piu strette minori, piu molli, e piu sottili, e piu polite ha i suoi gabi angue,

April 1

145%

成山

**阿拉** 

開放

Title.

losi, chinati a terra, i fiori pallidi, & il seme in cima de le gabe-l'altra è maggiore, e piu riguardeuole, le fo glie larghe de la specie de li oleri.il suo gabo è d'altez La d'un gobito, anguloso, quasi rosso, circodato di sez me dal mezzo fin in cima, le sue radici sono tenere, hirsute, candide, e di grosse la di un dito. nasce ne i luochi humidi appresso i laghi, e sepi. la grande e mol to utile le foglie de la piantagine sono desiccatrici, e constrittiue però sono utili ne gli impiastri a gli huls ceri, ma à la elefantia, distillationi, e putredini, repris meno i flussi di sangue, gli hulceri serpenti, i carbon= chi, epinittidi.conduce a la cicatrice gli hulceri ano tichi, e disuguali.sanano i chironii, e saldano le parti discontinue, soccorreno à li morsi di cane. giouano a le infiammationi, à le posteme dopo le orecchie, à l'infia ture larghe, a gli abbrusciati, a le scrosole, a le sissole de gli occhi co sale in modol d'impiastro-cotta in ace to con sale, mangiata uale a la disinteria, er al flusso Momatico. dassi in luoco de la beta con la lenticchia cotta contra l'hidropisia, ma si mangiano prima cost secche senza bere, e poi cotta nel mezo de i cibi gio: ua anchora al morbo caduco, er a l'asma, co'l sugo de le foglie in lauanda purgano gli hulceri de la bocs ca, con terra cimolia ouero cerusa medica il suoco sa= cro.infuso fa giouamento a lefistole, il sugo s'instilla e giungesi in collirij cotra i dolori de le orecchie, e lip pitudini beuesi contra le gingiue putride di sangue. e lo sputo di sangue-s'infonde in cristei per la disintes

ria, e dassi in beuanda a tisici in lana si fa sopposito a

rio a suffocatione di matrice, e uale contra i flussi de

le donne il seme beuuto in uno stagna il slusso di cor

po, e il stuto di sangue de la decottion de la sua radiz

ce si fa lauanda p dolore de denti la radice massicata

fa il medesimo effetto, la radice, e le soglie si dano in

uino passo cotra le scorticationi de le reni, e de la ues

sicchieri di uino e tre d'acqua solueno la febbre terz

Tana, e quatiro la quartana alcuni usano di portare

al collo appeso la radice per le scrosole.

DEL SIO, Cap. CLVIII.

(Alcuni anagallide acquatica, chi aromatico oue ro odorato gionco, chi daren, chi lauer la chiama) si troua ne le acque: è uno arbuscello grasse, picciolo, cur to: le foglie simili a l'olsatro, un cibo crude, o cotte ros peno le pietre, e fanno uscire per urina, traggono i parti, e i mestrui, si mangiano utilmente contra la dio sinteria. Crateia herbolaio disse, che il Sio è una hero ba in specie di arbuscello, che ha poche foglie, rotone de, maggiori che de la menta, negre, e che fanno lo rie tratto à l'eruca.

DEL SISIMBRIO. Cap. CLIX.

Chi'l chiama serpillo seluestre (chi corona di uene re, chi herba uenerea, Romani austeralide) nasce in luo chi inculti, simile a la menta domestica, ma ha la sos glia piu larga, e piu odorata si mette ne le corone, esta uertu di riscaldare, il suo seme beuuto in uino uale

al spargimento de l'urina, e de la pietra in la uessica. acqueta i singiocci e storcimeti, le foglie poste in mo do de impiastro a le tempie, es a la fronte ualeno con tra il dolore del capo, es a le ponture de le api, e ues spece beuuta reprime il uomito.

# DE L'ALTRO SISIM: BRIO+ Cap+ CLX+

N diz

20

Chi lo chiama cardamina, e chi sio è herba acqua tica, e nasce in luoco, e nel modo doue il sio e è chia mata cardamina, quasi che nel gusto sappia del caradamo, cio è narstutio in principio ha le foglie tonde, adulta si rompeno le sue foglie riscalda, e prouoca l'urina mangiasi cruda: purga le lentigini, e l'altre macchie de la faccia posta la notte, e leuata la matatina.

# DEL BATI. Cap. CLXI.

Chi chiama critmo, e chi crithamo, è herba che tie ne de arbuscello, d'alte za quasi d'un gombito. nasce ne luochi marini, e petrosi ha le soglie grasse, numero se, biancheggianti, come de la portulaca, piu grasse, e piu lunghe, e di gusto salso i siori sono bianchi. ha il frutto simile al libanotide, molle, odorato, rotondo, sec cato si rompe, e ha di dentro seme simile al tritico, le radici sono di grosse za di tre o di quattro dita, di piaceuole odore, e soaui al gusto, la radice, il seme, e le soglie cotte in uino in beuandarimediano a la dissicul ta de la urina, e a la itteritia, prouocano i mestrui si mangia cruda, e cotta, e conservasi in salamora.

n iii

DEL CORONOPO. Cap. CLXII.

(Chi chiama ammono, e chi astrio, chi stilagiore, gli Africani atirsipte, Romani casiartice, ouero sanz guinaria) è un'herba lunga, che ua per terra, es ha le foglie sesse mangiasi cotta, come gli altri oleri: ha una radice magra, in cibo asirittiua, però è utile al slusso stomatico nasce in luoghi inculti, argini, e sens, tieri.

DEL SONCHO. Cap. CLXIII.

Soncho chi la chiama cicorio, gli Africani gathuo ne, Romani cicerbita, si troua di due fatte, una piu sel= uatica, e piu acuta, l'altra piu tenera, e che si mangia. ha il gambo anguloso, concauo e talhora rosseggians te:le foglie tagliate per interuallo intorno. la sua uers tu è di rinfrescare, or astringere temperatamente: pes ro impiasirata gioua a mordicamenti, er ad infiam= mationi di flomaco.il sugo dato a sorbire mitiga le corrosioni del stomaco, o fa uenire il latte in abon= dan Za, e sopposto in lana soccorre a l'infiammationi del sedere, e del luoco de le donne. porgeno aiuto con tra le punture de scorpioni, la radice, e le foglie. oltra questo u'è la terza specie del soncho tenero, es arbo: reggia. ha la foglia piu larga, nelquale le foglie intersecano il gambo ramoso, e uale tutto cio, che gli ale tri dui.

DE L'INTIBO E SER I:

DE. Cap. CLXIIII.

Seri(gli Egittii agon) di due fatte se ne trouano

una agreste, coerratica: da la amaritudine ella è detta picris, e chiamata cicoria, ha le foglie piu larghe. l'alz tra domestica, è piu grata ne i cibizdi questa domestiz ca se ne troua di due sorte, una simile a la lattuca, che ha le foglie larghe, l'altra ha le foglie, estiene de l'azmaro, l'una e l'altra rifresca, esaccómodata al stoma co, alessa stagna il corpo, e có aceto massime ela erratica è piu utile al stomaco, in cibo mitigano gli ardori, e le insirmita del stomaco, p se e có polenta empiastra ta gioua a i cardiaci, uagliano a le podagre, estima fiammationi de gli occhi, la radice, e le foglie di tutte le fatte in empiastro sono contra le punture di scorpio ni, medicano con polenta il suoco sacro, estal suo sue go con cerusa, esaceto si inonge doue gli è bisogno di rus frescamento.

DE LA CONDRILLA. Cap. CLXV.

8

Chi la chiama cicorio, chi seri, cioè ambubeia, oues ro, intibo. ha le foglie, il gambo, i fiori de l'ambubeia, cio è simile a l'intibo agresse però alcuni dissero, che era specie di intibo agresse tutta no dimeno è piu tes nue trouasi, ne la insima parte de suoi ramuscelli a gros sezza d'una saua gomma simile al mastice, la qual tri ta, e con mirrha sopposta a le semine in pezze di lino a quantita d'un'oliua prouoca il mestruo. l'herba pes sta con la radice, e conformata con mele in passelli, giontoui salnitro, e lauati i passelli in acqua lieua le macchie de la persona quella gomma ricompone i peo li de le palpebre disconcertati; sa il medesimo anchos

ra la sua radice fresca, se possoui detro ago se ne tocca co quell'humore attrato le palpebre, beuesi cotra le uiz pere co uino, il suo sugo cotto co uino, e beuuto stagna il corpo, e p se stesso po il medesimo, u'è una altra spe cie di codrilla, che ha la foglia luga, come rosa, s'intor no giacente p terra, ha il suo gabo uoto (pieno di li quore di latte) la radice sottile, rotonda, pontiua, uaz cua, rosseggiante, e piena di liquore, il gabo, e le foglie aiutano la cocottione, il sugo è utile a ricoponere i pe li de le palpebre, nasce ne luochi fangosi, grassi, e culti.

DE LA ZVCCA. Cap. CLXVI.

Colocinta (romani cucurbita) quella che si mangia cruda trita, empiastrata mitiga l'infiature, e l'aposte me la sua rasura a modo d'empiastro s'impone su la testa a la parte dinanci de fanciulli, contra gli ardos ri de la testa, che chiamano greci siriasi se impongos no anchora per le infiammationi de gli occhi, es a po dagre il sugo cauato de la cucurbita, con olio rosato instillato ne le orecchie uale al dolore. s'inonge la sus perficie del corpo ne lo ardore de la sebbre detta causone il sugo di tutta la zucca lessa spremuto con poco di mele, e sulnitro temperatamente solue il cors po il uino insuso in una zucca cruda cauata, stato per una notte al sereno, e digiuno beuuto temperatas mente lubrica il corpo.

DEL CVCVMERO DOMESTI:
CO. Cap. CLXVII.

Sicihemero. sa bon corpo. & è accomodato al slos

000

刨

maco:rinfresca, no si corrope nel stomaco, beche dissiscilmete si cuoca, è utile a la uessica, co'l solo odorare fa ruenire i sfiniti di cuore, il seme muoue alquanto la urina.co'l latte e co'l uin passo si beue contra l'esshuls cerationi de la uessica, le sue foglie con uino impiastra te uagliono contra i morsi de li cani, e con mele uale a gli hulceri & epinittidi.

DEL PEPONE. Cap. CLXVIII.

La carne del pepone in cibi moue la urina, o im posta mitiga le instamationi de gliocchi, la sua rasus ra a modo de empiasiro se impogono su la testa a la parte dinazi de fanciulli cotra gliardori de la testa, che chiamano greci siria si posta a la frote diuertisce le distillationi de gliocchi, il sugo co'l seme e farina si seccano al sole, o sono utili p far il uolto splédido la radice beuuta in acqua dolce al peso de una drama sa uomitare: e se alcuo si uorrà purgare dopo cena legs giermète per uomito basterano dui oboli: la radice co me le empiastrata sana gli hulceri che chiamano faui.

DE LA LATTYCA DOMESTICA. Ca. CLXIX.

Thridaca hemero (egittii embrosi) è accomodata al stomaco, rinfresca, induce il sonno, e sa uenir abodatia di latte cotta è piu nutritiua, alla che no è lauata ma giata è utile a alli, che no pono ritenere il cito nel stomaco il seme bevuto raffrena le imaginationi libidino se nel sonno, e prohibisce il spargimento del seme, nondimeno usatala spesso in cibo indebbolisce la uisla si condiscono in salamora, e si seruano come haz

no produtto il suo gambo, hanno qualche similitudine al sugo, er al latte de la lattuca seluatica.

# DE LA LATVCA SELVATIS

CA. Cap. CLXX.

(I magi la chiamano sangue de titano, Zoroaste ferombro) è simile a la domestica, ma ha il suo gambo piu grande, le soglie piu cadide, piu magre, piu assere, re amare al gusto ha la uertu alquanto simile al paspauero, però alcuni mischiano il liquore del suo latte co l'oppio del papauero beuuto in aceto mulso il suo sugo al peso di duo oboli purga per il corpo l'acqua mondisica le caligini, e macchie de gli occhi, e co'l latte te humano se mongeno gli abbrusciati; in somma ella è sonnisera, e co'l sonno leua il dolore, e prouoca i me strui beuesi contra i morsi de scorpioni, e de salangii, e diuertisce le imaginationi libidinose nel sonno, e ue neree; il sugo puo il medesimo, ma con minore es si serua al modo de gli altri sughi, e ponsi al sole.

EST

10 15

DEL GINGIDIO. Cap. CLXXI.

Chi chiama Lepidio (Egitty dorifastrei, Soriani adorin, Africani tiricta, Romani bisacuto) nasce assai in Cilicia, e in Soria: è una herba simile à la pastinaz ca seluatica, ma piu tenue, e piu densa, ha la radice pic ciola, biancheggiante, e amara, si mangia cotta, e cruda, come gli altri oleri, e si serua co'l sale, utile al stomaco, e moue la urina, cuocesi, e si beue la sua decottione con uino per utilita de la uessica.

DE LA SCANDICE. Cap. CLXXII.

(Chi la chiama acicula, Romani herba scanaria) è olero agreste: ha qualche amaritudine, es acrimos nia, mangiasi cruda, e cotta. sa buon corpo, è utile al stomaco, prouoca l'urina, beuesi per le reni, per la ues sica, per il fegato la sua decottione.

DE LA CAVCALIDE, Cap. CLXXIII.

門門

1 ju

JA2

16

192

4/8

Pare

(12)

が

ill

18

1,8

4

Chi chiama dauco agreste (chi invitida, Democrito brion, Egitti seselin, Romani piede gallinaceio, ouero piè di pollo) il suo gambo è dodrantale, & alquanto maggiore, hir suto. ha le foglie simili a l'appio, & in cima le ha divise in piu parti al modo di finocchio, hir sute anch'esse. ha in cima una umbella candida, & odorata. è in uso tra gli altri oleri. mangiasi cruda, e cotta: è accommodata a provocare l'urina.

DE LA ERVCA. Cap. CLXXIIII.

Eu Jomo (Egitty ethrerice, Africani assuric) cruda, e molta in cibo mangiata eccita uenere. il suo seme puo il medesimo, e è atto a prouocare l'urina: aiuta la concottione, e sa buon corpo. s'usa il seme al condimento de le uiuande, e perche habbia a durare assai si macera in aceto, o in latte, e si sorma in pastelli. ui è un'altra sorte di eruca seluatica, che nasce ne la Hibe ria occidentale, il cui seme i paesani usano per seneua, il seme di questa eruca è piu acre del seme de la dome s stica, e di molta maggiore uertu di prouocare l'ue rina.

DE L'OCIMO. Cap. CLXXV.

Herba nota, e uulgare, mangiata in molta copia in debbolisce la uista, mollisica il corpo, genera uctosita, muoue l'urina, prouoca il latte, difficilmente si cuoce nel flomaco, con polenta di farina, olio rosato, er aces to empiastrata rimedia le infiammationi (del polmo: ne) es a morsi del dracone marino, e de scorpioni, per se, o con uino Chio è utile al dolore de gli occhi-il su= go lieua la caligine de gli occhi, e secca le distillation ni.il seme beuuto è accommodato a quelli, cui noce Phumore malenconico, a la difficulta de l'urina, es a la uitosita. Attratto per il naso sa siernutire assail'her ba fa il medesimo, ma bisogna prima chiudere gli ocz chi, quando viene uoglia di Fiernutire, alcuni se asten= gono da quesi herba, perche masiicata, e posta al sole crea uermicelli. Africani hano aggiuto afto, o diceno se sono morsicati dal scorpione, che rimagono senza of sa, e doglia quelli, che hanno mangiato l'ocimo.

The sale of the line

(Chi la chiama cynomorio, chi leone, i cipriotti thir sine, communemente lycon) è un gamboncello als to un piede e me \{0,90 alcuna uolta maggiore, ross seggiante, grasso, hir suto, tenero, e sen \{a foglie, di siore biancheggiante, inchinante al luteo, la sua radice è di grosse \{2 a d'un dito, e come si secca il gambo tutta s'a pre, e dileguasi-pare, che, se nasce tra certi legumi, gli suffoca, onde ella hebbe il nome. Mangiasi al modo de gli oleri cruda, e per se, e cotta ne la patella, al mozdo de lo sparago. Tiensi, che posia a cuocere con altri

legumi, gli fa cuocere tantoslo.

1474

自收

West.

15,0

10 M

M

YYVI.

Th,

de

DE LA BARBA HIRCINA. Cap. CLXXVII.

Tragopogona, chi dice coma, ha il gabo picciolo, foglie di Zaffrano, radice lunga, e dolce nel sommo del gambo ha un gran calice, & in cima il seme negro, donde acquisiò il nome, è da mangiare.

DE L'ORNITHOGALO. Cap. CLXXVIII.

Il gamboncino è tenero, tenue, candido, quasi ad altezza d'un piede e mezo, con altri tre, o quattro molli, da quali escono i siori, di suori sono di colore herboso, di dentro ouero aperti, di color di latte, tra quali è apparente di sopra un capitello tagliato, come al miglio. si cuoce col pane, come il seme de la nigella: ha la radice bulbosa, e si mangia cruda, e cotta.

DE LI TVBERI. Cap. CLXXIX.

Hidna.è una radice tonda, senza foglie, senza ga bo, di color sotto'l flauo. si caua in la primauera, man giasi cruda, e cotta.

DE LO SMILACE HORTENSE. Cap. CLXXX. Smilaca cepea, il suo seme si chiama lobia (cio è sili qua picciola) è detta d'alcuni sparago. ha le foglie di hedera, ma piu molli, i gabi piu magri, e ne gabi hano i caprioli, inuolge si intorno a piu uicini artuscelli, tan to cresce d'ognintorno che egli adombra e le scene e i padiglioni, produce le silique simili al seno greco, ma piu lunghe, e piu grosse, in cui sono i semi simili a le reni de gli animali, ne sono tutti di un medesie mo colore, da una banda rosseggiano alquato, cuocesi.

la siliqua co'l seme in cibo come gli altri oleri, alessa al modo de lo sparago la sua uertu è di muouere l'u rina, ma sa graui insogni.

DE L'HERBA MEDICA. Cap.CLXXXI.

Simile al trifoglio de prati quando e nata di fres sco.come poi cresce, si contragge, e diviene piu stretz ta la foglia, sa i gambi simili al trifoglio, in cui è'l sez me simile a la léticchia, piegato come una cornicella. secco per la gratio sita del suo sapore si mischia con sa le in condimento verde, ex empiastrato giova à luoz chi, che hanno bisogno di rinfrescameto, i pastori, che hanno a pascere bestie, usano tutta l'herba per graz migna,

DE L'APHACE. Cap. CLXXXII.

È picciolo arbusceilo, nasce ne le campagne, piu als to de la lente, la foglia sottile, le sue silique sono di quel le de la lente maggiori, portano tre, o quattro semi, di color negro, minori de la lente, il seme ha for a costret tiua, però arrosiito, rotto, est alesso al modo de la lens te reprime il flusso de lo siomaco, e del uentre.

DEL PORRO CAPITA:
TO, Cap. CLXXXIII.

Prasso cephaloto genera uentosita, è di prauo sus go, sa sogni graui, e tumultuosi, muoue l'urina, sa buon corpo, assottiglia, contrario a la uisla, prouoca i mes strui, nuoce a le reni, o a la uessica eschulcerata, cots to con la ptisana in cibo aiuta a mandar suori le sus perfluita del petto la capillatura del porro cotta in aceto, o

aceto, es in acqua marina uale in fomentatione de la bollitura a le oppillationi, e durez se de luochi occultà de le donne cotto a due acque il porro s'indolcisce, e meno gonfia, se poi si gitta in acqua fredda, il seme del porro ha acrimonia, e qualche for a d'astringere: e per questo il suo supo con aceto, incenso, o manna di incenso reprime i flussi del sangue, e massime del na. so eccita uenere, e con mele in lattouario uale a tutti ? uitij del petto, e gioua a tistei, mangiato purga l'arte= ria: continuarlo in cibo nuoce al stomaco, e sminuisce la uista il sugo beunto co mele conviene cotra i morsi de uelenosi, il medesimo fanno le sue soglie empiastras tesil sugo con acete, incenso, e latte, ouero olio rosato uale al dolore, e sbusinamenti de l'orecchie, le foglie co'l rhu empiastrate guariscono i uari e l'epinitti= di . co'l sale apposio rompe le crosse fatte da la adus stione, due dramme del suo seme con altretanto di bacche di mirto beuute sanano l'antico sputo del sans Rue.

A for 10 for 10

tgs

B)A

# DEL PORRO SELVATI: CO. Cap. CLXXXIIII.

Ampelopraso è piu nemico al stomaco, che'l pore ro, e piu potente a scaldare, & a prouocare l'urio na, e sa uenir i mestrui, e uale a morsi de uelenosi in cibo.

## DE LE CIPOLLE. Cap. CLXXXV.

Crommio (chi chiama polyido, magi celebotin Ro mani cepa) la cipolla lunga ha piu acrimonia, che la

conda:e piu la rossa, che la bianca:piu la secca, che la uerde:piu la cruda, che la cotta, offernata nel sale, tutte sono mordicative, e generano ventosita, fanno venire appetito, induceno sete, es assettigliano, partoriscono, se ripurgano i fastidi del stomaco, come da ripiene ?= Za, e fanno buon corpo, es apreno i luochi, doue è biso gno l'essito de le supfluita, e massime l'hemorroide po ste in loco de soppositorii le sue toniche co olio, il suyo de le cipolle co'l mele moto chiarifica il uedere gioua a le macchie e nebbia de li occhie a le cataratte prin cipianti.gioua in untione a la schinantia, moue, es at= tragge i mestrui. instillato pil naso purga il capo : se impone con ruta, sale, e mele contra i morsi de cani: e con aceto onte nel sole leua le macchie de la persona:e con altretanto spodio quarisce la scabbia de gli occhi, e con sale reprime i uari si mongeno co'l grasso di gal lina a scorticamenti de piedi fatti da le scarpe, è utile al flusso del corpo. fanno a la grauez Za de l'orecchie, a i sousinamenti, a le distillationi marcigne, e trage gono fuori le acque che ui sussero radunate. si fre= gano sopra i luochi doue i capelli sono caduti, e gli fanno nascere piu presio de l'alcionio. man= giate in abondan a fanno dolere il capo, sono piu efficaci a muouere l'urina, le cotte mangiate in molta copia ne le auerse infermita fanno diuenire gli infermi letargici.con una passa e sichi fanno maturar i bruscoli, e rompere con prestezza.

4

84

m

10

Mille

(62)

DE L'AGLIO. Cap. CLXXXVI.

Scorodo(chi gehosco, chi elaphuscorodo, romani allio) se ne trouano di due maniere domestico, ouero hortense l'uno, quel che nasce in Egitto ha un capo solo, (come il porro, dolce, tragge al purpureo, es è picciolo in altri luochi grandi, e candidi hanno piu nocchi, o spighi) che greci chiamano aglithi. l'altro seluatico che si chiama ophioscorodo, quasi serpen tino.ciascun aglio ha agrimonia, riscalda un cibo, morde, o escerne, turba il corpo, genera uentos sita, secca il Homaco, induce sete, scaccia il uento, a basso, sminuisce la uista (il medesimo sa l'ophice scorodo in cibo, scaccia i uermi lati del uentre, ats tragge l'urina, gioua beuuto con umo, o trito nel uino, e beuuto a morsi de le uipere, e de l'hemora rhoi serpente: e per il medesimo si pone empiastra: to empiasirasi anchora per il morso del can rabbios so, e mangiasi anche per quello) è utile anchora contra le mutationi de l'acque chiarifica la uoce bes uuto con de cottione de origano: amma? ¿a i pedocs chi, e le gendine: crudo, e cotto mitiga l'antica tosse. la cenere de gli agli mista con mele es imposta mes dica li sigilli e cadimenti de capelli-sana anchora nel cadimento de capelli le rotture de le pustule con un quento nardino, sale, er olio: e con mele guarisce. l'impedigini, macchie de la persona, le lentigie ni, le noscenze del capo, la fo fora, e la lepra: la sua bollitura tenuta in bocca con teda & incens,

o ÿ

solicua il dolor de denti.con foglie di fico, e cimino m modo de empiastro uale contra il morso del sorzo ara gno la decottione de le cime de gli agli in someto trag gono suori i mestrui, e le segonde: m suffumigio presta il medesimo effetto l'intrito, che si sa d'aglio, e de l'oliua negra chiamato mirtoto (mangiato) moue l'urina, è apritiuo, e gioua a gli hidropici.

DEL SCORODOPRASO.

Cap. CLXXXVII.

Nasce quasi un porro grande, partecipe de le quas lita del porro e de l'aglio: so ha le uertu, e sa le mede sime operationi, ma con munor essicacia, cotto a modo del porro indolcisce, e si mangia come gli altri oleri.

DE LA SENEVA. Cap. CLXXXVIII.

ra, non molto secca, adulta e rossa, ma che rotta di den tro uerdeggi, es habbia sugo, e di color glauco, la fre sca, e di tutta bonta sera t ale ella è potente a riscaldaz re, istraggere, es assettigliare; massicata purga la sies ma per bocca, il suo sugo misso con acqua mulsa uale a gargarizare contra l'ensiature de le ghiandole, e l'antica durez a callosa de l'arterie, trita, e possa al naso sa starnutire, e conuiene al morbo caduco: es cita da la sossocatione di matrice, imposta sopra il cas po raso de capelli è utilissima cotra i sonni inessugna bili del letargo e missa con sico, es imposta sin che la cotica uenga a rosse la sanguinosa, uale al dolore de

la sciatica gioua a la milza, es a tutti i longhi dolori, ne i quali uogliamo tirare da loco prosondo al sommo de la cotica, per commutare l'infermita, con la offesa d'altra parte imposta sana il cadimento de capelli, purga la succia con mele, o grasso, o ceroto: toglie uia li segni : ongesi con aceto contra la lepra, e le siere impedigini. si beue ir sperso sopra il beueraggio a modo di polenta contra le sebbri circolari. utilmente si mette ne li empiasiri istrattiui, e contra la scabbia, e tutta l'asprezza de la coiica trita e con sico messa ne le orecchie uale a la loro grauezza, e rumori incertii il suo sugo gioua a la debbolezza de la uista, inonges si con mele contra l'asprezza de le palpebre, il suo so si caua da la seneua, quando è uerde, e spremuto si secca al sole.

100

880

The second

190

# DEL NASTVRTIO. Cap. CLXXXIX.

Cardamo, (chi chiama cynocardamo, chi hiberida. chi cardamantice, Egity moth.) credesi che lo miglioz re, e'l piu approbato nasca in Babilonia. Nasca doue si uoglia, ogni seme di nasiurtio ha uertu di riscaldare è acre, e nuoce al stomaco, turba il corpo caccia i uer mi, sminuisce la milza, uccide il parto nel uentre, prosuoca i mestrui, eccita uenere, è simile al seme de la ses neua, e de la eruca. asterge la lepra, e la impedipine. con mele imposio assotiglia la milza, purga gli hulce ri detti faui. la sua cottione in beueraggio aiuta ad is spurgare le superfluita del petto, beunto è contrario a

serpenti.co'l suffumigio gli caccia. ferma i capelli, che caggiono, matura, e rompe i carbonchi. imposto con polenta, e con aceto sana i dolori de la sciatica. dissolu ue l'ensiature, e l'insiammationi. con salamora imposto qual empiastro, maturisce i bruscoli. l'herba fa li medesimi effetti ma con minore efficacia.

DEL THLASPI. Cap. CXC.

(Chi lo chiama thlaspidio, chi persico, chi seneua er ratica, chi mirte, chi mioptero, chi desmophonta, chi bi tro. Egitty siritempsu, Romani scandulacio, ouero cap sella, o piede gallinaceo) è una herbicina, che ha le fo= glie strette, di lunghez La d'un dito, uolte a terra, als quanto grasse, e divise in cima. ha il gambo sottile di altez Za d'un piede, e mez Zo, con pochi rami, er intor no atutto il gambo ha il frutto alquanto largo in la sonmita, in cui è un picciolo seme, simile al nasturcio, che ha l'effigie de la lenticchia, se non che s'infrange onde piglio suo nome il fiore biancheg gia.nasce ne sen tieri, in le pareties in le fosse. Il seme è aspro al gusto, riscalda. beuuto a la misura d'un acetabulo purga la colera da tutte le parti, (cioè di sotto, e di sopra) infon desi in cristei cotra il dolore de la sciatica, benuto ena cua il sangue, rompe dentro l'aposteme, sa uenire i me Sirui, & amma ? Ta nel uetre il parto. dice Crateia her bolaio, essere un'altro thlassi, che alcuni chiamano Se neua persica, ha le foglie piu larghe, e maggior radis ce. si mescola con quelle cose, che s'infondeno in crisses io contra il dolore de la sciatica.

DE L'ARABIDE. Cap. CXCI.

Eun'herba d'alte \( \) a d'un gombito. ha i rami sote tili, e le foglie da ogni banda, come il lepidio, ma piu molli, e piu candide: in cima ha una umbella come il sambuco, nel quale sono i fiori tenui. cuocesi con la ptie sana, massime in cappadocia. il suo seme secco si pone con le uiuan de, a guisa di peuere.

E PROPERTY.

伸拍

May

11,6

特色

11

DE LO IRIONE. Cap. CXCII.

Erisimo, chi dice chameplio, magi farina d'herco= le, Egitty crethmu. nasce intorno a le cittadi case, es horti.ha le foglie de la eruca seluatica.ha i gambi len ti, e piegheuoli, come corregge, i fiori lutei, le silique in cima sottili, magre, cornicchiate, come del seno gres co,ne le quali sono i semi, quali del nasturtio. di sapos re mordente, utili a le distillationi nel petto, a lo suto marcigno, a la tosse, a l'interitia, a la sciatica con mele, in lattouario. beuesi questo seme contra i ueles ni mortiferizzo con acqua, i mele è utilissimo contra i cancari ascosi, a l'aposteme dopo l'orecchie, a le dus rezze de testicoli, a le infiammationi de le mamo melle, a quisa d'empiastro un somma questo sez me riscalda, es assortiglia perde de la sua uehes mentia, quando si uuol infondere in crissei bagnar to prima in acqua, e poi seccarlo, ouero legato in pele Za di lino es inuolta la crosta in forina impastata.

DEL PEVERE. Cap. CXCIII.

Peperi (romani piper). picciolo arbore, nasce in In dia, il suo frutto da pricipio è lugo, a modo di silique:

o iiij

quel che si chiama peuere lungo, chiude in se un seme simile a quello del miglio, vien poi a la persettione del peuere. Adulto manda fuori i grappi pieni di quelle granella, che ueggiamo \* altre acerbe, che sono il peuere bianco, molto accommodato a le me dicine de gli occhi, era gli antideti cotra ueleni. Il pe uere lungo è molto mordicativo, o ha sapore alquan to amaro, perche è stato raccolto manzi il tempo, che sia stato maturo: però ne le medicine preparate cons tra ueleni è piu de gli altri conueniente, il negro ha maggiore acrimonia, che'l candido, er è seaue, e piu grato ne cibi, & è piu odorato, e piu utile a condire le uivande, il candido, che è acerbo per la sua impers fettione, è piu de gli altri uile.uuolsi eleggere il peue: re, che sia ponderosi simo, pieno, negro, fresco, ne mol to crespo, ne forforoso e tra'l negro si trouano semi Smagriti, uuoti, liggieri, che chiamano indiani brafo ma,cio è aborto (sconciatura, ò disperditura).la natus ra di tutti è di riscaldare, muouere l'urina, cuocere, affraggere, dissoluere, e leuare da gli occhi gli impe= dimenti de la uista beuesi, er inongesi contra freddi tremolosi de le febbri circolari.uale à morsi de serpen ti, sa uenire fuori il parto apposto in soppositorio ne la uulua dopo il coito credesi che induca sterilita. in beuanda, es in lattouario soccorre a la tosse es a tutti i uity del petto.ongesi con mele contra la squis nantia. beuuto con le foglie fresce e tenere del lauro fa cessare i florcimenti per dolori intestini, con una mas W/e

721

490

400,

His

rilly.

40

No de

the

10

White

300

107

pt.

Slicato tragge la flemma dal capo termina i dolori. è falutifero e prouoca l'appettito, aiuta la có cottione, e pero s'usa ne gli intingoli.con pece dissolue le scroso le, con salnitro mondifica le macchie. Abbrugiasi il pe uere in uase nuouo di terra posio sopra carboni, e di continuo si mescola nel modo, che si fa, quando si absbruscia la lente. Non è la radice del peuere il Zenzos uo, come altri credeno, il che mostreremo di qui a pos cola radice del peuere è simile al costo, riscalda al gu sto. E ha il cogno me de Sigra, prouoca gli humori stematici, e la saliua. con aceto beuuta, o imposta smis nuisce la milza. con uua taminia, che alcuni chiamano herba pediculare, masticata purga la slemma per bocca.

DEL ZENZOVO. Cap. CXCIIII. È una pianta diversa da quella del peuere. nasce molta in trogloditica, es in arabia. usano la sua foglia a molte cose, in cui noi ci serviamo de la ruta, la mi schiano ne le beuande, e ne i condimenti de le vivane de ha le radici picciole, a la somiglian a del giunco odorato quadrato, biancheggianti, odorate, e di sapore di peuere, le radici del Zenzovo non vogliono esse re tarlate. Alcuni perche facilmente si putresanno, le insalano, e portano in Italia, in vasi di terra, es in cisbo sono utili co i condimenti, la sua natura è di riscaladare, aiuta la concottione, lubrica temperatamente il corpo, es è accommodato al slomaco, vale contra i nocimenti de la vista, si tramette ne gli antidoti, es nocimenti de la vista, si tramette ne gli antidoti, es

ha poco meno che tutte le possanze del peuere.

DEL PEVERE ACQVATI

CO. Cap. CXCV.

Hydropiperi nasce appresso l'acque, o che sidna no serme, o lentamente si muoueno. ha il gambo no deroso, sodo, intorno a cui sono concauita de le ali, le sue soglie sono simili a la menta pur maggiori, piu tenere, piu candide, ha sapore agro, come di pezuere, non però odorato, produce il seme ne li rae muscelli appresso le soglie, acinoso, es agro, le soglie col seme imposte lieuano l'ensiature, le duz resze es i segni, secche, è poste si mescolano co'l sale in le uiuande in uece di peuere, la rae dice è picciola, ma in utile ne l'uso de le media cine.

500

W

## DE LA PTARMICE OVERO HERBA STERNVTATO:

RIA. Cap. CXCVI.

È picciola pianta, ha ramuscelli molti, piccios li, rotondi, simili a l'abrotano, intorno a cui sos no molte soglie lunghe simili a la oliua, in cima ha un capitello rotondo, agro, come la chames mila es ad odorarlo prouoca lo siarnuto, onde acquisto il nome, le soglie co i siori empiastras te lieuano le segnature, i siori ualidamente sans no starnutire, nasce in luochi montani, e sassos si.

struthio. (chi la dice cedre, chi catharsi, chi siruz thocamelo, chi chamerrhyto, magi challirrhyto, Egitty eno, Africani siri, de conosciuta da tutti, usanola in purgar le lane i purgatoi. la radice ha agrimonia, muoue l'urina, souiene a segatosi, utile a la tosse, à quelli, che no pono spirare se no co'l collo dritto, al pe so d'un cocchiaro con mele, muoue il corpo di sotto, con panace, e radice di capparo rompe le pietre de la uessica, e caccia suori con l'urina. sminuisce la mile Za indurata, imposta tragge i mestrui, ammazza il parto con polenta d'aceto empiastrata guarisce la les pra con farina d'orzo cotta in uno disselue i bogno ni tramettesi con gli empiastri, co i colliri per chiarie sicar la uista. sa starnutire trita con mele, o insiillata pe'l naso purga per la bocca.

N/JA

3. 2

345

AND P

DELPANPORCINO.

Cap. CXCVIII.

Ciclamino, (chi dice cissanthemo, dal fior de l'hes dera, chi cissophyllo da la foglia, chi chelonio, da la fie gura, che ha la sua radice de la testudine, chi ichthiotero, perche amma za i pesci, chi arcara, ostha nes aspho, magi miaspho, Egitty thesce, romani rapo, ouero umbilico de la terra.) ha le foglie de l'hes dera purpuree, uarie, con le macchie bianche di sopra, e di sotto, il gambo è alto quattro dita,

nudo, senza feglie, ha fiori simili a le rose, di colore in chmante a la porpora la radice negra simile a la ra= pa, beuuta in acqua dolce purga per di sotto la flema, e l'acqua beuuta sa uenire i mesirui, dicesi se una dos na gravida passa sopra la radice, che si scocia, allegata a le donne pregne affretta il parto beuesi in uino cons tra tutti i ueleni, e massime del lepore marino, impias strata uale contra morsi de serpenti, posia in uino fa imbriacare.contra l'itteritia si beue con um passo, ò adacquato con acqua mulsa al peso di tre dramme.ma biscona chi ne beue uada in letto caldo, e facciasi con molti panni coprire si, che sudi.il suo sudore serà del colore del fele. il sugo del gambo con mele s'instilla pel naso a la purgation del capo, sopposto in lana muo ue il corpo il suo sugo imposto a l'umbilico, al petence chio, mollifica il corpo, ma fa sconciare le donne pres gne.con mele si mongeno gli occhi di uista debtole, e lagrimosi. si mescola con gli unquenti, che fanno scon ciare.il sugo spremuto de la radice pesta, e cotto a stel se Za di mele con aceto monto reprime il cadimento del sedere la radice médifica la cotica, reprime le rot ture de le pustule, per se, o con aceto, o con mele medis ca le ferite impiastrata sminuisce la milza, ammenda l'adustioni del sole, er i cadimenti de capelli. con la sua decottione si fomentano có molto pro le podagre, i mali de le calcaona per freddo, i membri distocati, e le nascenze del capo l'olio uecchio, in cui sia bollita sua radice inonto riduce tosso a la cicatrice cauasi la radice per il medesimo uso, e s'empie d'olio quel buco, e si mette ne la cenere caldissima, giungigli tal'hora cera toscana per dargli corpo, e è utilissimo unguen to a mali de le calcagna per freddo, la radice si serba tagliata in pezzi, come la squilla dicesi, che questa raz dice pesia, e formata in passelli si piglia contra le malie, e fattuchierie d'amore, nasce ne luochi ombrosi, mas sime sotto gli arbori.

Alpu Alpu

## DE L'ALTRO PAN PORCIS

NO. Cap. CXCIX.

Ve n'è d'un'altra specie pur detta cissanthemo, (o cissophillo,) ha le foglie minori de l'hedera, i gambi no dosi, grossi, che s'unuolgeno intorno a gli arbori uici ni, come i capriuoli de le uici, sa i siori candidi, i frutti, com'acini d'uua, simili a corymbi de l'hedera, molle, de sapore temperatamente agro, e uischioso, la radice è unutile, nasce ne luochi aspri, il suo seme beuuto al peso d'una dramma in duo bicchieri di uin bianco per qua ranta giorni mollisica e sminuisce la milza, e la euacua tione è per il corpo, e per l'urina, beuesi per quelli, che non ponno rispirare se non col collo dritto, beuuto pur ga le reliquie del parto.

(DE LA SERPENTARIA MAGGIO.

RE. Cap. CC.

Dracontia maggiore, chi dice aro, chi isaro, chi iae ro, chi hieracio, chi uiaro, chi arina grio, chi ciperida, chi sauriaria, chi sigingiaria romani colubra ouero ser pentaria o dracunculo nasce ne luochi ombrosi, intore

no a le sepisha il gambo retto, de duo gombiti, di grof se la d'un bastone, di piu colori, tersissimo, che pare simile ad una serpe, benche uincono le macchie purpus ree.ha le foglie de la rumice intricate insieme il seme in cima del gambo, grappoloso, di colore cineritio dal principio, com'è maturato, inchina al colore di Zaf= frano, e puniceo. la radice è grande, rotonda, cadida, nestitadi sotile scorza.l'herba si carpisce quando ma tura il seme, spremesi il sugo, e si secca a l'ombra, la radice si caua al tempo del mietere lauata si taglia in pezzi, forata, e posta in una corda si secca a l'omo bra, la sua natura è di riscaldare, in benanda con uino adacquato alessa, o arrosita con mele in lattouario giona a quelli che non ponno spirare se non co'l collo dritto, a le rotture, a spasimi, a tosse, a catarri, benuta con uino eccita uenere trita, è con mele imposta con ui calba purgagli hulceri maligni, e corrosiui : e con mele si funno colliri per le fistole, e per trarre il parto del uentre, toglieno si le macchie de la persona monte. con mele guarisce i polipi infermita del naso, es i can cari è utile il suo sugo contra le nugole, macchie, e caligine de gli occhi . l'odore de la radice de l'herba fresca fa sconciare, beuute trenta granelle del seme in posca fanno il medesimo. alcuni co'l sugo de l'uz na e de l'altra mischiano l'olio, er instillano contra il dolore de l'orecchie, alcuni hanno imposto le foc. glie per la sua uertu astrittiua sopra le ferite fresche, e cotte in uino a i mali de le calcagna per freddo, chi

15

si frega le mani, o tien la radice in mano, cres desi, che non possa essere morsicato da la uipes ra.)

## DE LA SERPENTARIA MINO: RE. Cap. CCI.

W,

-

Ha le foolie de l'hedera grandi, e le macchie bianche ne le foglie il gambo drino e di due gombi= ti, di uario colore, macchiato come serpe con mace chie di purpura in cima ha il seme grappoloso, di color uerde, e come è maturo inchinante al Zoffrano, mordace al gusto, la sua radice è alquanto rotone da, bulbosa, simile a l'aro, & ha sottile scorza, nasce ne luochi ombrosi circa le sepi . il sugo del ses me infillato co olio mitiga il dolor de l'orecchie, con lana imposto nel naso guarisce il polipo, e reprime i cancari, trenta granelle beuute in posca fanno sconciare.l'odore de fiori ssiorati fanno sconciare il pars to concetto nouellamente, la radice riscalda, e conferie see a quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto, a le rotture, a li spasimi, a la tosse, a i catarri, alessa, es arostita aiuta a rurgare le superfluita del petto: con mele, o per se, o la farina sua con mele in lat touario prouoca l'urina : beuuta con umo eccita uene restrita con mele, e uitalba purga e riduce a la cicatrice gli hulceri maligni e sempre corrosiui, sannosi colliry per le fissole, e per trarre fuori il parto chi si frega le mani con la radice non po essere morsis cato da la uipera, inonta con aceto lieua le

macchie. giouano le foglie à le ferite fresche imposte in cambio de le fila. cotte in uino, apposte giouano al mal de le calcagna per freddo, il cascio involto in le foglie si conserua da la putrefattione, il sugo de la radice è utile contra le nebbie, macchie e caligine de gliocchi. la radice cruda, e cotta si mangia ne la sanita in le iso: le gimnesse, che si chiamano baleari (maiorica minori: ca) con molto mele, fanno de la radice una fogaccia et usano la in conuiti la radice si caua nel tempo del mie tere, si laua, e fora, posta in una corda si secca a l'omobra.

DE L'ARO. Cap. CCII.

Aro (chi dice alimo, chi thimo, chi serpentaria, So riani lusa, cipriotti collocasio) ha le soglie de la serpentaria, ma non tanto macchiate il gambo dodrantale, che purpureggia, in sorma d'un pesiello, nel quale è se me di colore Zaffranino la radice è bianca, auicinasi a la radice de la serpentariate perche è meno agra, si mangia alessa le sue soglie si condiscono co'l sale, e per se anchora alesse, e secche si mangiano la radice, il seme, le soglie hanno la medesima uertu de la serpentaria particularmente la radice con sterco di boue si impiastra per le podagre si serba, come la serpentaria, e perche è meno agra, si mangia e è utile.

DE L'ARISARO. Cap CCIII.

È picciola herba, & ha la radice, come oliua: & ha maggiore acrimonia che l'aro, e pero posta a guisa de empiastro

de empiastro reprime gli hulceri, che uanno serpendo e pascendo, fannosi i colliri di quella contra le sisstelle efficacissimi. La radice impiastrata à inatus rali de gli animali quadrupedi gli sa perdere.

i ka

1613

10

DE L'ASPHODELO, OVERO HASTVLA REGIA. Cap.CCIIII.

(Chi dice antherico, romani albuco, & hastula res gia) pianta conosciuta da tutti. ha le soglie simili al porro grande, ha il gambo terso, in cima è un fiore che si chiama antherico le sue radici sono piu lunghe, ton= de simili a le ghiande, di sapore agro, e la natura sua è di riscaldare. beuute le radici uagliono a prouocare l'urina, o i mestrui beuute con umo medicano al peso d'una dramma al dolore de la costa, a le rotture, a i spasimi, o a la tosse aiutano il uomito mangiate in ci bo a quantita d'un deto, dannosi cotra i morsi de ser penti al peso de tre dramme, ma bisogna impiastrare il luoco con foglie, e radici, e fiori in uino. & di piu con fecca di utno uagliono contra a gli hulceri putri= di, e che uanno serpendo, a le infiammationi de le mas melle, de testicoli, es a l'enfiature, es a le aposteme sle matice ne le parti carnose, e con polenta a le insiamo mationi.il sugo de la radice con uino uecchio dolce, e con mirrha, e Zaffrano cotti tutti insieme sono utili a la medicina per ongere gli occhi.il sugo per se, e con mele, uino, mirrha, es incenso tepido se insiillane le os recchie immarcite, per se medesimo se insonde anchos ra ne la contraria orecchia, per il dolore de denti. la

fa tornar i capelli caduti. l'olio como ne la radice caua ta in onto gioua a mali de le calcagna pfreddo eshul cerate, a a luochi abrusciati, instillato ne le orecchie conferisce a la sordita, la radice morta liena le mace chie bianche de la persona, fregata però assai la cotie ca al sole con pezza di lino, il seme en i stori beuuti co uno meranigliosamente resisteno a i nenem de la scor lopendria, e del scorpione, purga il nemere (siorisce l'as sode lo al tempo del mietere, si raccoglie ne la primane ra equinottiale, quando è candido, nanci che cresca il seme diceno che la radice beunta sa risistenza a nenez re, il che asserma crateia herbolato e di piu pone, che beunta al peso d'una dramma sana i dolori de la pos dagra).

DEL BULBO VOMITORIO. Cap. CCV.

Bolbos ha le foglie pieghenoli come sarmenti de niti, e pelli, piu lunghe del bulbo cibario, ha la radice simile, la scor la negra, mangiata p se jo beunta la sua bollitura rimedia a mali de la nessica e pronoca il nos mito.

## Cap. CCVI.

Bolbo edodimo. noto a tutti, in cibo utile al sioma co, il rosso trapportato d'Africa sa buon corpo.lo, che è amaro, e che piu sa ritratto a la squilla, è piu approspriato a lo stomaco, es aiuta la concottione tutti i bul bi hanno acrimonia, riscaldano, es eccitano uenere.

aspreggiano la lingua, e le ghiadole nutriscono, aumê tano il corpo, ma generano uentosita impiastrati con uengano a le dissocationi, es a le ammaccature, es a traggere gli acuti fuori de la carne, per se, e con mele giouano a dolori de le giunture, a le gangrene, et a le podagre.empiastrati con mele, e peuere trito conferis scono a gli ensiamenti de hidropici, er a morsi de cas ni.mitigano i dolori del stomaco, con salnitro abbrus sciato togliono la forfora, e le nascen e del capo, per se,o con rosso d'ouo purgano i uari er i segni con me le, ouero aceto lieuano le lentigini.con polenta medica no l'orecchie rotte, el'unghie ammaccate, posti sotto la cenere caldissima cotti, e co la cenere de li soi capel li imposti sanano gli hulceri, che si chiamano sichi.ab= brusciati, e misti con alcionio inonti al sole lieuano le cicatrici negre, e l'altre macchie de la cottica , cotti in aceto, e mangiati uapliono a le rotture, ma è d'assener sene da quel cibo, che troppo non sia, perche nuoce a i nerai. (il bulbo alesso apposio con polenta, & assone gia di porco sa maturare presso l'enfiature larghe, scute, e rompere).

See to

為也

100

DE LA SQVILLA. Cap. CCVII.

Scilla. è agra, e mordace. arrostita è in uso molto, sassegli una crosta di farina o di pasta, e cosi muolta si getta in un forno, o si seppelisce sotto le bragie sin che la crosta sia bë cotta, e se leuata la crosta no è bë cotta la squilla satta piu tenera e piu molle bisogna di nouo sare noua crosta o inuolgerla e cuocerla altrimente

farebbe grandi simo nocimento a le parti interiori, la si arrostisce parimente in un uase di terra ben copers chiato e posto nel forno, si gittano uia come inutili le parti di fuori, e quelle eleg gonosi, che sono piu adetro. si cuoce tagliata gittata la prim'acqua e sopra impos sta de la nuoua, fin che non si senta ne agrimonia, ne amaritudine, si secca in ombra ancora tagliata in pe? zi, e trapassate le tagliole con corda, ch'una nó tocchi l'altra si sospendono, è di questa cosi tagliata, e serba ta s'usa a far l'olio, il uino, e l'aceto squillitico, le parti di dentro crude e bollite in olio e miste con resina im= posse uagliono a le fenditure de piedi cotta in aceto si inonge contra il ueneno de la uipera una parte de la squilla abbrusciata, con otto di sale secco si da à digiu no al peso d'uno, o due cucchiari a mollificar il corpo. la si trapone ne beueraggi, e ne le medicine aromatice a quelli, che hano bisogno di prouocation d'urina. sa a gli hidropici, a debboli di stomaco, o a cui nuota il ci bo nel stomaco, a l'itteritia, a dolori intestini, a la tosse uecchia, a gli asmatici, a lo sputo del sangue con mele in lattouario, al peso di tre oboli-cuocesi anchora con mele, e mangiasi al medesimo e massime per ajutare la concottione. pur ga per uia del corpo di sotto gli hu= mori uischiosi. Alessa, e mangiata al modo medesimo fa tutti gli effetti simili. Deggonosi guardare da l'uso de la squilla, chi ha intestino essulcerato. arrostita uale inonta a mali de le calcagna per freddo, er a le uero ruche. Il seme trito cotto con mele e fichi secchi, e di sa

ST.

Harry .

100

Mary 12

10 3

bito mangiato mollifica il corpo la squilla intiera sospesa a le porte de le case rimuoue tutti i nocumenti d'incanti e malie.

DEL PANCRATIO. Cap. CCVIII.

Alcuni diceno squilla minore, ha la radice simile al bulbo grande, di colore ruffo, o inchinante al purs pureo, di sapore feruido, es amaro, ha le foglie simili al giglio, ma piu lunghe, ha la medefima uertu de la squilla, si prepara a quel modo medesimo, es a gille in fermita: pure di piu temperata natura, che la squilla, il sugo espresso da la radice mista con farina d'Eruo formata in pastelli, con acqua mulsa è utile a gli hidro pici, e splenetici.

DEL CAPPARO, Cap. CCIX.

Cappari (chi dice cynosbato, cio è rubo cagnino, chi capria chi mela di coruo, chi ophioscorodo, chi phylostaphylo, chi herba petreia, chi olophyto, chi loe nite, chi oligo chloro, chi aconito, chi hippomane, chi trichomane, chi core di lupo, chi alloscorodo, chi gilio, chi thlaspi, magi petero, ouer pontheron, Africani ere biethum, romani seneua persica) è una pianta giacente in terra, e che si uuolge in giro, hale spine, come di rue bo, es inarcate quasi hamo da pescare: ha le foglieto de, simili al pomo cotogno, il frutto quale l'oliua. ae prendosi produce bianco il siore, e dissiorato resta coe me ghianda lunga, es quando s'apre dimosira grae nella, come di melagrana, picciole, et che rosseggiano: ha molte radici, li gnose, e grandi, nasce per lo piu ne

p iÿ

luochi ospri, e terreni liggieri, e ne le isole, e ne le are de le case si conserma un sale per mangiare il suo gambo, e il frutto turba il uentre, fa sete, e nuoce al sio maco, pure alesso nuoce men cotto che crudo, il suo se me beuuto in uno al peso di due dramme per quaran ta di sminuisce la milza cragge la superfluita del uen tre, e l'urma sanguigna il seme beuuto uale al dolore de la sciatica, a la resolution de nerui, a le rotture, & a i spasimi. prouoca il mesiruo, e purga la flemma del capo per bocca, la decottione del seme in lauada è utis le al dolore de denti.la scorza de la radice secca gio: ua a tutte le preditte cose, e repurga gli hulceri uecchi, e putridi, e che hanno fatto gomma. con farma d'ora Zo, acqua, es olio in empiastro s'impone per la mil= Za. si morfica la sua radice per il dolore de denti. trita in aceto lieua le macchie bianche de la persona. le foglie trite, e le radici dissolueno le durez Ze, e le scroffu= le il sugo de la radice infillato ne l'orecchie uermino se amma la i uermi, e suna il capparo di Libia marma rica genera moltissima uentosita, il pugliese prouoca il uomito, quel che uiene dal mar rosso, e da la lybia ha grandissima acrimonia, e fa uenir le pustule in boc ca, e corrode le gingiue fin a l'ossate però è disutilissis mo ne li cibi.

DEL LEPIDIO. Cap. CCX.

Alcuni lo diceno gingidio. è una herbetta notissis ma a tutti. s'insala, e serba con latte, la natura de le sue soglie è agra, es essulcerativa, però trite imposse con radice d'inula, e lasciate per un quarto d'hora soe pra la parte dogliosa de la coscia, essulcera e rimoue il dolore de la sciatica, gioua al male de la milza, guari sce la lepra, credest che la radice appesa al collo liberi da la doglia del dente,

### DEL RANONCOLO.

670

Min

1/2

Cap. CCXI.

Batrachio. (chi dice chelidonia cioè herba rondis naria) chi apio seluestre. Ne sono di piu fatte ma tutte sono di medesima possanza, er agra, e ualidissima ad essulcerare. l'una ha le foglie piu sottilmente tagliate, ma piu larghe, biancheg giati, grasse, il fior giallo, che a certo tempo è purpureo il gambo sottile, d'altezza dun góbito, la radice picciola, candida amara, capis gliata come quella de la elleboro, nasce appresso l'aci que correnti, ne luochi humidi. l'altra è piu lanuginos sa, il gambo piu alto, & hanno piu tagliature le sos glie, e nasce copiosamente in Sardegna, ha molta acrimonia, e la chiamano i paesani apio agresse . u'è la terza specie menoma, di grave odore, e di fios re di color d'oro. la quarta è simile a questa di fior bianco come di latte . le foglie di tutte (i fion ri ) i gambi retenti hanno uertu essulceratiua, & adustina, & addolorano: però imposti tos gliono la scabitia de le unohie, guariscono la scabbia, lieuano i segni. sanano le formiche, le uerruche, & i cadimenti de capelli. si fomenz tano i mali de le calcagna per freddo con la

la loro decottione tepida la radice secca, trita, e posta al naso sa starnutire. en apposta cheta il dolore de de ti, ma gli rompe.

DE L'ANEMONE OVER FRES MIO. Cap. CCXII.

(Chi dice papauero agresse, e chi nero, chi fenis cea dal colore, chi dal uento anemio, chi meconio cioè papauero, chi tragocerota, chi go sparime, chi barbile, osihane berilion, Pithagora attratylida, Magi gnico agreste, Africani cuffit, Romani orcitunica.) Di due specie ne sono una seluatica, es una domessica . e di questa domestica ue ne sono di moltissimi fatte. Quas le hà il fiore puniceo, qual biaco, qual latteo, qual purs pureo. Tutte hanno le foglie del coriandolo taglia: te di minutissime tagliature, inchinate a terra, i gamboncelli lanuginosi, sottili, nel cui sommo ueggono si i fiori di papauero, e nel mezzo i capitelli di color negro, o ceruleo. la radice è come de l'oliua, e qualche uolta maggiore, es ha per essa alcuni nodi.la saluatis ca in ogni cosa è maggiore de la domestica, ha le fo= glie piu larghe, e piu dure. il capitello piu lungo, il fior puniceo, le radici sottili e capigliate. in questa specie quella, che ha le foglie negre è di maggiore acrimos nia.l'una e l'altra è agra:però il sugo de le radici lo= ro instillato purga il capo, la radice massicata trage ge la flemma, cotta in uin passo, es imposta gioua a le instammationi de gli occhi-ripurga gli hulceri pu= tridi, toglie le cicatrici de gli occhi, e uale a la debbo.

le Za de la uista i gambi, e le foglie cotti co ptisana in cibo fanno uenire abbondanza di latte, apposti a le fe mine con lana traggono i mestrui, & inonti guarisco no la lepra. Alcuni attratti da l'errore hano stimato, che l'argemone sia l'eupatorio, no potedo distinguere per la similissima similitudine del color de fiori de l'a nemone siluestre, e de l'argemone, e del papauero, che è chiamato rhea, di cui si dira come si ragiona de pas paueri.benche il color del papauero, e de l'argemone hanno meno del puniceo, e l'una e l'altra fioriscono piu tardi.l'argemone ha il sugo croceo, es agro al gu Sto.il papauero è piu bianco, e piu agro, l'una, e l'ala tra ha il capitello simile al papauero siluestre, ma l'ar gemone hallo piu grosso ne la parte di soprazil papas uero piu ristretto le anemoni non mandano fuori li= quore, ne hanno capitello, ma la cima come lo sparas go.e nascono quelle spesso ne le campagne.

Mills

DE L'AR GEMONE. Cap. CCXIII.

Argemone (chi dice enone, chi anthemide, chi hosmonea, cioè concordia, chi fior campestre, chi concorsdiale, chi pergadio, Romani herba liburnica, Galli cosrona) ella è simile al papauero siluestre ha le soglie de l'anemone diuise, il siore nel gambo puniceo il capitel lo del papauero seluatico detto rhea, ma piu lungo, e piu largo ne la parte di sopra la sua radice è tonda, il cui sugo è di colore come di zaffrano, es è agro, le so glie purgano le nugolette, e le macchie de gli occhi, empiastrate mitigano le insiammationi. (di que empiastrate mitigano le insiammationi.)

sta argemone. Crateia herbaio diceua, che pesta con assongia dissolueua le scroffule. secca, trita, criuellata con salnitro, e Zolpho uiuo giouaua ale macchie nere, ma che bisogna pigliarla con pez Za di lino secca nel bagno, es regarla. uale es a la scabbia.)

(DE L'ALTRA ARGEMONE.

Cap. CCXIII.

Chi la chiama artemone, chi arfela, chi sarcocolla, perche salda le carni, romani argemonia ha le soglie del papauero siluesire. La natura, e uertu sua è se si tri ta uerde, e s'impone, che risana i tagli, mitiga le instam mationi de gli occhi beuesi con acqua contra la disine teria. ricongiunge le ferite, è utile a le instammationi, che le acqueta, imposta rimedia à li spasimati, e tagliati con uino beuuta uale contra i morsi de sero penti.)

DE L'ANAGALLIDE.

Cap. CCXV.

(Chi da l'altro suo colore la chiama punicea, chi aeri te, chi augite, chi saurite, chi celidonia, chi corchoro, chi halicacabo, chi Zeliauro, tho scani masytipo, galli sa pana, Daci cercerapho, magi nytterida, e sangue d'oc chio, Egitty merie, A fricani asiriso, di due fatte di dia uerso color del siore la semina ha il sior ceruleo, e'l maschio puniceo, sono picciole piante, e giacenti a ter ra ha il gambo quadrangulo, e su per esso le foglie pic ciole, alquanto rotonde, a la somiglia de la helxine. il suo seme è rotondo. Ciascuna ba uertu assersiua, ris

muoueno le infiammationi, traggono gli aguti fissi
ne la carne, reprimeno gli hulceri serpenti. il sugo los
ro gargarizato purga la slemma del capo per bocs
ca, purga parimente instillato nel naso, es insuso
ne la contraria parte del naso mitiga il dolor de dens
ti con mele attico purga le macchie de gli occhi, arge
mati gioua a la debbolezza de la uista un uino si bes
ue contra morsi de le uipere uale a uity de le reni, del
segato, es a la hidropisia dicesi, che l'anagallide, che
fuil sior ceruleo reprime il cadimento del sedere, es
quella che lo sa puniceo, lo prorita.

DE L'HEDERA. Cap. CCXVI.

in

Cisso (chi dice cittaro, chi cissaro, chi da i corimbi d'oro, chrysocarpo, chi fronde poetica, perche poetise ne coronano, chi da la somiglian La de corymbi corym bethra, chi cissio, chi da baccho dionysia, cioè bacchio ca, chi erithrano, chi perside, chi cemo, chi aspleno, gal li suibite, romani matresylua, hedera. ) sono di mols tissime specie d'hedera, ma le piu generali si riduces no a tre. Vna candida, una negra, la ter la particus larmente è detta helue, la candida fa il frutto cans dido, la negra, negro, ouero Zaffranino. l'helice non fa frutto: ma ha le uitricelle bianche, tenui, angus lose, e rosse. la natura di tutte in medicina è agra, & astringente, nuoceno à nerui, i fio= ri di ciascuna carpiti con tre dita beuuti in uino due uolte al giorno uagliono a la disinteria, a gli abbrusciati con cera giouano imposii.le foglie

fresche, tenere cotte in aceto, o crude trite con pane guariscono la milza.infondesi nel naso il sugo de le fo glie, e de corimbi giuntoui lo irino (unquento) mele, o salnitro, per gli antichi dolori del capo. es al medesi= mo uso s'insperge con aceto, es olio rosato. s'instilla ne l'orecchie immarcite, e leua con oglio il dolore . il sugo de l'hedera negra, es i corymbi presi in cibo, o in beuanda oltra il giusto fanno languire i corpi, e tur bano la mente. Cinque acini del corimbo de l'hedera e scaldati in olio rosato in scorza di melagrana instil= lati ne la contraria orecchia mitigano il dolor de den ti,i corimbi de l'hedera annegriscono i capelli.le foglie di tutte cotte in uino sono utilissime a tutti gli hulceri, e massime a piu maligni. similmente cotte come s'è det to ammendano i uitii de la cotica, e la fanno colorita, massime quando fusse dal Sole adusta, i corimbi triti, e - sopposti prouocano i mestrui i medesimi beuuti dopo le purgationi da le femine le fanno Merili.i gambonci ni de le foglie bagnate in mele in soppositorio trag= gono fuori i parti, & i mestrui.il sugo instillato lies ua il fetore del naso, e purga (e sana) gli hulceri corro= siui nel nasola gomma de l'hedera toglie uia i peli, inonta ammaz Za i pidocchi.il sugo beuuto con l'ace= to soccorre al morso de falangy.

DE LA CELIDONIA MAGGIO:

RE. Cap. CCXVII.

Chelidonio maggiore (chi dice peonia, chi tratea chi aubio, chi glaucio, chi radice pandonia, chi philo:

朝

阿姆伯

Popring

119

medio, chi othonio, galli othona, egittii mothoth, Daci crustane, romani fabio, chelidonio, & herba irondina ria) produce il gabo alto un gombito e tal'hora mag giore, sottile, e ramusculo so. ha le foglie simili a l'her= baranoncolo, ma piu tenere, e con qualche color ces ruleo et appresso tutte le foglie un siore simile a la uio la, matronale. il sugo è di colore imitante l'acqua tin= ta di Zaffrano, apro, e mordace, con qualche amaritus dine, e dispiaceuole odore, ne la parte di sopra ha una sola radice, e di sotto n'ha piu. (simili a le radici del Zaffrano) la siliqua, o cornecchia come del papauero cornuto, magra, lunga, in cui sono semi maggiori del papauero, il sugo de l'herba chiarifica il uedere, cotto a fuoco de carboni, in uase di rame, con mele traggesi il sugo de le foglie, de le radici, del gambo, nel princi= pio de la state, si secca a l'ombra, e forma in pastelli. beuuta m un biaco la radice co aniso gioua a lo spar gimento del fele empiastrata con uino sana gli hulces ri serpenti, masiicata sa cessare il dolore de denti, cres desi, che sia detta herba rondinaria, perche ella esce fuori de la terra, quando le rondine appariscono, e nel suo partire immarcisce. Diceno alcuni, se qualche ron danino perde la uista, che la madre approsimando: gli questa herba a gli occhi gli rende la uertu uis fina.

DE LA CELIDONIA MINO:

RE. Cap. CCXVIII.

Chelidonio minore, chi lo chiama tritico agresse.

picciola pianta senza gambo, i gambo cini de le foglie pendeno da le radici, a similitudine de l'hedera, ma piu rotonde, minori, tenere, vo alquanto grassicha mol te radici, picciole, coadunate a guisa del tritico di cui tre, o quattro uanno in lunghe ¿a.nasce appresso l'ac que la sua natura è agra, vo essulcera la cotica ne la soperficie, come l'anemone guarisce la scabbia, e lieua la scabbre za de l'unghie il sugo de le radici con me le instillato nel naso purga il capo. (la decottione de le radici, incontinente gargari ato con mele purga il ca po, e tutti i uity del petro).

DEL'OTHONNA.

CCXIX. Chi dice, che è sugo de la celidonia maggiore, chi de l'herba glaucio, chi de fiori di papauero cornicu: culato, chi sughi misti d'anagallide cerulea, di ios= quiamo di papauero, chi dice che è sugo d'un'here ba troglodytica, che si chiama othonna, e che na sce in quella parte de l'arabia, che risguarda uerso l'E gitto.ha le foglie simili a la eruca, forate de molti fori, squallide, e poche ha il siore come il Zaffrano, ma le fo glie piu larghe, per ilche alcuni crederono essere una specie d'anemone. Il sugo spremuto si mescola con le medicine de gli occhi, doue è bisogno di purgatione. corrode, e lieua ogni caligine, che s'opponga a gli oc= chi. Dicesi che de l'herba distilla certo humore, ilqua: le lauato, e ben purgato, e formato in passelli uale al medesimo, diceno anchora alcuni che l'othona è certa

pietra, che naste ne la thebaide de l'Egitto, di candiz do colore, picciola, mordace al gusto, riscaldante, & astrittiua.

(DE L'ORECCHIA DEL SOR CIO. CCXX.

File

80

SV.

the state

Myosota, chi dice myoto, chi anthillio, chi alsine, chi myorthoco, chi myoto spleno, Africani labatholabat, Romani auricula muris. ella acquisso il suo nome da sorci, perche le sue foglie sono come le loro orecchie, ele la è detta alsine, perche ama luochi ombrosi, e boe schiui. è simile a la helsine, se non che è piu humile, e ba le foglie piu picciole ha uertu di rinfrescare, è acce commodata a le insiammationi de gli occhi imposia con polenta. il suo sugo s'instilla ne l'orecchie per il dolore, es in somma ha tutta la possanza de la hele sine.

DE L'ALTRA ORECCHIA DI SORCIO, Cap. CCXXI.

Manda fuori piu gambi da una radice, alquanto rosseggianti da imo, e cocaui, ha le foglie lunghe, stret te co'l dorso eminente, che negreggiano, e per intersualli ingemmate, e tendenti a lo acuto, produce da le concauita de l'ali gamboncelli sottili, in cui sono i fiori cerulei la radice di grossezza d'un dito, e molto capie gliata, in somma è simile a la scolopendria, ma minore e piu breue la radice imposta sana gli egylopi. sono al cuni, che chiamano l'helsine, auricula muris.

### DEL GV ADO DOMESTI:

CO. Cap. CCXXII.

Isatide, (chi dice augio, chi ione, magi arusion, roz mani lutea, chi glasto, ) herba usata da tintori in tinge rele lane, ha le foglie de la piantagine, ma piu gras se, e piu negre, ha il gambo piu alto de dui gombiti, le foglie imposte dissolueno tutte le ensiature, saldano le ferite sanguigne. Stagnano le rotture di sangue: guaz riscono gli hulceri putridi, e corrosiui, es il suoce sacro.

## DEL GVADO SELVATI: CO. Cap. CCXXIII.

(Chi lo chiama iene picciola, romani lutea minos re.) è simile al domestico, ha le soglie maggiori, che si auicinano a la lattuca, i gambi piu sottili, divisi in piu parti, rosseggianti, ne le cui cime sono molti sola liculi pendenti a guisa di lingue, ne quali è l seme. il suo siore è sottile, e luteo, ha le uertu de l'antidetta, beuuta è utile a mil adosi, or imposta qual'empia stro.

### DEL TELEPHIO. Cap. CCXXIIII.

(Chi dice sempreuiuo seluatico, chi portulaca agreste, Egitti anoth, Africani atirtopuris, romani illecebra) ha le foglie e'l gambo come la portulaca, ha due ali cauate m tutti i nodi de le foglie: da la radice escono sei, o sette rami, pieni di foglie cerulee, grosse, uischiose, carnose i fiori sono ò lutei o candidi. Nasce ne la primauera ne luochi culti, e tra le uiti, le foglie empiastrate

empiastrate per sei hore sanano le macchie bianche, ma bisogna poi con farina d'or lo macerata in acqua es olio mongere il luoco, ammendano anchora le macchie bianche con aceto imposte nel sole, ma come sono secche, deuesi mondisicare il luoco.

Fine del secondo libro.

## RIA MEDICINALE DI PES DACIO DIOSCORIDE ANAZARBEO.



Oi scriuemmo ne li dui libri ans tecedeti. (Ario carissimo) de tut ti gli odori, ungueti, olei, arbori, es loro, frutti, e lagrime, de gli animali, de formentaggi, de sapo ri, es d'herbe acre. In questo ter

Zo tratteremo de le radici, e de sughi d'herbe, & de semi, cosi domessici che sono in uso de la uita, come di quelli, che s'usano solamente ne le medicine.

DE L'AGARICO.

Cap. I.

Agarico è una radice simile al lasserpitio, ma non è densa ne la superficie, es è fungosis se ne trouano di due maniere, maschio es semina la semina è preserie ta: ella ha le uene dritte di dentro il maschio è riuole to in se siesso, es è rotondo, es piu copaginato. l'uno

e l'altro ha un po cho di dolce da principio, er poi amareggia, nasce ne luoghi inculti, e siluestri (altri dis ceno magria) de la sarmatia diceno alcuni che l'agas rico è radice d'una pianta, alcuni, che nasce ne trôchi de gli arbori al modo de funghi per corrottione.nasce anchora ne i cedri in Galatia d'Asia, es in Cilicia.ma e fregolaticcio. l'a uertu de l'agarico astringe, & ri= scalda.uale a dolori d'intestini, a le crudita, a precipie tati da alto, a le rotture, a spasimi, al peso de dui oboli: con acqua mulsa dassi ne la febre, er doue non è febre, con um mulso: è utile anchora al peso d'una dramma a fegatosi, asmatici, itterici al mal de le reni, a la dissenteria, a la difficulta de l'urina, a suffoca: cion di matrice, & a li scoloriti, dassi con uin pas= so a tisici, er con aceto mulso a milzadosi, er a deb boli di stomaco si mangia e si beue senza altro lic quore sa pro a quelli che rotteggiano humore aceto so. con acqua beunto al peso di tre oboli reprime il suto del sangue gioua a la sciatica, e al dolor de le giuntu= re, es al mal caduco con aceto mulso a peso uguale. prouoca i mestrui. D'è utilissimo contra l'enfiagione de luoghi secreti de le donne . è dato ne tremolo: si freddi de le febri nanzil'hora; gli solue. beuuta con acqua mulfa al peso d'una o due dramme pur s ga il corpo, e uale contra ueneni al peso d'una dramma in uno adacquato. a le ponture, e morsi de serpenti, in uino al peso di tre obolico un somma è accommodata atutte le infirmita interne. & si (E)

PR.

No.

110

da secondo la uertu, e l'etade, a chi con acqua, a chi con uino, & a chi con aceto mulso, a chi con acqua mulsa.

DEL RHA. Cap. II.

Alcuni dicono rheo. (& altri rhia . Romani rhapontico.) nasce ne luoghi sopra al bosphoro. don: de uiene ha la radice negra simile a la centaurea maggiore. pur minore, e rosseggia piu, senza odore, fungosa, e poco liggiera. l'ottimo è quello che non è tarlato, es al gusto uischioso, es als quanto astrettiuo, come si mangia impallidisce, poi fa il colore alquanto dichinante a quello del Zaf= frano · beuuto uale a le uentosita, debbole Za, e dolori di stomaco, al spasimo, a le rotture, a la insirmita de la milla, del fegato, a passioni de reni, a dolori de intestini, a uity del petto, de la uessica, a distrattioni de precordii er a luos chi secreti de le donne indispossi, a la sciatica, al sputo di sangue, a l'asma, a la disenteria, al flusso stomatico, a le febbri terminate, co al morso de uelenosi. dassi in tutte le predette in= fermita in quel modo, che si sa lo agarico, al peso medesimo, con quei medesimi liquori, con uin mulso, quando non ui è sebre : quando u'è sebre con acqua mulsa, a tisici in uin passo, a mils Zadosi con aceto mulso, a debboli di stomaco

mangiarlo e beuerlo, ne beuerli dietro alcun liquore. Il rha pontico ammenda i liuidori, & onto con aceto l'impetigine, & con acqua intinto dissolue tutte le lun ghe infiamationi. la sua có plessione è in somma astrit tiua con alquanto di calore.

DE LA GENTIANA. Cap. III.

(Chi la chiama radice di centaurea, chi aloe gallis co, chi narce, chi chironia, chi eicenda, chi herba cimis nale, dardani aloite) perche fu prima trouata da Gen tide Re de l'Illiria; però dal suo nome fu detta gentia na.ha le foglie che nascono apresso la radice, sono simi li a la noce, o a la piantagine, di color rosseggiante, da mez Zo il gambo in cima sono divise di piccioli ta: gli.il suo gambo è grande, uuoto, terso, splendente, a grossezza d'un dito, altezza de duo gombiti, e nodo so, e produce le foglie distanti. ha il seme ne li calici de fiori, largo, lieue, glumo so, a similtiudine del seme del spondilio, simile a la radice de l'aristolochia lunga, grassa, amara nasce nel'altissime sommita de moti om brosi, er acquosi.la uirtu di questa radice è di riscalda re, d'astringere uale beunta al peso de due dramme co peuere, ruta e uino a morsi de uelenosi.il sugo in beuae da al peso d'una dramma, è cotra al dolore de la co: sta, e cadute da alto, a rotture, a spasimi, beuesi ancho. ra con acqua per il fegato, e per quelli che non ponno ritenere cibo nel flomaco. la radice sopposta a le femi ne in modo de collirio tragge fuori il parto:e ponsi so= pra a le ferite a modo del licio, la gentiana, e massime PMS

829

100

il suo sugo uale a gli hulceri cauernosi, e serpenti, si onge medesimamëte p l'unsiamationi de gli occhi.il su go si mescola co'l meconio, che è l'opio a i colliris agri. la radice mondisica le macchie del corpo. Il sugo suo si raccoglie in questo modo, si pista la radice, e per cinque di si lascia stare un acqua, e cuocesi poi in quella acqua medesima sin che le radici uengono di sopra, e quando l'acqua sara raffreddata, si cola có una pezza di lino, poi si cuoce a spessezza di mele, e riposta in ua se pegolato si serua.

# DE L'ARISTOLOCHIA ROTON

DA. Cap. IIII.

È chiamata cosi perche l'è creduta dare aiuto a le donne nel parto e ne sono di due specie una semuna, che ha le foglie d'edera, di buono odore con acrimos nia, molli, es alquanto rotonde, es ha piu germi procedeti da una radice, i palmiti lunghi, il siore candio do, simile a un picciolo capello, in cui quel, che rosse gia, ha noioso odore.

# DE L'ARISTOLOCHIA LVN2

GA. Cap. V.

Ella è maschia, chi la chiama dastiliti(chi melocar po, e chi teusino) ha la soglia piu luga, che toda, i ramu scelli sottili, e di lunghezza dodratale il sior purpureo, e di mal odore: quado si dissiora, sormasi a modo d'un pero la radice dell'aristolochia rotonda si sa come un rapo, e la lunga di grossezza d'un dito, di lunghezza dodrantale, e alquanto maggiore. l'una e laltra ha

g ij

di dentro il color del busso, amara al gusio, e di spiaceuole odore. ui è una certa terza arisiolos chia lunga, laquale è detta clematite. hai ramu= scelli sottili. vieni di foglie alquanto rotonde, simio li al sempreuiuo mmore, bai fiori de la ruta, le ras dici lunghissime, e sottili. lascorza grossa & odos rata, usata da gli unquentari ad inspessire gli un= guenti-la rotonda è utile contra tutti gli altri no: cumenti de le medicine + uale beuuta al peso di una dramma, es imposta a guisa di empiastro contra i serpenti, er altri ueneni mortiferi beuuta con pes uere e mirra trahe fuori le reliquie del parto, e le se: conde e i mestrui, & in soppositorio fa il medesimo, la rotonda ha la medesima possanza, es di piu gioua a gli asmatici, & è utile beuuta con acqua al sino ghio 720, a i freddi tremolosi nanti l'hora de la fes bre : a milzadosi, a i rotti a i spasimati & al mat de la costa, tragge fuori gli acuti de la carne.im= posia come impiastro fa uenir fuori le scaglie de gliossi: scarnifica intorno gli hulceri corrosiui, purs ga i putridi, e maligni: riempie i caui con mes le, & iride: mondifica le gingiue, e i denti. si crede, che la ter a chiamata clematite uaglia il medesimo, ma ha minor uertu de le altre due. (è chiamata da als cuni ararila, melecarpo, ephestio, lestite, pyxionis ge , dardano , iontite , galli diceno theximo , Egit= ty sophoeph, Siciliani chamemelo, Italiani terra ma la, Daci absinthio chorico. nasce ne monti, e ne

911

1000

630

190

luochi caldi, o campestri o petrosi. ha molta es ficacia a le graui sebbri arsa sopra carboni e satto ne sussumigio, a chi ha la sebre, che si risane ra. con mele, con cypiro, con seme di serpeno taria gioua à i cancari del naso. cotta in olio, ò in grasso di porco, es inonta uale a i rigos ri).

# DE LA LIQVIRITIA. Cap. VI.

Glycyrrhiza ( alcuni la chiamano pontica, da alcuni è detta glycerato, da altri è chiamata syme phito, tali la nominano Leontica, alcuni altri la hanno chiamata glycyphyto, chi la chiama scio thia, chi adipso, chi scilitra, chi libiesla. so, chi homenornio, chi pentaomio, Romani radice dolce) nasce molto in Cappadocia, & in Ponto : è picciolo arbuscello, & ha i rami di duo gonbiti, ne i quali sono le foglie spesse, simili al lentisco grasse, e gummose, sa un fiore simile al giacinto, ha il fruito de la grandezza de le pillule del platano, ma piu aspro, ha le sili= que breui, e rosseggianti, in figura de la lens te, le radici sue sono lunghe di color di bus = so- come la gentiana, e di sapore sotto lo acer: bo, ma dolce, de le quali si spreme il sugo amodo del licio, è utile a la aspressa de le arterie : ma bisogna metterlo sotto la lingua,

114

So a poco a poco lassarlo distillare beunto co uin passo giona al stomacho ardente, a i niti del petto, del fez gato: sana la scabbia de la nessica, e giona al mal de le renimesso sotto la lingua, esta poco a poco liquez fatto restingue la sete: se ne ongeno utilmete le ferite: e masticato giona al stomaco, la decottione de la radiz ce fresca nale il medesimo, la radice secca, e trita si sparge a le crescenze de la carne ne gli occhi.

DE LA CENTAVREA MAGGIO:

RE. Cap. VII.

Chi la chiama narce (chi limne sio, chi maronia, chi pletronia, chi limnesti, chi chironio, i magi sangue de hercole, romani unephera, ferei, pheltere. Ha le foglie de la noce, lunghe, e di color uerde come in la brassis ca.tagliate in torno come una sega.ha il gambo simi: le a la rumice de alte Za de dui, ouer tre gombiti, nati molti capi da una radice, che sono nella rotondita luno ghi, come de papaueri. ha il fior ceruleo, il seme simile al lico, in uolto de certi fiocchi, o lane, ha la radice gra de, ponderosa, dura, e di lunghez Za a duo gombiti, pie na di sugo, di supor acre, con alquanto di astrittione, & di dolce Zanè rosseggiante (il cui sugo parimente rosseggia) ama la terra grassa, e luoghi aperti, e pieni de arbuscelli, es de arbori, e monticelli, copiosamente nasce in licia, nel peloponesso, in arcadia, elide, in mes senia, es in piu luoghi circa pholoe, licia, e smirna, la radice è conueneuole a i rotti, spasimati, a i dolori de le cosse, a la difficulta del spirare, et a la tosse uecchia. trita uale con acqua, doue è febre, co con uino a gli al tri al peso di dua dramme per lo stuto del sangue. e dassi al peso di dua dramme trita in polue a i stercio menti, e dolori de luochi de le donne. la sua rasura in forma di collirio e sopposia fa uenir suori il parto, e i mestrui: il sugo sa il medesimo essetto gioua le ferite po siasi fresca, ouer secca, si bagna, e pesta, e s'impone, e salda le ferite tata è la forza sua di saldare, che la car ne in pezzi alessa insieme, si ricongiunge, e salda in licia traggono il sugo, e lo usano per il licio, co è chia mato panacia: perche la mitiga tutti i vici, che prometteno insiammatione, co ha molti altri remedy: aco queta il battimento de le ferite, i spargimenti de le urio ne, i tormenti per caso de la pietra insuso in cristero. si raccoglie la mattina, quado il sol si leua a di chiaro.

DE LA CENTAVREA MINO:
RE. Cap. VIII.

Centaurio (chi dice limne sio, chi elleborite, chi ama ranto, magi sangue d'hercole, latini sebri suga, chi auz ra, e chi radice, Daci tulbela.) da alcuni è detta limne ssio; perche nasce appre sso le fonti, a ama i luo chi acz quo si la herba è simile a l'hiperico, ouero all'origano: ha il gabo d'alte za di piu d'un palmo, angulo so, i sso ri che purpuregiano in color puniceo de la licnide ha le soglie picciole, lunghe, simili a la ruta il seme è simi le al tritico. ha la radice picciola leggiera, di niun uso (amara al gusto). pesta, e uerde, a impiastrata salda le ferite, purga gli hulceri uecchi, e riduceli a la cicatri

ce. la sua decottione beuuta tragge a basso gli hue mori colerici, e flemmatici . infondesi in cristei contra a la sciatica, e mena il sangue, ilquale euas cuato fa cessare il dolore, il suo sugo è utile a le medicine de gli occhi, e con mele purga quelle, che nuoceno a la uista. sopposto tragge i mestrui, & il parto. beuuto gioua particolarmente a le passio= ni de nerui. cauasi la herba il sugo, cogliendosi la herba per lo uso medesimo pregna del suo seme, e raccolta si mette in acqua per cinque di, poi si cuoce, in fin tanto che, discresciuta la acqua, la herba soprasti: come è raffreddata, l'herba si gitta le si spreme l'acqua con pez Za di lino, poi il sugo spremuto si ricuoce a spesse Za di mele, alcuni pestano l'herba uerde pregna del suo seme, dopoi cas uano il sugo, e la gittano in un uase di terra non pegolato, e lo condensano al sole, continuamente me scolando con bastone di legno, e quel, che serà cons densato es attaccato al uase si mescola co'l liquido : e la notte con diligentia si cuopre il uase, perche la rugiada de la notte non lascia spessire i sughi lis quidi tutti i sughi, che si cauano de leradici . sec= che, e de l'herbe si inspessissono con la bollitura, co= me la gentiana: quelli, che si fanno de radici, di scorze, o de berbe uerdi si inspessiscono al sole, come è stato mo strato. cosi la tapsia, cosi la man= dragora, cosi il sugo de la una acerba, che si chiama omphacio, o altri a questi simili si condensa no: ma il licio, lo absinthio, & lo hipocisti, & altri a questi simili con la cocitura, come su di sopra mostrato.

# DEL CHAMELEONE BIANS CO. Cap. IX.

F/C

W.

(Chi dice chrysiscettro, e chi ixia, gli Egitty lo chiamano eser, ouero eptosechin, Romani cardo suarino, alcuni la hanno chiamata ixia; perche si troua in alcuni luoghi del uischio intorno la sua radice, la quale usano le donne in cambio di mas slice . ha le foglie simili al sylibo, o al cardo, che chiamano scolimo, ha le foglie piu aspre, piu acus te, piu grosse, e piu ferme che il chameleon nez gro, non ha gambo ma dal mezzo manda fuo: ri una spina simile al riccio marino, o a la cis nara · ha i fiori porporini in figura de capelli, che finiscono in pappi il seme simile al gnis co ha la radice ne la terra grassa campestre, grossa : ene i monti, piu magra e piu sottile, can= dida dentro, alquanto aromatica, e grauemente odorata, e dolce . la quale beendosene al peso de uno acetabulo, scaccia il lombrico lato del cors po, pigliasi con umo austero, & decottion de origano. dassi utilmente con uino al peso de una dramma contra la idropissa, per cioche le sminuis sce la enfiatura, e beuest la sua decottione cons era la difficulta de la urina, e con uino bes

uuta contra ueneni per teriaca, in polenta macerata ogni cosa có acqua, o olio amma Za li cani, e i sorci.

DEL CAMELEON NES

GRO. Cap. X.

(Chi lo chiama pancarpo, chi ulophono, chi ixia, chi cyno mazo, chi ocimastro, chi grano gnidio, chi ce noxolo, Egitty sobel, romani cardo negro, ouero uerni lago)ha le foglie simili al cardo scolymo, ma minori piu sottili, e piu rosse il suo gambo a la grosse za di un dito, di lunghe Za dodrantale, anche esso rosso: in la sommita ha una umbella, e fiori spinosi, tenui che ras presentano il hiacintho uarij. la radice grossa, nes gra, e candida, e tal'hora corrosa, e tagliata apo pare di color come fuluo massicata rode, co morde. nasce ne luoghi secchi, campestri montuosi, e marini. la radice trita con poco di uitriolo, es olio cedrino, es assongia guarisce la scabbia, la medesima con Zolpho, e bitumine cotta in aceto imposta sana la impedigine. la sua decottione in lauanda mitiga il dolor de denti, er imposta con pari peso di peuere, er con cera soccor re al dolor de denti. si fomentano i denti con la decot= tione de la radice tagliata, es bollita in aceto: e rom: pe i denti, se bollita se impone con un filo scrittoio co Zolpho emenda i uitij de la cotica ne la faccia, e le al tre macchie de la persona, si mescola con le medicine corrosiue.imposta sana gli hulceri corrosiui e mali= gni, e gli mitiga, chiamasi chameleone, che muti il colo re con la terra per la uariatione de le sue foglie, elle si

18

ueggono uerdi, bianche, cerulee, rosse.

94

10

NA.

b/h

SO.

1

10

DEL CROCODILIO. Cap. XI.

È simile al cameleon negro nasce ne le selue, ha la radice luga, e liggiera co qualche larghe La, di aspro odore, e simile al nasturtio, la radice si cuoce in acqua, beunta su uenir sangue in gran copia per il naso, si da a mil Ladosi, es incontinente giona: prouoca la urina il suo seme, il quale è rotondo, e doppio, in sigura de un scuto picciolo.

DEL LABRRO DI VENERE. Cap.XII.

Dipfaco (chi chiama crocodilio, chi cameleone, chi onocardio, chi cardo di uenere, chi chir, chi meleta, gli Egitty seseneor Daci sciare, romani lauacro di uenes re, ouer labbro di uenere) questa pianta è annoues rata tra le altre spinose. ha il gambo alto, horris do de spini. ha le foglie simili a la lattuca, e due per nodo, longe, spinose anche essi per mezzo il dorse. ha di fuori, come bolle, e di dentro sono spinose, e ne la giuntura de le dua foglie ne i nodi ui è un cons cauo nel quale si ritengono le rugiade, e le pioggie, on de ella hebbe il nome in cima del gabo, e de tutti rami ha certi capitelli lunghi, e ricciuti di spine, secchi di= uengono bianchi, diuisi per il lungo, in mezzo la mea dolla hanno certi uermicelli.la radice cotta in uino, pe Stata fin che uenga a spesse Za di cera è buona medio cina a le fenditure, e fissule del sedere:ma bisogna cons seruare questa medicina ne uasi di rame diceno che rio media a le uerruche, che chiamano formiche: credesi an

chora, che i uermicelli trouati nel suo capitello possi in una pelle legati o al braccio, o al collo guariscono la febbre quartana.

> DE LA SPINA BIANS CA. Cap. XIII.

Acantha (chi la chiama cinara siluestre, chi dos nacite, chi eryfiscettro, chi cardo raptario, Romas ni spina alba, ouer regia) nasce ne monti, e ne luo: ghi seluosi.ha le foglie simili al chameleon negro, piu strette, e piu bianche, aspre, spinose. ha il gambo di al tezza sopra dui gombiti, a grossezza del deto grosso de l'huomo, e piu grosso tal hora, concauo: dentro in cima ha un capitello spinoso, simile al riccio ma= rmo, ma piu lungo, e minore: i suoi fiori sono purs purei, & in quelli u'è seme simile al gnico, ma piu rotondo. la radice di questa spina beuuta gioua a lo sputo del sangue, mangiata gioua a chi non potesse ritenere cibo nel flomaco, co a flusso fiomaz tico: muoue la urina, & impiastrata dissolue le enfiature. la sua decottione in lauanda soccorre al dolor de denti: il seme de la spina beunto uale al spasimo de fanciulli, es a morsi de serpenti, es alligato al collo dicest, che caccia le cose ueles nole+

DE LA SPINA ARABICA OVERO EGITTIA.

Cap. XIIII.

Acantha arabica (chi la chiama Egittia, chi acane

thida, quasi spina picciola) credesi che sia simile a la spina bianca, & ha parimente la sua uertu assrittizua: & però la sua radice è utile ai slusso de le donz ne, al sputo del sangue, & a i catarri (nasce ne luoz ghi aspri).

## DEL CARDO. Cap. XV.

68

+4

Scolimon. (chi lo chiama pherula chi pixacanz tha, gli egitty cnus, Romani sirobilo) ha le sozglie simili al chameleon negro, or a la spina biane ca, ma piu negre, or piu grosse, sail gambo sogliozso, or lungo, un la cima del quale ha il capitello spinoso, la radice è negra, e grossa: inonta lieua il spiaceuole odore de le ascelle, e di tutto el resto del corpo: il medesimo sa bollita in uino, e beuuta: sa uscir suora molta urina, e setida. quando l'herba è fresca e tenera, si cuoce or si mangia in modo di asparago.

### DEL POTERIO, Cap, XVI.

Poterio, (chi dice prynion) chi neurada (chi acia doto) è grande arbuscello: ha i ramuscelli lunghi, molli, lenti a modo di uite, & magri: simili a la spina hircina, le sue soglie sono picciole, e tonde, e uestite di sottilissima, e molta lana: & è tutto spianoso, ha i siori lunghi, e di pallido colore; il

seme suo è odorato al gusto, o acre: ma inutile . no sce ne monticelli acquosi, ha la radice lunga dua o tre gó biti, sode e neruo se: e tagliate ne la terra propria mans dano suomi una lagrima simile a la gomma: e peste sal dano i nerui tagliati, e le ferite: e la sua cocitura beune ta è accommodata a i uity de nerui.

DE LO ACANTHIO. Cap. XVII.

Ha le foglie simili a la spina bianca, le cui estremis
ta sono acute \* mitorno hanno certa
tela, come de aragno, di sottilissima lana, de la quale
raccolta, e missa insieme si fanno ueste simili a le bams
bagine, la radice, e le foglie sono rimedio al spasmo
del capo inarcato a le spalle.

DE L'ACANTHO. Cap. XVIII.

Acanthi chi dice herpacantha, chi melamphillo (chi acantha topiaria, chi mamolaria, chi crepida, rozmani pederota) nasce ne gli horti, e luoghi sassosi, so humidi, ha le foglie piu larghe, e piu lunghe, che la latatuca, diuise con molti tagli, come la eruca, che negreg giano, grasse, so terse ha il gambo di dua gombiti, grosso un dito, e polito apresso a la cima, circundato di foglicine per internalli, lunghe, e uestite come de nucamenti hyacintini de quali esce il sior biaco. Il suo seme è lugo, e giallo, il capitello è in figura di thyrso, le radici molli, uischiose, nucose, lunghe, e rosseggiantizi impiastrate vagliono a dislocati so abbrugiati, beuute menano la urina, stagniano il corpo, e sono utili a tiste ci, rotti, e stassimati.

# DE LO ACANTHO SELVATION CO. Cap. XIX.

Acantha agria, ella è simile al cardo, spinosa, ma piu curta di quella, che nasce ne gli hortivuale la sua radice a tutto quello, che puo la sopradetta.

DE LA ONONIDE. Cap. XX.

Chi la chiama anonida ha li suoi ramuscelli do dra tali, e talhor maggiori, ramusculosi, e de piu nodi, e di molte concauita de ali ha i capitelli rotondi, le so glie de la lenticchia, picciole come ruta, o che se auici nano a le soglie del loto del prato, con qualche asprez za, di color di cenere, e di non spiaceuole odore: si con disce con sale, e si serba, e è gratissima ne cibi. i rami sono horridi de le spine acute, e indurate sa la radizce candida, laquale riscalda, e assotiglia la scorza de la radice beuuta in uino mena la urina, rompe la pietra, asterge le crosse satte da l'adustione la descotione de la radice in posca è utilissima lauanda al dolor de denti (sicrede che la sua bollitura beuuta sa na le hemorroidi.)

# DE LA SPINA BIANS CA. Cap. XXI.

Leucacantha (chi chiama polygonato, chi phyllo, chi ischiada, Toscani spina bianca, Romani gniacare do) ha la radice simile al cypero, amara, e soda: maslis cata lieua il dolore de denti la sua decottione beuuta in uino al peso di tre bicchieri rimedia a gli antichi dolori de le coste, de la sciatica, a le rotture e a spasie

minuale a tutto cio il sugo de la radice.

# DE LA TRAGACAN

THA. Cap. XXII.

E una radice larga, e legnosa: e sopra terra produce ramuscelli humili, e fermi ei che si spargono per
il lungo in questi sono sogliette picciole, e sottili, le :
quali ascondono sotto se alcune spine bianche, diritte,
e ferme chiamasi anchora tragacatha la lagrima, che
uien suori da la radice tagliata la migliore è quella,
che è lucida, sottile, pura, or alquanto dolce i sirmge
i spiragli de la cotica, come la gomma: però lo uso suo
con mele in lattouario uale a le medicine de gli occhi,
a la tosse, a la asprezza de le arterie, a la uoce rauca,
et a gli altri catarri sottoposta a la lingua si lascia
liquesare a poco a poco beuesi or in um passo, al peso
de una dramma, liquesatta, contra il dolor de le reni,
corrosioni de la uessica, giuntoui cenere lauata di core
mo di ceruo, ouero alquanto de alume scagliola.

DEL RINGIO. Cap. XXIII.

re, chi caryo, chi gorgonio, chi hermio, chi origano clonio, chi myrracantho, chi moly, chi cartere, chi chloe montana, chi chida, Egitty crobiso, Magi symer= to, Dacy sicupnoex, Spagnoli cento capi, Aphricani cherda, Romani capitello di cardo) ello è tra le altre piante spinose: le sue soglie tenere condite con sale so= no bone in cibo: elle son larghe, & d'ogni intorno aspre, odorate al gusto: come, crescono per tutto doue.

escono suori per il gambo hanno spine acutissime, i capitelli anchora in cima de gambi sono spinosi, & hanno i raggi intorno acutissimi a guisa di stelle. il suo colore hora è uerde, hora pallido, hora candis do, etal hora pare ceruleo. la sua radice è lunga larga, e di fuori di color negro, e di dentro bianca a grossezza di un dito grosso, co odorata, nasce ne luoghi campestri er aspri: er ha possanza di riscalo dare : beuuta tragge i mesirui, e la urina : dissol= ue i storcimenti, e le uentosita, beuuta con uino è utilissima ai fegatosi, contra morsi de uelenosi, co à ueleni beuuti : si beue per lo piu al peso de una dramma con il seme de la pesimaca seluatica, bes unta, e portata legata addosso dicesi, che dissolue i bruscoli. la sua radice beuuta in acqua mulsa uale a morbi caduchi, & al spasimo de gli inarcati a le spalle.

## DELOALOE. Cap. XXIIII.

(Chi lo chiama amphibio, chi eryngio, chi erz mino, chi tragocerata, ha la forma del corno di beca cho) ha le foglie de la squilla, grosse, e grasse, lar= ghe, rotonde, e ritirate a retro, ha da ogni banda le foglie, e per il trauerso spine curte, e disposse per interualli rari: il suo gambo è simile a lo anterico il fior bianco, il seme eguale a lo assodelo : è di grauissimo odore, & è amarissimo al gusto. ha una sola radice sitta in terra come un palo:nasce copiosaz

mente in India, donde è portato a noi il liquore, nasce anchora in Arabia, & in Asia, & in certi luoghi mari timi, et isole, come in Andro, ma è inutile astrarne li= quore, accommodato però a le ferite, a tritarlo, es im= piastrarlo suso. sono di duo sorti liquori, lo uno areno: so, che pare come la feccia del aloe purissimo: lo altro e costretto a la imagine del fegato: lo aloe uvole essere graffo, sincero, sen Za pietra, e sen Za arena, splendido di color rosso, e fregolaticcio, cagliato a la figura del fegato, che facilmente si liquefaccia, o sia amaris simo è riprouato quello, ch' è di color negro, e che con fatica si disfaccia lo aloe se adultera con la gomma, ma si cognosce al gusto per la amaritudine, e la sero mezza de l'odore, e che fregolata con le dita non si ri solue sino a la minima parte piu sottile-alcuni mischia no in adulterarlo l'acacia.la sua natura è di stringe: re, e de indur sonno, seccare, et condensare i corpi, sol= uere il corpo, e purgare il stomaco, beunto al peso de duo cucchiari con acqua fredda,o sero di latte repris me il sputo del sangue, et al peso de tre oboli in acqua, o de una dramma in beueraçgio ammeda la ittericia, con resina, o acqua, o mel cono, beuuto al peso di tre dramme solue gaiardamente il corpo, lo aloe misto con le medicine purgative le rende meno al siomaco noceuoli, secro in polue salda le ferite, raffrena gli hul ceri, e gli riduce a la cicatrice:particolarmente medis ca a le parti uirili essulcerate: salda le rotture de fanz misto con uin pase ciulli

so medica i fonghi del sedere, o a le senditure: reprisme i rompuncti del sangue sati da le hemorroidi e risduce a la cicatrice la crescenza de la carne de le ditacon mele toglie i liuori, o i suggelli, guarisce la scabs bia de gli occhi, e mitiga la spura de gli anguli de gli occhi con aceto, o oglio rosato monta la fronte, e le tempie sa cessare il dolore del capo con uis no prohibisce che non caschino i capelli caditori con mele, o umo gioua a le ghiandole a le gingiue, o a tut ti i uity de la bocca, s'abbruscia per le medicine de gli occhi m un uase di terra mondo o aualorato, si uols ge con picciolo bastone, a cio che ugualmente si possa brusciare: poi si laua, e si gitta tutto quello, che resta al fondo arenoso, come cosa mutile, e seruasi quel, che e grasso, e piu leue.

DE LO ABSINTHIO, Cap. XXV.

Alcuni lo chiamano dal suo molto amaro bathypis cron (Egittii somi, Romani absinthio rustico) è noto a tutti il migliore in bonta è quel, che nasce in ponto in cappadocia, nel monte Tauro la sua uertu e di riscale dare o astringere: aiuta la concottione, e purga la co lera del stomaco, e del uentre: prouoca l'urina, e piglia to inanci prohibisce l'imbriacarsi gioua a la uentosita del stomaco, o a dolori del uentre beuuto con seseli, e con nardo gallico, eccita l'appetito, rimouendo i fassi di l'acqua oue sia stato macerato, ouero la bollitura ogni di beuuta al peso di tre bicchieri sana l'itteritia, beuuto o apposto con mele sa uenir i mestrui co aces

A La JHEY

to beuesi contra le Branquiationi, de funghi, e con uie no resiste a i ue neni de l'ixia, de la cicuta, a i morsi del sorcio aragno, e del dragon marino. có mele, e salnitro s'monge per la schinantia; con acqua gioua contra le pustule epinittidi.con mele contra i suggelli, & a la uisia offuscata, & a le orecchie, che distulino fuori la marcia, il profumo de la sua decottione mitiga il dos lor de déti:la sua decottione m um passo uale imposia contra il dolor de gliocchi.imponesi ancho cotra il do lore de precordi, del fegato, e del siomaco, et a le lun: ghe infermitadi di alle parti:mischiato co cerotto fatto d'oglio ligustrino, conferisce a li hidropici, e mil Zado si co fichi, farina di lolio, e salnitro, fassi de l'absinthio un uvno, che si chiama absinthide, massime ne la propo tide, et in thracia, il qual usano a tutte le cose dette, qua do no u'è febbre: ne dano anchora a bere ne l'estade, estimado che coferisca la sanita: credesi che l'absinthio posto ne le casse coserui i uestimeti da le tignole. l'ine chiostro inacquato d'acqua d'absinthio difende le car te de i libri da i sorci; e credesi che'l sugo faccia tutto ciò, ma ne le beuade no l'approuiamo, che noce al so= maco, e fa dolere il capo, s'adultera con la mistura de la morchia cotta.

DE L'ABSINTHIO MARINO. Cap. XXVI.

Certi lo chiamano seriphio (Romani santonico) na
sce abo danti simo ne la Cappadocia, nel mote Tauro,
es un taphosiri ne l'Egitto, ilquale usano li asiaci in ue
ce de rami d'oliua: ella è un'herba simile a l'abrotano
minore, vienadi seme, alquato amara, nemica al stoma

co, di spiaceuole odore, et astringete, co qualche calidi ta.p se siessa, o cotta co oriza poi presa co mele ama? Za i lombrici rotondi, e gli altri uermi del corpo, teme peramente soluendo il corpo, po il medesimo posta co le uiuande, o cotta con la lenticchia.

DE L'ABSINTHIO SARDONIO, Cap. XXVII.

V'e il ter lo genere de absinthio, che copiosamente nasce di la da l'alpe in Galathia, che gli habitatori chiamano co'l nome del suo paese sardonio: simile a lo absinthio, ma non si copioso di seme, di temperata ama ritudme: e uale tutto quel, che pò il seriphio.

DE L'ABROTANO. Cap. XXVIII.

(Chi lo chiama abutono, chi absinthio, chi heraclio, chi cholopeo, chi thelyphthorio, chi absinthiomeno, chi prochapilo, chi cynachite, chi thelithano, chi dolce an cona, Romani absinthio potico, Magi neuraphenicos). se ne trouano di due fatte: la femina, che arboreggia, ha le foglie biacheggiati, le tagliature picciolissime di uise itorno i ramuscelli a guisa de l'absinthio seriphio, pieno de fiori, co certi corimbi in cima, in sommo sple= dor d'oro.nascene la estate odorato, co qualche graui ta:amaro al gusio, e credesi che tale sia il siciliano. l'al tra maschio, è sarmetoso ha picciolo il seme, coe l'absin thio, nasce copiosamete i Capadocia, e galatia d'Asia, e hierapoli di Soria il seme de l'uno e l'altro cotto, tri to, e beuuto co acquale a chino po spirar se no col col lo dritto, a le rotture, a i spasimi, a le sciatiche, et a ime strui soppressi: e beuuto co umo resiste a i ue!eni mora

r iiy

tiserizo in oglio s'inonge a i rigori de le sebbri, e po sto ne letti, ouero abbrusciato il suo odore scaccia le serpizbeuuto con umo uale a i morsi de serpenti, e par ticolarmente de scorpioni, e de phalanguzcon la mela cotogna cotto, o con pane, o impissirato uale a l'ins siammationi de gli occhi. cotto, e trito con farina d'or To dissolue l'ensiature, mischiasi co le compositioni del unquento irino.

DE LO HYSSOPO. Cap. XXIX.

(Chi lo chiama later, chi cassiala, Egittii pessale) se ne trouano di due fatte, una montana, l'altra hortens se laudatissima è quella, che nasce in Cilicia, es ha uertu d'assottigliare, e di riscaldare. questa conta con fico, acqua, mele, e ruta, e beuuta incontinente, uale a l'infirmita del polmone, a gli asmatici, a la tosse antica a i catarri es a quelli, che non ponno spirare se non col collo dritto: amma \za tutti i uermi del uentre: il medesimo sa un lattouario con meleta sua decottio. ne beuuta con aceto mulso purga i grossi humori per dabasso:magiasi e co i fichi uerdi per soluere il corpo, ma è molto piu efficace giungerui cardamomo, o irio ne, fa bon colore de la cotica:e con fico, e salnitro imo piastrasi contra la milza, e contra l'hidropisia, ma co umo contra l'infiammationi.imposta con acqua cale da leua i segni: con la deconione de fichi si fa gargaris ma a la schinantia.la cocitura in aceto in lauanda è ottimo rimedio al dolor de denti:abbrusciato co'l suo odore risclue la uentositade de l'orecchie.

This rope

DE LA STICADE. Cap. XXX.

(Chi la chiama syncliopa, chi alcibiade, chi pave cratio chi styphonia, Egittii suphlo, Magi occhio di pythone, Romani sciolobina) nasce ne le i sole de la gal lia a lo incontro di Marsilia, lequali si chiamano per nome sticade, donde è uenuto il nome è un'herba, ha tenui i ramuscelli, ha la coma simile al thymo, ma la foglia piu lunga, di sapore agro assiro, con qualche amaritudine la sua decottione rimedia a i mali del' petto, come quella de l'hyssopo, si mischia utilmente ne gli antidoti (ha uertu di allargare, or assettipliare, e mondificare le uiscere, e l'habito del corpo.)

DEL ORIGANO. Cap. XXXI.

Chi lo chiama heracleotica (chi eraclia) chi conila (Romani cunila, & origano) ha le foglie de l'hissopo, ma il suo capitello non è in figura di rota, come del hissopo, che è diviso in piu parti nel sommo de i rami ha il seme ne denso, (ne duro) la sua vertu è di scaldare, e però la sua decottione in vino bevuta resiste a morse de velenosi, con vin passo si da à quelli, che hanno besuuto la cicuta, e l'opio: e con aceto mulso a chi haves se presoil gesso, o l'esemero dassi a mangiare con sie chi a i rotti, a i spasimati, a gli hidropici: secca, e ris dotta in polve si beve a misura di uno acetabulo in acqua mulsa, e evacua per via da basso la colera nes gra: provoca i mestrui, e con mele in lattovario fa cessare la tossechi si lava de la sua decottione guarisce de la spiura de la scabia, e de l'itteritia: il sugo de l'os

rigano uerde sana le ghiandole, e l'uua, e gli hulceri de la boccase con oglio irino instillato per il naso le purga per quella uiase co latte instillato ne l'orecchie mitiga il dolore, sassi de l'origano, delle cipolle, e del rhu, una medicina uomitorias poste tutte queste cose in un uase di rame di cipro al sole per quaranta di ne lo ardentissimo caldo della canicula dicesi che le scope d'origano sostrate scacciano lungi i serpenti.

DE LA ONITIDE. Cap. XXXII.

Ha la foglia piu candida, es è simile al hissopo: ha il seme come de corimbi congiunto insieme, ha uertu della heracleotica, ma di minore efficacia.

DE L'ORIGANO SILVE:

STRE. Cap. XXXIII.

Chi lo chiama panace heraclea, chi canila, tra quali è Nicandro colophonio. ha le foglie de lo origa no i rami sottili, alti un palmo, ne quali sono i capitelli simili al'aneto: i fiori bianchi: la radice sottile, er inuz tile particularmente si beueno le foglie, i fiori contra morsi de uelenosi.

DEL TRAGORIGANO, Cap. XXXIIII.

È picciolo arbuscello & ha i ramuscelli, e le soglie si mili al serpillo siluestre, ouero a l'origano. in alcuni luochi trouasi piu riguardeuole, con le soglie piu larz ghe, & ha piu del uischioso. u'è un'altra specie ramuz sculosa, & ha le soglie souili, che alcuni chiamano pra sio. lodatissimo è quel, che nasce in Cilicia, cho, chio, smirna, e candia: tutte le specie hanno uertu di riscalz

dare, prouocano l'urina: beuuta la sua decottione san= no buon corpo, eu acuano gli humori colerici, beuute con aceto sono utili a mil sadosi, con uino uagliono a chi ha beuuto il'ueneno ixia, traggono fuori i mestrui, e dannosi con mele in lattouario contra la tosse, co in fiammationi del polmone, e non è spiaceuole beuanda: però dassi m cibo a slomachi fasuditi per ripienez Za, o altrimente mal dispossi, o che rotteggiano cose aceto se, dannosi anchora a quelli, che per repletione hanno nausea er ardore de precordy con polenta imposse a quisa d'empiasiro dissolueno tutte l'enfiature.

DEL PVLEGIO. Cap. XXXV.

Glechona (chi dice blechona, chi ansenicathon, chi galisopsin, Aphricani apoleio, Galli aluolon, Romani pulegio) herba notissima a tutti. la uertu sua è di estes nuare, riscaldare, es aiutar a la cocottione . beuuto sa uenire fuori i mestrui, le secode, e il parto; co mele, co aloe sana i uity del polmone, co ageuolare lo ssuto di que materie: soccorre a li spasiman beunto co posca, mi tigalla nauseale mordicameti del siomaco, e uacua per da busso la colera negra, beuuto con uino gioua a mor si de uelenosi, è con aceto approssimato al nasoriuo: ca i spiriti smariti. secco, arso, e trito in polue cons ferma le gingiue: con poléta impiassirato mitiga tutte l'infiamationi: per se medesimo coferisce a le podagre, posio sopra la cotica, fin, tato che la diueghi rossa: con cera amenda i uari, es imposta con sale gioua a mile Zadosi. la sua decottione in lauanda mitiga la sius

ra & in fomento uale a l'infiammationi, durezze, e conuerfioni de luochi de le donne, correggé doli. alcuni mutate le lettere diceno blechona, quasi glechona, per che il pulegio gustato da la pecora quando siorisce in continente la sa belare.

DEL DITTAMO, Cap. XXXVI.

Dictamno.chi lo chiama apulegio agresse (chi em batro, chi belouaco, chi artemilesio, chi herba cretica, chi ephemero, chi eldia, chi belotoce, chi dorcidio, chi elbunio, Romani ostilagine rustica) è un'herba di can dia d'agro sapore, e tersa, e simile al pulegio, ma ha le foglie maggiori, e lanuginose: non produce seme, ne fio re ha la uertu del pulegio domessico, ma piu efficace: no solamete beuuta, ma apposta, o in suffumigio trage ge fuori del uentre il parto morto, dicesi in Candia che le capre serite di qualche suetta cibate di quest'her ba le fanno cadere.il sugo inonto, o trito, con polenta ha uertu di purgare: l'herba impiasirata tragge fuo: ri de piedi, e del corpo gli acuti:uale al dolor de la mil Za, e la sminuisce, si carpe ne la estate e ne l'autunno. la sua radice riscalda al gusto, accelera il parto: il sus go beuuto in uino uale contra i morsi de serpenti, tans t'è la for Za di quess'herba, che solamente odorata scac cia le bestie uelenose, or approssimate le uccide. il sus go instillato ne le ferite fatte con ferro, o a morfi ueles nosi è subito, e d'ottimo rimedio, parimente se dopo l'instillatione si beue.

# DEL DITTAMO FAL:

SO. Cap. XXXVII.

Nasce in piu luochi simile a l'antecedente, ma di piu acrimonia.ha la medesima uertu del dittamo, ma non si efficace.

# DE L'ALTRO DITTAMO DI CANDIA. Cap. XXXVIII.

Portasene di Candia un'altra specie, che ha le fo glie simili al sisimbrio, ma ha i ramuscelli maggiori, in cui è il fiore simile a l'origano siluestre negro, molle le foglie hanno soauissimo odore, tra il sisimbrio, e la sal= uia.uale atutto quello, che glialtri detti, se non che è di piu grato odore mischiasi ne gli empiastri, e ne rimedy contra ueneni.

DE LA SALVIA. Cap. XXXIX.

Elelisphaco chi dice elaphobosco, chi sphagno, (chi dice ciosmi, chi la chiama phagno, chi cossalo, Egitti becio, Romani la chiamano saluia) è una pianta ra: musculosa, lunga, i rami quadrangulati, e bianchege gianti:le foglie in similitudine del melo cotogno, ma piu lunghe piu aspre piu grosse:come una ueste frusta e pelata: di buono odore ma graue. ha il seme in cima de suoi gambi al modo de l'orminio agresse: la decote na:tragge fuori i mestrui, e il parto:soccorre a le pons pronoce me na:tragge fuori i mestrui, e il parto:soccorre a le pons pronoce me ma a le ferite, o atta a stagnare il sangue, purga gli hulceri maligni e crudeli.la lauanda de la bollitura in

uino sa cessare la spiura de le parti uirili.

## DE LA MENTA DOMESTI

CA. Cap. XL.

Hedyosmon.chi mintha (chi calaminthe, chi nepes ta, chi pxo, chi macetho, chi perithromonto, Egitty tis, Romani menta) è un'herba notissima: e la sua uertu è di riscaldare, astringere, et essicare: pò il suo sugo bes uuto con aceto stagna il sangue, uccide i uermi del cor po rotodi, eccita uenere. tre ramuscelli beunti con sugo di pomo granato garbo reprimeno i singhio zi, il uo mito, la colerate co polenta impiastrata dissolue l'apo Hemezimposta a la frote acqueta il dolore del capo:mi tiga le tésioni de le mamelle, o le gonfiature per trop= po latte: inogesi co sale cotra morsi de cani: il sugo in Stillato co acqua mulsa ne le orecchie rimette il dolore: va un nanci il congiungimento apposta al luoco de le donne non lascia ingrauidare: fregata lieua l'asprezza de la Imqua: le foglie poste nel latte non lo lasciano caglias re, ne si po far formaggio. in somma è utile al flomas co, er usasi molto ne i condimenti.

DEL MENTASTRO. Cap. XLI.

La menta seluatica ha le foglie piu pelose, e maga giori del sissimbrio, ma di spiaceuole odore, di mmore uso in medicina.

DEL CALAMENTO. Cap. XLII.

Calaminthe. (Romani nepeta) di questo genere ue n'è una montagnola, c'ha le foglie del basilico, di cos lore quasi bianco, i ramuscelli angulosi, il siore purpus

reo.ue n'è un'altra specie simile al pulegio, ma maga giore:onde alcuni la dissero pulegio agreste, p la simie litudine de l'odore, questa Romani chiamano nepeta. ue n'è un'altra simile al mentastro, ma ha le foglie piu lunghe, i gambi, e i rami maggiori di tutte le sopradet te, di minore uertu poi le foglie di tutte sono al gusto e feruide grandemente & agre: la radice è inutile. na= sce ne luoghi campestri, aspri, or acquosi: beuuta, o im piastrata gioua a morsicati da serpenti: la sua cocitus ra mena fuori l'urina, porge aiuto a rotti, a spasimati, a chi non ponno spirare se non col collo dritto, a storci menti, a la colera, es a freddi tremolanti de le febbri, beuuta inanci con umo resisse cotra ueleni mortiferi, e guarisce l'ittericia. beuuta con sale, e mele e non me yter cotta, che cruda trita amma Za i uermi e gli altri ani mali del corpo gioua in cibo a la elefantia, se si beue poi il sero di latte: le foglie trite, o apposte uccideno il parto nel corpo, e fanno uenir fuori i mestrui: in suf= fumigio, e sostrate cacciano le serpi: cotte in uino, & impiastrate rendeno il colore a le cicatrici negre : to= glie uia i segni: imponesi a i luochi dogliosi de la sciati Sauttion ca, per riuocare glihumori da le parti prosonde al som mo de la cotica abbrusciando.il sugo instillato ne l'o recchie sa morire i uermi.

DEL THYMO. Cap. XLIII. (Chi lo chiama thymo biaco, chi cephaloto, chi epithy mo, chi thyrsio, Egittij stephae, daci mo Zula) è notissima herba, picciola pianta, e surculosa, circondata di molte

foglie minute, e strette: in cima ha capitelli di fiori pur pureggianti nasce ne luochi petrosi, e sierili beuuto con sale, es aceto purga la slemma per dabasso: la bol litura con mele uale a gli asmatici, es a quelli, che no ponno spirare se non col collo dritto: mena fuori i lom brici, i mestrui, le seconde, i parti, prouoca l'urina: con mele in lattouario agenola lo sputo, e gioua a i uitit del petto: e con aceto impiastrato dissolue le fresche in siature del corpo: distrugge i grumi del sangue caglia to: guarisce gli hulceri chiamati thymi (dal suo nome) e le ueruche: con polenta, e con uino s'impone contra i dolori de la sciatica: in cibo uale a la debbole a de la uista, s'usa ne i condimenti per sanita.

DE LA SATUREIA. Cap. XLIIII.

Thymbra (Romani thymbra cunila, e satureia) a tutti è nota nasce ne luochi aspri, e terreni liggieri: e simile al thymo, ma minore, e piu tenera: sa una spica piena de siori, e di uerde colore: pò il medesimo, che il thymo, presa al medesimo modo: il suo uso è gratissimo per la sanita u'è una satureia domessica, ma di minor uertu in ogni cosa de la seluatica, pur in cibo è piu uti le, però non ha tanta agrimonia, ne tanta aspre a.

DEL SERPILLO. Cap. XLV.

Herpyllo (chi lo chiama zygide seluatica, chi pos lio, chi cerelatico, Fgittii meruopyo, Romani serpilo) sono di due sorti serpillo, uno hortense che ha l'odore de la magiorana er è herba, che si mette ne le corones ha il suo nome acquistato da l'andare serpendo pers che oue chie insperso con aceto, od olio rosato lieua il do: lor del capo.

DEL MARO. Cap. XLVIII.

Maro ouero hysobrio, (chi dice origanida) here ba nota al uulgo, ramusculosa, ha il sior de l'orie gano, le soglie sono molto piu candide, er i siori piu odorati, ha la uertu del sisimbrio, temperatae mente astringe, e non riscalda cosi, per cio reprime gli hulceri, che uanno serpendo, mischiasi con gli unguenti riscaldatiui, copiosamente nasce in Mazgnesia e Tralli.

DE L'ACINO, Cap. XLIX.

(Chi la chiama basilico seluestre, Romani ocimaz stro.) è un'herba che entra ne le corone & ha ramuz scelli sottili, è simile a l'ocimo. ha le seglie piu hirsute. è molto o dorata, e seminata da alcuno ne gli horti. bez uuta reprime i mestrui, e la scorrenza del corpo, impo sta sana l'ensiature, o il suoco sacro.

DELABACCA:

RE. Cap. L.

Herba che si mette ne le corone, è ramusculosa: le sue soglie sono aspre, e di grande \( \tau \) a tra la uio: la, e il uerbasco: il gambo è anguloso, di ale te \( \tau \) a d'un gombito, alquanto aspro, con nascene le mtorno: ha i fiori purpurei, alquanto biancheggià ti, o odorati: le radici simili a l'elleboro negro, ne le quali è odore uicino al cinamomo: non ama luochi

1 y

aspri, humidi: la radice cotta in acqua uale a spasima ti, a rotti, a caduti d'alto luoco, a la tosse antica, a la disficulta de lo spirito, e de l'urina: prouoca i mestrui, e có umo si beue contra morsi de uelenosi, la radice uer de sopposta a le semme tragge suori il parto del corpo: la sua decottione in somento gioua a le donne che hanno parturito: secca, e trita in polue si sparge sopra il corpo per gratiosita del suo odore, le soglie per la uertu astrittiua, che hanno, impiastrate sanno al dolore del capo, a l'insiammationi de gli occhi, er a le ma melle insiammate dopo il parto, a le egilopi incommin cianti, er al fuoco sacro, e co'l suo odore induceno sonno.

DE LARVTA. Cap. LI.

Pegano (chi dice rhyte, Egitty epnubos, Soriani ar mala, ouero bessasa, Africani curma, Romani ruta hor tense) di due sorti si troua ruta. una siluestre, montana: un'altra domestica, es hortense. la seluatica, e montaz na è di maggiore agrimonia, che l'altra: e però e dan nata ne cibi: quella che nasce uicina a l'arbore del siz co è migliore, viu accommodata a mangiare, l'una e l'altra di sua natura adustiva, riscalda, es es hulcera: prouoca l'urina, e i mestruizin cibo, o in beuanda staz gna il corpo la domestica resiste a i ueneni mortali beuuto il suo seme con uino a misura d'uno acetabuz lo le soglie per se prese manci, o con noci, e sichi secchi scemano la for a de ueleni: parimente giouano contra morsi de serpenti beuuta, ò mangiata estingue la uere

100

tu generatiua: cotta co aneto secco finisce i storcimen= ti. beuuta uale ai dolori del petto, e de le coste, a la difficulta del spirare, a la tosse, a l'infiammationi del polmone, a 1 dolori de la sciatica, e de le giunture, a freddi tremo losi de le sebbri terminate, beuuta com'é deno diranci cotta in oglio, es infusa quella decottio ne in cristère fa al dolore colico, a le uentosita de luo? chi de le donne, co intessimo retto: trita, e mista con mele, o imposia da le parti naturali al sedere in tuto to quel spatio l'eccita da la suffocatione di matrice: cotta m oglio caccia i uermi del corpo, e beuuta quels la decottione con mele s'impone contra i dolori de le giunture, e con fico imponsi anchora per l'hidropisia anasarca.m uino cotta a la consumatione de la mità in lauanda, o in beuerag gio uale al medesimo. in cibo seruata co'l sale, e cruda chiarifica il uedere: impiastra ta con polenta mitiga i graui dolori de gli occhi, con oglio rosato seccorre al dolore del capo:trita, co un= posia stagna il sangue dal naso: con foglie di lauro impiastrata medica l'infiammationi de testicoli: con cera es oglio mirtino fa a le posiule rompenti: sana le macchie bianche con uino, peuere, e salnitro fregas te, es empiassirate, la medesima con le medesime cose guarisce le formiche, e gli hulceri, che si chiamano thy mi:con mele er alume imposta l'impedigine :il sugo riscaldato in scorza di melagrana, es instillato ne l'o recchie uale al, dolore: s'inongeno gli occhi con la giù ta di mele, e di sugo di senogreco per la debbolezza

loro: con aceto, cerufa, & oglio rosato inoto sana gli hulceri serpiginosi, il suoco sacro, e le nascentie del cas po: la ruta massicata ammenda il piaceuol odore, e l'agrimonia de le cipolle, es de l'aglio mangiati. la ruta seluatica montana mágiata oltrail gusto è mor tale.come communcia fiorire se la si raccoglie per insa lare, e condire la fa uenir ro se le mani, e le eshulces ra, o enfia il corpo, lo fa spiurire, o infiamma grans demente pero bisogna nanzi che se carpisca ongere la faccia, e le mani d'oglio. dicesi, che'l sugo de la ruta seluatica sparso sopra i polli de le galline, che rimoues no le gatte da loro dette faine o martorelli, la ruta sel uatica, che nasce in Macedonia, in cibo amma? Za in= continente, uero è che quel luoco è montano, e pieno de uipere beuesi il suo seme contra i mali de gli inte si ni,e si trappone con remedy contra ueneni

\* dassi contra il spargimento de l'urina il seme de la ruta seluatica secco, sin sette di guarisce, la radice di questa ruta si chiama moli montano: ella è simile a la domestica, si beue per il morbo caduco, so al dolore de la sciatica, prouoca i mestrui so amo mazza il parto nel corpo, la seluatica è piu aspera, e piu efficace che la domestica: non si dee usare ne cibi,

perche la noce.

(DE LA RVTA SELVATICA.Cap.LII.

Chi la dice pegano agrio, chi hyperico, chi andros semo, chi corio, chi chamepiti, chi sentonale, Africani curma, semmaced, Romani hederale, perche il suo se me ha de l'odore de la resina del pino, però ella è stata detta chamepiti, cioè pino terrestre, es humile ha le so glie simili a la ruta: è pianta picciola, e ramusculosa, e di colore rosseggiante: il siore è luteo, e trito con le die ta manda suori uno humore sanguigno: però è detta androsemo: ha i ramuscelli hirsuti, i folliculi lunghi, che tirano al fondo, ne i quali è il seme come de l'orzo, di color negro, e di color di resina, nasce ne lochi aspri, e culti: apposta prouoca l'urina, e i mestrui beuuta con uino sinisce la quartana: le soglie col seme imposte mez dicano i luochi abbrusciati: la ruta seluatica beuuta p quaranta di guarisce la sciatica.)

DE LA RVTA SEL VATICA-Cap.LIII.

Chiamano alcuni ruta seluatica quella, che in Cap padocia, in Galatia d'Asia è chiamata moly ella è pianta che manda suori piu rami da una medesis ma radice, co ha le soglie piu lunghe, piu tenere, che l'altra, dispiaceuole odore, di sior bianco: ha i suoi ca pitelli in cima alquanto maggiori che la domessica, e per lo piu costano di tre parti, in cui è il seme trians gulato, rosseggiante, e amaro al gusio: questo solo è in uso, maturasi ne l'autuno, uale a la debbolezza de glio chi inonto, trito con mele, con uino, zasfrano, sugo di sinocchio, e sele de polli gallinacci alcuni chiamano questa ruta seluatica armala, soriani besasa, Cappado ci moly: perche è simile alquato a lei: ha la radice nes gra, il sior candido nasce ne monticelli e ne i campi grassi.

ſ iiÿ

DE MOLY. Cap. LIIII.

(Chi la chiama leucoio siluestre) ha le foglie de la gramigna, ma piu larghe e sparse per terra: ha il sior simile a la uiola matronale ma minore, di color di latte, e de grande za quale la uiola purpurea il game bo è candido, di lunghe za di quattro gombiti, un cie ma del quale è un certo che, simile a l'aglio: la sua rae dice è picciola, e bulbosa: trita, e sopposta à le semine con unguento irino è grandemente aperitiua de suoi luochi secreti.

DE LA PANACEA HER = CVLEA. Cap. LV.

Panace heraclio (Romani panace herculeo) è una herba, di cui si caua l'opopanace, cio è liquore de lapa nacea.nasce copiosamente in Beotia, es in Sophide d'Arcadia:e per l'utile iui è seminata ne gli horti, e culta con molto studio ha le foglie aspre, e sparse per terra, di color d'herba, e che se assomigliano a le fo: glie del fico, diuise d'ogni intorno in cinque parti: ha il gambo altissimo, come la ferula, nelquale è una sotti lissima lana, e circondato di foglie piu minute: produe ce in cima uno capitello al modo d'aneto: fa il fior lu: teo, il seme odorato, e di feruido sapore. da una sola ra dice n'escono molte, di colore bianco, di graue odore, di scorza grossa, es amara:nasce in Cirene di Libia, & in Macedonia. si raccoglie il liquore tagliata la radice a l'hora, che germogliano i rami. fa un liquor candido, il qual poi secco ne la superficie pare di cos

lore Zaffranino: fanno in terra una fessa, e sotto pongo no le feglie, sopra lequali cada il sugo, ilqual toglieno come è secco, lo raccogliono anchora co'l modo mede simo al tempo del mietere, le radici sono migliori, les quali non hanno cresse, es hanno la scorza tensa, ii color candido, secche, non tarlate, aromatice, e feruie de al gusto il frutto nato in mezzo a la ferula è utile un cibo:ma quello, che è nato de gli altri ramuscelli è piu infermo, e rimosso da l'uso de cibi.il sugo miglios re è quello, che è amarissimo al gusto, e di dentro can= dido, o che alquanto rosseggia di fuori, al color cros ceo inchinante, che sia terso, grasso, e fregolaticcio, e che incontinente si liquefaccia posio in acqua, sia di graue odore, è riprouato il negro, e molle : s'adultera con l'ammoniaco, ouero con la cera; ma si conosce, per che il uero trito in acqua co le dita si risolue, e divien di colore di latte, la panacea ha uertu di riscaldare, as sottigliare, mollificare, però è accommodata a freddi tremolosi delle sebbri ne lo auenimento: beuesi in acs qua mulsa,o in uino per i spasimi, rotture, dolori di co ste, storcimenti, tosse, sparoimento d'urina, e scabbia de la uessica:prouoca i mestrui, o uccide il parto nel corpo.liquefatto co mele dissolue le uctosita, e le dure ? Ze de luochi de le donne. s'monge per il dolor de la sciatica, mischiasi con le medicine lenitiue, e che si fan= no per il dolor del capo:rompe i carbonchi : impia= stranosi con una passa le podagre:posto ne le concaui ta de denti mitiga il dolore, inongonosi gli occhi

# los

per chiarificare il uedere: misto con la pece è utilissis mo empiastro contra il morso de cani rabbiosi, est als tri animali. la radice de la panacea aguitata appossita ne luochi de le donne sa uscire suori il parto, gioua a glibulceri antichi, rinueste l'ossa priue di carne trista, empiastrata, o con mele inonta il seme preso con absinthio tragge suori i mestrui, e con aristolos chia uale contra tutti gli animali uelenosi beuesi ans chora in umo co molto prò p suffocatione di matrice.

DE LA PANACEA D'ASCLE:
PIO. Cap. LVI.

Produce un gambo sottile, es alto un gombito, dis stinto de nodi, intorno alquale sono foglie simili al fez nocchio, ma maggiori, e piu hirsute, es odorate: es in cima ha una ombrella, ne la quale sono siori d'oro, odo rati, con agrimonia: i siori triti, es il seme con mele si impongono a gli hulceri, ensiature, e morbi esahulcera tiui, e corrosiui sin a l'ossa, si beueno con uino contra serpenti, e s'inongono co mele alcuni chiamano origana no agresle, altri cunila, di cui dicemo tra gli origani.

DE LA PANACEA CHIRO: NIA. Cap. LVII.

Nasce nel monte Pelio: la foglia è simile a la maga giorana: ha i siori aurei, la radice picciola, che non è molto prosonda, es agre al gusto, la radice beuuta re siste al ueneno de serpenti: il simile sa l'impiastro de le foglie.

DEL LIGVSTICO. Cap. LVII

187

京の 日本の

H.

(Chi lo chiama panacea, e chi panace) nasce copio saméte in liquria, onde acquissa il nome, nel mote Ape nino contiguo a l'alpernon senza causa i paesani lo chiamano panace, perche ha la radice, il gambo, e la uertu de la panacia herculea; nasce ne monti altissimi, aspri, e dumosi, es appresso l'acque correnti. produce un gamboncello sottile, simile a l'aneto, nodoso, intor= no alquale sono foglie di sertula campana, ma piu tene re,odorate, e come siua piu al sommo del gambo piu sottili, tagliate di piu taglie, ha in cima del gambo una ombrella, nellaquale è il seme negro, sodo, e lugo simile al finocchio, acre al gusio, es ha del'aromatico, la sua radice è candida simile a la panacia herculea, co odo rata la uertu del seme, de la radice è di riscaldare; aiu tano la concottione, uagliono a dolori de gli intessini, a l'enfiature, e uentosita del Momaco, e morsi de ueleno si.beuute traggono suori i mestrui, e l'urina: & appo ste sanno il medesimo effetto. la radice, co il seme si mi schiano con le medicine penetratiue, e che aiutano la concottione: è assai accomodato a la bocca il ligustio co, pò gli habitatori del paese, oue nasce l'usano in ues ce di peuere ne codimeti de le uiuade, si falsifica co un certo seme simile, ma si conosce facilmete, ch'egli è ama ro, alcun'altri l'adulterano co'l seme di finocchio, e di Seseli.

DE LA PASTINACA SELVATICA. Cap.LIX. Staphylino agrio (chi dice cerascomi, chi dice pa= Hinaca rusiica, Egitty babibyro, Africani sichan,

Romani carota) ha le foglie del gingidio, ma piu lar= ghe, or alquanto amare, il gambo dritto or aspro, or m cima ha la spanocchia de l'aneto, ne la quale sono fiori bianchi, che un mezzo hanno certo poco di purpu ra, che uaria nel colore di Zaffrano. ha la radice di grossezza d'un dito, di lunghezza dodrantale, e che cona è buona da mangiare.il seme beuuto, o apposto mena i mestrui, soccorre beuuto a la difficulta de l'uri na, a l'hidropissa, al dolore de le cosse, che è detto pleu ritide: è utile cotra il morso de uelenosi, dicesi che chi lo piglia inanti, no pò essere offeso da uenenati : aiuta la concettione la radice prouoca l'urina, es eccita ue nere: apposta tragge il parto del uentre: le foglie tris te, o imposte con mele ripurgano le corrosioni de gli hulceri: la domestica è migliore da mangiare, e uale a tutto cio, ma con minore efficacia.

## DEL SESELI DI MARSIE

LIA. Cap. LX.

(Chi lo chiama sphagno, chi platycymuno) ha le fo glie del finocchio il gambo è piu grosso, e la spanoce chia simile a l'aneto, ne la quale è il seme anguloso, lungo, agro in cibo la radice lunga, a odoratari scaldano la radice, e il seme, e si beueno contra il spara gimento de l'urina, e per chi non po spirare se non col collo dritto giouano a la suffocatione di matrice, al morbo caduco traggeno suori il parto, a i mestrui fanno a i mali de gli intestiniza sanano la tosse antia ca il seme beuuto con uino aiuta la concottione, dissola

ue i storcimenti. è utile a le febbri dette epiale, che sono da la siema fredda uinea e putrefatta-i uiadanti lo beueno con peuere, e uino per rimedio coera il fred do.dassi a le capre, es a gli altri animali di quattro piedi per aiutare il parto loro.

DEL SESELI ETHIOPIS

1

RAI

Cap. LXI. (Ggli Egitty lo chiamono cyonophrice) ha le foglie de l'hedera, ma minori, e lunghe al modo del pericly = meno. la pianta è grande, es hai tralci quasi di due gombiti:ne i quali sono i ramuscelli dodrantali, er i capitelli de l'aneto.il seme è denso come del tritico, ne gro, amaro, piu agro, e piu odorato de l'antidetto, e moito soaue.

## DEL SESELI PELOPONNE: SE CIOÈ DE LA MO: REA. Cap. LXII.

Ha le foglie de la cicuta, ma piu larghe, e piu gros. se, ha il gambo maggiore di quello di Marsilia, come la ferula: in cima del quale ha una spanocchia largha, & in quella è il seme piu largo, e piu carnoso, & odo rato: ha le medesime for Ze: nasce ne luochi aspri, es hu midi, e ne monticelli trouasi anchora in Ida.

## DEL SESELI DI CAN= DIA. Cap. LXIII.

(Chi dice tordylio, e chi tordylo) nasce nel monte Amano, ne la Cilicia: è herba picciola, e ramusculosa: ha il seme picciolo, rotondo, er ha similitudme de scuz

ti piccioli, odorato, o alquanto agro. beuesi contra la dissiculta de l'urina, o a prouocatione de mestruiil sugo del gambo, e del seme uerdi beuuti m uin passo per dieci di al peso de tre oboli sanano i uitii de le reni: la radice in lattouario con mele è potenti sima a sa re sputare le superfluita del petto.

DEL SISONE. Cap. LXIIII.

(Sison chi dice sinnon.) è un picciolo seme, che nas sce in Soria simile a l'apio, lungo, negro, e servido al gusto si beue per la milza, per la difficulta de l'urina, e per la retentione de mestrui, i passani l'usano ne i condimenti co la zucca alessa, e con aceto, ne la cima ha come picciole granella.

DE L'ANISO. Cap. LXV.

(Chi dice sion). è picciolo seme nato in Soria, simi le a l'apio grande, feruido, lungo beuesi contra la mil Za, e l'urina, che si manda fuori con difficulta, uale a la retentione de mestrui gli habitatori se ne serueno per i condimenti e con Zucca cotta maceto l'anisori scalda, e essica, sa il siato odorifero lieua il dolore prouoca l'urina dissipal'acqua che è tra la cotica (cio è hidropisia) beuuto rissingue la sete risiste a uene ni de animali, uale a le uento sita, slagna il corpo e reprime i siussi bianchi de le donne, sa uenire a le don ne il latte eccita uenere, suffumigato al naso lieua il dolor del capo trito con olio rosato e instillato sana la rottura de le orecchie. Il miglior è il fresco, pieno e forsoro so, che ha ualido odore il piu lodato in bonta

è il Candiotto, dopo quello è lo Egittio.

100

Ben

2017

DEL CARO. Cap. LXVI.

Caron (Romani caro, ouero careo) picciolo, e noto a tutti: riscalda, moue l'urina, grato in cibo, es accom modato al slomaco: diuta la concottione, si trappone ne gli antidoti, e ne le medicine penetratiue: corrispon de a l'aniso-la radice alessa si mangia, come la pae stinaca.

DE L'ANETHO. Cap. LXVII.

Anethon (chi polgidon, chi anicetum, Egitty araz chu, Africani scyrtia, Daci polpum, Magi sperma di cy nocephalo: ouero capello de cynocephalo, ouero spera ma de Mercurio, Romani anetho) la decottione de la cima de l'anetho secco, e del seme prouoca il latte, sa cessare i do lori intessini, e le uentosita, reprime il slus so del corpo, e'l uomito, muoue l'urina, mitiga i sine ghio zi, noce a la uista de gli occhi, e beuuto di cone tinuo il seme istingue la uertu generatiua, in soe mento è utile a mali de le donne, la cenere del seme abbrusciata, er imposta sana il sungo del sedere.

DEL CVMINO DOMESTI CO. Cap. LXVIII.

Cymino grato al gusto, ma molto piu l'ethiopie co, che Hippocrate chiamò regio: il secondo in bone ca è l'Egittio: poi ui sono gli altri in Galatia de l'Az sia, in Cilicia, e Terétia, et i piu altri luochi. la sua uer tu è di riscaldare, et essiccare, e d'assrigere, la bollitura sua con olio in cristero insusa gioua contra storcimen ti, e uentosita: macerata con farina di loglio, & olio, & acqua impiasirata di suori uale il medesimo. dassi con posca a la difficulta del spirito, & a chi non po spirare se nó col collo dritto, et in umo cotra i morsi de uelenosi trito con aceto in soppositorio stagna i slussi de le semme, e del sangue del naso. con una passa, o con farina di loglio, o con cera imposto uale a l'institumation de testicoli: beunto e inonto induce pal lido colore.

DEL CVMINO SELVATI:
CO. Cap. LXIX.

Cymino agrio nasce molto, es è di maggior uertu ne la LiciaGalatia de l'Asia, er in Carthagena di Spa gna. è picciola pianta. ha il gambo dodrantale, e sotti le: to ha quattro, o conque fogliette come il gingidio, tagliate a guisa di sega: ha oltra ciò in cima del game bo cinque o sei capitelli tondi, e molli:ne quali è il ses me glumoso, piu agro al gusto che'l domestico, nasce ne i colli, beuuto con aceto fa cessare il singhio ? con acqua contra i siorcimenti, e le uentosita; con umo co: tra animali uelenosi, er a l'humidita del Flomaco, ma Hicato, or impiastrato con mele, or una passa toglie uia i segni, e uale a l'infiammatione de testicoli . ui è un'altra specie di cumino seluatico simile al domessi= co, e che da tutti i fiori produce silique cornicchiate, in cui è il seme de la nigella beuuto è potentissimo con= tra i morsi de serpenti: uale oltra ciò al spargimento de l'urina,

use of san

w 54/616

Romani apio) è accommodato a tutte le cose, a lequali è ancora il coriandro; con pane, e con polenta si mete te contra l'insiammationi de gli occhiemitiga gli are dori del stomaco, dissolue le dure ze de le mammelle per il latte cagliato; crudo, ò cotto, in cibo prouoca l'u rina; beuuta la decottion de le sue soglie, o radici uale contra ueneni, prouocando il uo mito; stagna il core posil seme è piu potente a mouere l'urina, uale es a i morsi de uelenosi, es a chi ha beuuto il lithargirio; dis solue le uentosita, però si mischia co quelle medicine, lequali leuano il dolore, e con l'altre, che sono contra la tosse, e contra ueneni.

## DE L'APIO PALVSTRE.

Cap. LXXV.

Eleosselino (chi dice pedino, chi hydrosselino, Rosmani apio rustico, e palusire) nasce ne luochi acquosi. piu alto che'l domesiico, o ha le sue istesse uertu.

## DE L'APIO MONTANO.

Cap. LXXVI.

Oreosselino (chi lo chiama petroselino agresse, Egitty anonin, Romani apio montano) ciascun gambo uscente da la radice sottile è dodrantale, intorno alquale sono ramuscelli, or in cima capitelli simili al papauero, ma molto piu sottili, in cui è un seme lungo, agro, tenue, odorato simile al cumino nasce ne luochi sassosi, e montani la rad ce, e il seme beuuti in uino tragge i mestrui l'apio e si mischia co gli atidoti e co i rimed, che riscaldano, e che coseriscono a prouocare

t y

Purina:ma è da guardare in questo apio, che non ce inganniamo istimado che quel che nasce ne le pietre, sia il montano.

DEL PETROSELINO CIOÈ APIO SASSATILE.

Cap. LXXVII.

Nasce in Mace donia, ne luochi sassosi, e precipito: si, ha'il seme simile a l'ammio, ma piu odorato, acre, e tiene de l'aromatico: tragge i mesirui, e moue l'urina, uale a la uentosita del stomaco, e al dolore de la co: sta, de la uessica, e de le reni: si mischia con gli antido: ti, e altre medicine prouocative de l'urina.

DE L'APIO GRANDE.

Cap. LXXVIII.

Hipposelino.chi dice grielo, chi apio agresle, chi smyrnio (Romani olusatro) altro è il smyrnio, come si mostrerà di qui a poco. l'olusatro è piu grande, piu candido de l'apio domestico.ha il suo gambo concas uo, alto, tenero, e come intersetto de linee. ha le foglie piu larghe, con qualche colore puniceo, la chioma simi le al rosmarino piena de siori, es inanzi che siorisca aggiunta, insieme a modo de corimbi. ha il seme nero, lungo, sodo, agro, e che tien de l'aromatico. la sua radi ce odorata, candida, (dentro, negra di fuori,) grata a la bocca ne cibi, non molto grossa: nasce ne luochi oms bross, es appresso le paludi: mangiasi come gli altri oleri. mangiasi anchora la sua radice cotta, e cruda: le sue foglie, e gambetti alessi in cibo si mangiano per

se,e si condiscono co i pesci: crudi parimente questi dui si condiscono con il sale, e serbano, il seme beuuto in uin mulso sa uenire i mestrui: si beue, e s'unonge con tra i freddi tremolosi de le febbri, uale al spargimen 2 to de l'urina, la radice ha tutte le medesime uertu.

DEL SMYRNIO. Cap. LXXIX. Quel che ne la Cilitia si chiama petroselino, cio è apio nascente ne le pietre, nasce in gran copia nel mo te Amano: ha il gambo de l'apio, e molte prouagini. ha le foglie piu larghe de l'apio, grasse, sparse a terra, ferme, odorate, con aprimonia, di medicinato odore, di color inchinante al luteo. ha la spanocchia simile a l'aneto, il seme rotondo, simile alla brassica: ha il sao por aspro come de la mirra, però s'usa parimente uno per l'altro la radice ha nel gusto agrimonia, è odora ta, molle, piena di sugo, in cibo offende l'arterie: la scor Za è negra di fuori, di dentro è pallida, ouero bians cheggia . nasce ne monticelli sussosi , e ne luochi hue midi, & inculti, e ne gli anguli terreni; la radice, le foglie, il seme hanno uertu di riscaldare: si condis scono le foglie, e si seruano in cibo, e stagnano il cors pola radice beunta giona al morso de serpenti, mitis ga la tosse, la difficulta de l'urina, e gioua a chi non po spirare se non co'l collo dritto: impiastrata dissola ue l'enfiature fresche; l'infiammationi, e le dure Ze: conduce le ferite a la cicatrice: cotta es in soppositos rio a le femine le fa sconciare il seme gioua a le reni, a la milza es a la uessica: tragge fuori i mestrui, e le

seconde: e beuesi con umo contra il dolore de la sciati: ca.mitiga le uentosita del tiomaco, sa sudare, e rot: teggiare: particolarmente beuuto uale a l'hidropisia e a le sebbri periodice.

SCO. Cap. LXXX.

(Chi dice elaphico, chi nephrio, chi ophigenio, chi ophiostono, chi herpyxe, chi lyme, Egitty chemi, Afrizcani ascaucao, Romani cerdiocello) il gambo è simile al rosmarino, ouero al finocchio, è nodoso, ha le foglie di larghe za di due dita, e di lunghe za molto magagiori, a similitudme del terebinto, piegate con qualche aspre za il gambo ha molti ramuscelli nasciuti, o in cuma de quelli spanoccchie simili a l'aneto. ha i siori inchinanti al colore luteo, il seme simile a l'aneto, la radice di lunghe za di tre dita, di grosse za uno, can dida, dolce, e da mangiare, quando prima commencia germogliare il gambo s'usa come gli oleri in cibo. di cesi che i cerui col pascolo di quest'herba resisteno a morsi de serpenti: però il suo seme si da a beuere constra morsi de uelenosi.

DEL FINOCCHIO. Cap. LXXXI.

Marathro (Romani feniculo) quesi'herba-in cibo fa uenir abbondan a di latte, ouero il seme cotto con la ptisana, e benuta la bollitura de la cima del finocechio, perche ella è prouocativa de l'urina, utilmente se bene a le infermita de le reni, e de la uessica: benuta m

No.

Mai

Bij

umo conferisce contra morsi de serpenti, sa uenire i me strui, beuuto con acqua fredda mitiga la nausea ne le sebbri, e gli ardori del slomaco: le radici trite con mez le sanano i morsi de cani impiastrate: il sugo tratto da le soglie, e de gambi secco al sole entra ne le medicine, e ne remedy, che si fanno p chiarisicare il uedere: cauaz si anchora il sugo del seme uerde con soglie, e ramuscel li, a quello medesimo de la radice: a quel modo medesi mo si caua anchora il sugo, quando prima germoglia no le soglie, ne la Hiberia occidentale il sinocchio sa uno liquore simile a la gomma, quando l'herba sioriz sce, i paesani tagliano il gambo in mezzo, lo approssi mano al suoco, acio che per sorza del calore mandi suori la gomma: questa ne le medicine de gli occhi ha piu uertu, che'l sugo.

## DEL FINOCCHIO SELVATION CO. Cap. LXXXII.

Hippomarathro (chi marathri, chi marathro agresse, chi cuino, chi mio, Egitty sampsos, galli sistrameor, magi thymarnolion, Romani sez niculo erratico) è grande, ha il seme simile al canchry: la radice sua è odorata: ella si beue con utilita contra il spargimento de l'urina, appossa tragge suori i mestrui: il seme, e la raz dice beuute slagnano il corpo: soccorreno ae morsi de serpenti, rompeno le pietre, e purgano la itteritia: la bollitura de le sogli

èbeuut da le nutrici, quando loro manca il latte, purga le donne, che hanno partorito. u'è un'altro fis nocchio seluatico, che ha le foglie strette, sottili, e luns ghe, il seme rotondo, quasi come il seme del coriandro, agro co odorato, e che ha natura di riscaldare: le sue forze respondeno un proportione al sudetto, se non che sono piu inferme, e di minore efficacia.

DEL DAVCO. Cap. LXXXIII.

Chi dice dirceo il candiotto ha le foglie del finoca chio, ma minori, e piu sottili: il gambo dodrantale. ha la spanocchia del coriandolo, i fiori candidi, il seme agro, candido, hir suto, es in masticando di soaue odo re:la radice di grossezza d'un dito, di lungheza dos drantale.u'è l'altro simile a l'opio, aspro, odorato, che sa de aromatico, di feruido sapore il piu lodato è il candiotto.il ter Zo genere ha le foglie del coriandos lo, il fior candido, i capitelli, e'l frutto de l'aneto: ha la spanocchia de la passinaca seluatica, il seme come del cimino, a grotil seme de tutti beuuto riscalda, tragge i mestrui, il parto, e l'urina: sinisce i storcimenti mitiga le tossi antiche: beuuto con umo soccorre al morso de falangi: es empiastrato dissolue l'enfiature. di tutti i dauci il seme è in uso:ma del candiotto s'adopera la radice, laquale beuuta in uino è gentilissimo rimedio a uelenosi.

DEL DELPHINIO. Cap. LXXXIIII. (Chi dice diachysi, chi diachyto, chi paralysi, chi Eamaro, chi hiacyntho, chi delphinia, chi nerio, chi nes TERZO

149

riadio, chi sosandro, chi cronio, Romani dicono buca cino minore) manda suori i rami da la radice di luna ghe Za de doi dodranti, e tal'hor maggiori: intorno a i quali sono foglicine sottili, lunghe, e divise di tagli in sigura de delphini, onde acquisto il nome, ha il sicri simile a la viola bianca, di colore purpureo, ha il seme ne le silique, uguale al miglio, bevuto con vino vale più che altra cosa al morso de scorpioni dicesi, che ap prossimata quest'herba i scorpioni divengono immobili, or impotenti a nuocere: e rimossa l'herba ritornazi no in la natura sua, nasce ne luochi aspri, or aprici.

76

對於

## DE L'ALTRO DELPHI:

NIO. Cap. LXXXV.

Chi lo chiama hyacinto, Romani buccino è simisi le a quel di sopra, ma ha le foglie, e ramuscelli molto piu sottili, e magri. ha le medesime uertu, ma meno es ficaci.

Chi dice dorycnio, chi pyrmo, chi pyroto, chi pyrothro, chi arnopyrite, magi pyrite, Romani saliuare) ha le soglie, e il gabo com'è il dauco siluestre, e il sia nocchio cha la spanocchia simile al capello rotonda: la radice de la grosse la del dito grosse, lunga e di serut dissimo sapore: masiicata sa abbodare la saliua in boc ca: cotta in aceto uale al dolore de deti, masiicata pur ga la slema: mongesi di silla co oglio il corpo a preud care i sudori: uale a lunghi freddi tremolosi, che uenz gono con le sebbri, e a gli antichi rigori, e a memo

bri, es a la cotica, in cui signoreggia il freddo, oltra ciò a la perdita del senso, e del moto è particularmete accommodato.

DEL ROSM ARINO, Cap. LXXXVII.

Libanoti di due sorti se ne troua una seconda, e frut tifera chiamata d'alcui Zea, ouero capsanema, il frutto de la quale si chiama canchrys: ha le foglie simili al fi= nocchio, ma piu grosse, e piu larghe, sparse per terra a quisa di ruota, odorate: il gambo d'altezza di un gombito, e qualche uolta maggiore, con molte concas uita de ali, es in cima una spanocchia, in la quale è il seme copioso, candido, simile a un fusaio o tondo, an= guloso, agro, resinoso, e che masticato incende il gusto: la sua radice è candida, grade, es ha odore d'incenso. u'è un'altra specie simile a quesia, che ha il seme lars go, negro, odorato, simile a un fusaiolo, ma che non mcende il gusto; ha la radice negra di fuori, e bianca di dentro quella specie, che è detta sierile, è simile a le predette, ma non produce gambo, ne seme, ne fiore. na= ce ne luochi sassos, er aspri-quest'herba trita siagna il flusso de l'hemorroidi postaui suso a modo d'empia stro:mitiga le infiammationi del sedere, er il fongo: matura le scroffule, e le apposteme, che sono difficili a maturare.le radici de tutti con mele secche purgano gli hulceri: si beueno con uino per i storcimenti, e con tra morsi de serpenti, sa uenire i mesirui, prouoca l'uri na inonte dissolueno l'enflature antiche il sugo de l'herba, e de la radice monto co mele chiarifica il ues

dere , il medesimo sa il seme , soccorre al morbo cas duco, & al'antiche infermita del petto. Dassi con peuere, e uino per l'itteritia, monto con oglio prosuoca i sudori, trito con farina di loglio, e con aces to s'empiastra per le rotture, spasimi, e gotte, con aceto sortissimo lieua le macchie de la persona, ne le beuande deuest usare il seme del rosmaris no, che non produce il canchry, perche egli è asprissimo, e masprisce l'arterie. Teofrasto dice che il rosmarino nasce con l'erica, es ha le soglie de la lattuca seluatica, ma piu candide, e piu aspre, la radice picciola, beuuto purga per ciascuma uia.

and the same

ķ

DEL CANCHRY.

Cap. LXXXVIII.

Hauertu di riscaldare, e d'essicare con uehemeno tia: però si trappone con le medicine astersiue. emo piastrato al capo uale contra le distillationi ne gli oco chi, e lieuasi al terzo giorno.

DEL ROSMARINO.

Cap. LXXXIX.

Libanoti, che Romani chiamano rosmarino, s'usa di trammettere ne le corone su i rami sottizli, es intorno a loro sono soglie minute, dense, lunghe, sottili bianche di sotto, e di sopra uerdi, e di graue odore, la sua uertu è rissicaldativa, sana la itteritia la sua decottione bez uuta nanci lo essercitio, e dopo hauerla beuuz ta lavarsi in bagno, e beuere del umo, mischiasi

con li mollificatiui e lenitiui, e con l'olio gleucino.

DEL SPHONDILIO. Cap. XCIX. (Chi lo chiama arange, chi phalangio, chi asierio, chi nisyri, chi sphondyli, chi chorodano, chi enanthe, Egitty apsapher, Magi osiri, Romani herba rutinale) ha le foglie alquanto simili al platano, er a la panas rea.I soi gambi sono d'un gombito, e maggiori, simili al finocchio un cima è il seme simile a quello del seseli, doppiato, piu largo, piu candido, piu glumo so, e graue mente odorato, i fiori sono (pallidi, o) candidi la radi= ce candida, simile al rafano, nasce ne luochi palusiri, & acquosi.il suo seme beuuto euacua materie flemma tice per di sotto l'herba in beuanda uale a l'infermita del fegato, a l'itteritia, a chi non po spirare se non co'l collo dritto, al morbo caduco, a la suffocatione de la matrice, in suffumigio il seme desta le gravi sonnolen= Zese con oglio s'monge il capo, e uale a la frenesia, al lethargo, o a dolori di capo empiastrato con ruta re prime gli hulceri serpenti. Dassi la radice contra il spargimento del fele, er a i uiti del fegato la limatus ra, o tagliata la radice in minutissime parti e legata intorno corrode i calli de le fissule.il sugo del fiore fre sco è appropriato a le orecchie esfulcerate, es immar cite.ponesi al sole, e si riserba come gli altri sughi.

DE LA FERVLA. Cap. XCI.

Nartheca (Romani ferula) beuesi la midolla de la ferula uerde per lo sputo di sangue, e per lo slusso slos matico, beuuta co'l umo si da contra'l morso de le uis pere, e messa nel naso stagna il sangue uscente, il suo se me si beue contra istorcimenti, inongesi con olio a pro uocare il sudore, i gambi de la ferula in cibo causano dolori di capo, e seruanosi i mede simi co'l sale ad uso di mangiar, la ferula produce il gambo spesso di tre gombiti, ha le soglie del sinocchio, ma assai piu aspre, e piu larghe, e ferito ne la piu bassa parte il gambo manda suori il sagapeno.

KI)

fin,

mary,

(1)

TER

Pic.

Frid

10%

1/4

DEL PEVCEDANO. Cap. XCII.

(Chi lo chiama agrio, chi agrio phyllo, chi pina [ge lo, Magi buonodimonio, Romani satario) fa un game bo sottile, e magro, simile al finocchio, or incontinente fuori de la terra ha di foglie una chioma piena.il suo fiore è luteo. la radice negra, grossa, di graue odore, copiosa di sugo.nasce ne monti opachi.tagliasi la ra= dice tenera. vil liquore si ripone incontinente a l'om bra, nel sole di subito suampa.e quando si raccoglie, bi sogna primo con olio rosato inongersi il naso, e la tes sta, che altrimete sa uenire doglia di capo, e la uertigi ne, la radice priuata del suo humore (dal fuoco) divies ne inutile il latte, e'l sugo si tragge dal gambo, e da la radice, come de la mandragora, ma il sugo meno ope ra de l'urina al gusto, e piu tosto isuapora. Tal'hora si troua ne gambi, o ne le radici una lagrima congela ta, come l'incenso. Il sugo che uiene di Sardigna, e di Samothracia è antiposto a gli altri, di color rosso, di graue odore, feruido al gusto. fa molto pro inonto co aceto, et olio rosato al letahrgo, a la frenesia, a la uero

tigine, al morbo caduco, a lunghi dolori di capo, a la risolutione, a la sciatica, a li spasimi, co in somma a tut te le infermita de nerui, co l'odorato desta da la suffo: catione de la matrice, e da la sonnole Za.il suffumigio caccia le serpi con olio rosato s'instilla ne le orecchie per leuare il dolore, ponsi ne le concauita de denti per il dolore, beuuto un un'ouo uale a la tosse. soccorre a le angustie di spirito, storcimenti, e uentosita tempe ratamente mollifica il corpo. sminuisce la mil Za, porge grand'aiuto ne la difficulta del parto. beuuto uale co= tra i tormenti de la uessica, e de le reni, e dissentioni. apre i luochi de le donne la radice è utile a tutte le predette cose, ma è di minore efficacia, e beuesi la sua cuocitura secca e trita in polue purga gli hulceri pus tridi, e tragge le scaglie de l'ossa.conduce a la cicatri: ce gli hulceri antichi si trappone ne li ceroti, e ne gli empiastri riscaldatiui. è piu lodato il recente, non tare lato, sodo, e di molto odore. Il sugo per i beueraggi si risolue con le mandole amare, o con la ruta, o col pan caldo, o con l'aneto.

DE LA NIGELLA. Cap. XCIII.

Melanthio (chi dice mecona agrion, melana, chi gith, Romani papauere negro) è picciolo arbuscello, es ha i rametti sottili, de l'alte Za d'un piede, e quals che uolta maggiore, le sue foglie sono picciole come è'l senecione, ma molto piu sottili, m cima ha un picciolo uase come il papauero, lungo, e ne la parte inter na sono piu luochi spartiti da le membrane, che ui so:

no,n. quali è rinchiuso il seme negro, odorato, agro, il quale s'insperge sopra'l pane, (& è gratissimo.) em= piastrato a la fronte sa contra il dolor del capo. trito con un guento irino s'instilla nel naso contra la itterie tia mcomenciata, toglie le lentigini, e guarisce la les pra.impiasirato con aceto dissolue l'enfiature antiche, e le dure Te, imposso con un uecchio rimoue i chiauoni primo scarificati, il seme si cuoce in aceto e giungiuisi de la teda, e questa lauanda sa al dolor e de denti.imponsi con acqua a l'umbilico, e caccia i uermi rotondi del corpo trito, e legato in poco di tela di lie no, o odorato gioua a le distillationi nel naso. beuu: to piu giorni prouoca i mestrui, l'urina, e'l latte beuu: to in uno lieua la difficulta del spirare, beuesi in acz qui al peso d'una dramma contra'l morso de solangijo Il suffumigio caccia le serpi. dicesi però che beuuto ola tra al iusto è mortifero a l'huomo.

dies.

QQ!

Will

idi

DEL LASERPITIO. Cap. XCIIII.

Silphio. (Romani laser ouero la serpitio) nasce ne luochi a la Soria, Armenia, Media, e Libya. Il suo gambo è simile a la serula, che chiamano maspesto. ha le soglie de l'apio il seme largo (e quasi sogliaccio.) la radice è riscaldatina, mangiata dissicilmente si cuoce, nocina a la nessica mista con cera medica le scrossule, e i bognoncelli. con oglio imposta a guisa d'empiasiro toglie i segni, con ceroto irino, o ligustrino nale a dolori de la sciatica, con aceto cotta in scor la di melagrana tos

glie le crescenze del sedere beuuta è contra ueleni, s'u Ja ne gli mtingoli, mista co'l sule sa saporiti i cibi.co. gliesi il liquore scarificata la radice, e i gambi. il mis gliore è quello, che è sotto il rosso, trasparente, che oli= sce di myrrha, er ha fermo il suo odore. Riprouase quello, che uerdeggia, come porro, & al gusto aspro, e che quando è lauato facilmente imbianchisce. s'alcu no gusterà del cyrenaico ogni picciola parte prouoca per tutto il corpo una humidita come di sudore, è di se debbole odore, che chi lo piglia in bocca per picciolis simo tempo si sente in bocca l'odore. Di minor uertu è poi il Mediano, e Soriano. Questo liquore si falsifica, nanti che si secchi con la farina del sagapeno, o farina di faua, ma si conosce al gusto, a l'odore, a l'aspetto, e quando si bagna · sono alcuni, che chiamano il game bo silphio, la radice magydarim, le foglie masteta. 11 liquore è potetissimo, poi sono le foglie, poi il gambo, il liquore ha acrimonia, e genera uentosita, inongesi con aceto, peuere, e umo, e uale al cadimento de capel= li chiarifica il uedere, inonto con mele sana le catarat te de gli occhi quando incominciano. si pone ne le cas uerne de denti, e mitiga il dolore. o si pone con incens so in pezza di lino, e s'inonge. si fa lauanda con hisso? po, e fighi secchi cotti in posca sopraponsi a la piaga fatta da ueleno so animale, e si beue anchora, e s'inon? ge contra saette, dardi, o altre simili arme uelenate, e uale contra'l morso di tutti gli animali che o co'l pungere, o co'l toccare, o co'l mordere quelenano. in? fondesi

临山

pha

BR &

dist

阿斯斯

Dista

hits.

195

fondesi in que mali, che cominciano a passare in gan grena, perche non serpano piu oltra: fatta primo la scarificatione, e per se e con ruta, salnitro, e mele s'in= ongono i carbonchi.con cera, o con carne de fichi secchi mollisicato primo il luoco, toglie i chiauoni e i calli scarificati inanzi-con aceto sana la noua impedi gine+con uetriolo, ouero erugine monto il naso toglie le crescenze de la carne et i polipi, ma bisogna poi che è inhumidita con una forfice tagliare la carne cresciuta soccorre a l'antiche asprezze de l'arterie e bez uuto con acqua ispedisce incontinente la uoce graue, rauca, inasprita monto con mele reprime l'ugola: con acqua mulsa uale in gargarismo a la squinantia. l'uso suo in cibo accresce colore. dato in ouo sorbile gioua a la tosse, es al dolor de le coste. dassi con fichi secchi per l'itteritia, e per l'hidropisia, beuuto con peuere, es ıncenso dissolue i freddi tremolosi ne le febri . dato a diuorare al peso di uno obolo conformato in pasielli uale a le contrattioni de nerui, et al spasimo de gli inarcati a le spalle. Si gargariza con aceto per dimos uere le sanguisughe attaccate a la gola. beuest contra il latte cagliato in pezzi, e dato in aceto mulso soccor re al mal caduco.con peuere, e mirrha si beue a la pro uocation de mestrui. pigliato in un'acino d'una agiu ta contra il flusso ssomatico. beuuto con la lisciuia sana i spasimi subiti, e le rotture, per le beuande si risol ue con le mandole amare, o con la ruta, o co'l pan cal do.Il sugo de le foglie sa il medesimo, ma con minor e

efficacia.mangiasi con aceto mulso, et è accommoda to a i uiti de l'arterie, massime quando la uoce è rinz tuz zata. V sosi di mangiare con la lattuca in uece d'e ruca. Dicesi, che in Libia nasce l'altra magy dari radi ce simile al laserpitio, ma non si grossa, ne agra, ne sun gosa de laquale non si raccoghe liquore, ella sa però il medesimo effetto, che il laserpitio.

DEL SAGAPENO. Cap. XCV.

Eil liquore d'un'herba ferulacea, che nasce in Mez dia, il migliore è quello, che tralluce, e di fuori ha co= lor rosso, dentro candido, ha odore tra il galbano, e'l laserpitio, o d'agro gusto, sa a dolori del petto, e de le coste, a le rotture, à li spasimi, e tosse antica. purga la flemma grossa del polmone. Dassi per i morbi cadu chi, per spasimati inarcati a le spalle, p mil Zadosi. e di piu a la risolutione de nerui, o horrori ne le febbri circolari beunto. si mischia con gli unquenti. attragge i mestrui, e beuuto con acqua mulsa uccide il parto be uesi con umo contra il mor so de uelenosi, odorato con aceto desta da la suffocatione de la matrice, lieua le cicatrici de gli occhi, e rimoue la caligine da gliocchi, le cataratte, e tutto quello, che indebolisce la uista. si ri solue come il laserpitio con ruta, acqua, mandole ama re, o con mele, o con pan caldo.

DE L'EVFORBIO. Cap. XCVI.

È un'arbore ferulaceo che nasce in Lybia nel Tmo lo de maurusii piena di liquore acerrimo, il cui ualidis simo feruore temendo i paesani pigliano i uentri de le

perore lauati, e legano intorno a l'arbore, e da lontas no con arme inhastate feriscono il gambo, ilqual per= cosso escefuori il liquore un quelli uctricelli come da un unse rotto, e tal'hora tanto è l'impeto, che si sparge an che per terra. Di due specie ne sono, l'uno è lucido co= me la sarcocolla, e costringesi in pezzi a grandezza de l'eruo: l'altro che si congela ne i uentricelli detti m massa, di color di uetro, si falsisica l'euforbio con la sar cocolla, o glutino. Il piu lodato è quello, che è lucido, & agro, ma l'isperien a è difficile, percioche appros simato una sola uolta a la lingua tanto la incende, che ciascun'altra cosa, che tocca pare essere euforbio, si rife risce l'inuetione, a IubaRe di libia. Sil suo liquore ha uertu di riscaldare s'inonge, e dissoluenosi le cataratte de gli occhi benuto co'l suo feruore incede p tutto un giorno, e però si mescola con mele, si trappone in li colliri, ma hassi il rispetto a l'acrimonia sua. medica i dolori de la sciatica tolto in beuanda aromatica, imo posto in quel di trag qe fuori le scaglie de l'ossa. Ma bisogna chi uuol usare l'euforbio, guarnir la carne, che ueste l'ossa, di pezza di lino, o di ceroto. Hanno detto alcuni, che morsicati da serpenti no senteno alcuna no ia, se tagliata la cotica fin'a l'ossa s'infonda il sugo trito(e dissolto,)e poi si ricuscia la ferita.

DEL GALBANO.

Cap. XCVII.

Chalbane(Romani galbano)è un liquore d'una ferula nascente in Soria, che alcuni chiamano

metopio, lodatissimo è quello che piu s'assomiglia a lo incenjo, granoso, puro, grasso, non legnoso, e che ha qualche poco di ferula, e di seme mischiato, di grane odore, ne troppo liquido, ne troppo arido. si falsifica con refina mista, farina di faua, er ammoniaco. la fua natura è di riscaldare, è ferunda, istragge, e dissolue. sopposto, co in suffumigio attragge i mestrui, e'l pars to.s'monge con aceto, e salniero a leuare le lentigini. s'un phiotisce per la tosse antica, per le difficulta di spirito, per l'asma, per le rotture, per li spajimi. beuuto con uino, e mirrha è rimedio contra'l tossico e beuuto nel modo medesimo tragge suori il parto morto. Im: ponesi contra il dolore de le coste, es a l'aposteme ine fiate in le parti carnose per materia grossa, che greci chiamano dothiene.odorato uale a morbi caduchi, a la suffocation de la matrice, a la uertigine. In suffumi gio caccia i serpenti, et inonti si seruano securi da mor si loro con olio es herba schondylo co'l solo toccare ammazza le serpi, inonto o imposso ne le cauerne de denti lieua il dolore.credesi, che gioui contra le diffi= culta de l'urina.Risoluesi per farne beuanda o co man dole amare, o con ruta, o con acqua, o con acqua muls sa,o con pane caldo si risolue anche co'l sugo de pa: paueri, che chiamano meconio, o con rame abbruscia: to, o con fele liquido. pur gasi in questo modo : si pone in acqua calda. quando sera liquefatto tutte le immon ditie uerranno a sommo, e facilmente si separerano. u'è un'altro modo di purgare anchora; legalo in pezza di lino rara, e monda, e sospendilo in uase di ramo, o uase di terra pegolato, si però che la pezza ou'è il gal bano non tocchi il sondo del uase, coperchialo e lascia lo ne l'acqua bugliente la parte, che serà utile, passe rà come percolatoio, quello, che sera legnoso, rimarra ne la pezza.

DE L'AMMONIACO. Cap. XCVIII.

Ammoniaco (è un'herba, di cui si fa il prosumo ammoniaco, chi dice apasyllo, chi criotheo, chi elius stro, Romani gutta ammoniaca) è il sugo d'una ferus la, che nasce in Libya appresso cyrene, e tutto l'arbu= seello co la radice si chiama agasylli.lodasi quello, che è meglio color ato non legnoso, non sasseso, che è co= stretto in grumi a guisa d'incenso, puro, denso, senza sordezze, d'odore del cassoreo, e di gusto amaro, e que sta cosi fatta specie chiamano thrausma, che uol dir fragmento, perche facilmente si spezza. l'altra che ha mista o terra, o pietre, da le pietre, che ui sono è detta phyrama, che uuol dire commistione. nasce in Lybia al tempio di Gioue ammone questo liquore stillante da arbore ferulaceo. Mollifica, istragge, riscalda, dissol ue l'enfiature acute, e le durezze, beuuto solue il corpo, tragge fuori il parto beuuto al peso di una. dramma consuma la milza.libera da i dolori artetici e de la sciatica soccorre a l'asma, es a chi non po spi rare se non co'i collo dritto, es a chi ha nel petto cons gregato humore, in lattouario con mele o con sugo di ptisana si sorbe, mena l'urina sanguigna. toglie le mac

chie de gli occhi, e l'asprezza de le gene trita có aceto es imposta toglie le dures ze de la milza, e del segas to impiastrato con mele, o pece dissolue le materie sas sose aggregate ne i nodi, che greci chiamano poricos serisce a le siacchezze, es a dolori de le sciatiche mon gendo con aceto, salnitro, es olio liguririno in uece de gli acopi mitigatiui, e ristauratiui.

#### DE LA SARCOCOLLA.

Cap. XCIX.

E(lagrima d'arbore nascente in Persia simile a la manna de lo incenso) di color sotto l'rosso, er alquanz to amara al gusto, salda le ferite, reprime le distillatio ni de gli occhi, si mischia con gli empiastri, e si salsifica con la mistura de la gomma.

DEL GLAVCIO. Cap. C.

E sugo d'herba, che nasce a Hieropoli in Soria, ha le soglie del papauero cornuto, ma piu grasse, sparse a terra, di spiacente odore, e di gusto amaro, il suo sue go è di colore Zassranino, i paesani pongono le sue soe glie in uase di terra e scaldano in sorno, che non sia molto caldo, sin tanto che diuengano aride per il calo re, poi le pestano, e traggono il sugo, e da principio lo usano per medicina de gliocchi, ha uertu di rinfresseare.

DE LA COLLA. Cap. CI.

(Romani glutino) perche alcuni l'hanno usata a ri congiungere le materie insieme, co un ollarle, l'hanno chiamata xylocolla, e pche fassi di cuoio di boue, l'has no dato nome di taurocolla, la migliore è la Rhodiotz ta, sassi di pelli boume, es è di candido colore, e tras sparente, la negra è piggiore. Questa colla dissolta co aceto sana la impedigine, e la lepra, che è al sommo de la cotica, non lascia ne luochi abbrusciati leuar le pus siule, se si dissolue in acqua calda, e s'inonge, dissatta con mele, o con aceto è utilissima a le ferite

DE LA COLLA DI PESCE.

Cap. CII.

Questo glutino di pesce è il uentre d'un pesce ceta ceo. Il migliore è che uien di ponto di candido colore, alquanto grasso non aspro, che tosto si disfaccia. è accommodato, es utile a gliempiastri, che s'usano per il capo, o che uagliono a la lepra, o che siano per mondisicare, e per far rilucere la faccia.

DEL VISCHIO. Cap. CIII.

Ixo, il buono è il recente, dentro che ha colore di porro, e di fuori tiene di flauo, coin cui no è puto d'a sprezza, ne di forfora, fassi ne la siate d'un certo frut to, che nasce ne le quercie acinoso, che ha foglie di busso. Il frutto si pista, poi si laua, co poi si cuoce in acqua. Alcuni masticano quelli acini, e fanno il uio schio. Nasce anchora il uischio su i meli, peri, co alo tri arbori, trouasi anchora alcuna uolta ne le radici d'alcuni arbuscelli, la sua natura è discussiva, mol lisica, co istragge, misto con tanto di resina, e di cera matura l'ensiature dopo l'orecchie, co altre apostez me inuolto nel splenio, sana l'epinittidi. co incèso mol

u iiÿ

listica gli hulceri antichi e le maligne aposteme.cotto con calcina, o con pietra gagate, o asia apposto smi=nuisce la milza. empiasirato con orpimento poluereg giato, o con sandaraca lieua l'asprezza de lunghie.mi sto con calcina, o secciaacquista, es accresce possanza.

DE L'APARINE. Cap. CIIII.

Chi la chiama ampelocarpo, chi omphalocarpo, chi philanthropo, chi uischio (greci e Romani aparizne) ha molti ramuscelli, piccioli, quadranguli, hirsuti, le sue soglie sono per interuallo intorniate, come a razmuscelli de la rubbia, i siori candidi, il seme duro, canzdido, rotondo, concauo in mezo a similitudine de l'umbilico. l'herba assai tenacemente s'attacca a le uez stimenta. l'usano i pastori in uece di colatoio a cauazre i peli del latte. Il sugo tratto del seme, de gabi, de le soglie beuuto con umo uale a morsi de salangi, e di ui pere instillato ne l'orecchie soccorre al dolore, l'herba trita es impiastrata con assongia dissolue le scrozsule.

DE L'ALISSO. Cap. CV.

(Chi lo chiama aspidio, chi aplophyllo, chi acciz seto, chi adeseto) è pianta, che ha (un sol gambo) le soz glie rotonde, drieto a le quali sono frutti un simiglian Za d'un scuto doppio in cui è il seme alquanto largo, nasce ne luochi montuosi, est aspri. la sua bollitura sa cessare il singhio zo non ui sendo sebre, sa il medesiz mo ò portato in mano ouero odorato, trito, est inonto con mele lieua le lentigini, e l'altre macchie de la sacz cia.stimasi che pestato, e dato i cibo sani la rabbia del cane, e credesi anche appenderlo ne le case, che cos serui la sanita, ne la famiglia, e portato al collo rimuos ua ogni nocimento di malia si a gli huomini, come a gli altri animali, inuolto in pano di lmo puniceo gua risce l'infermita de lle pecore.

Sales of the Sales

r le

DE L'ASCLEPIADE. Cap. CVI. (Chi dice cissio, chi cissio phyllo) ha i ramuscelli lun ghi, le foglie de l'hedera, radici assai, sottili, es odora te, il siore di spiaceuole odore, il seme come de l'herba securidaca, nasce ne i monti, beuute le radici in uno uagliono a storcimenti, es a morsi de uelenosi, le foglie impiastrate sono utili a gli hulceri maligni de le mam melle, e de luochi de le donne.

## DE L'ATRATTILIDE.

Cap. CVII.

(Chi dice amyro, chi cnico agresle, chi aspidio, Ma gi aphedro, Egitty cheno, Romani presepio, suso agres sie, e rocca rustica.) è una spina simile al cnico, ha le so glie in cima de rami piu lunghe, il resto del gambo è ignudo, e priuo di soglie, che usano le donne in uece de susi soi capitelli sono spinosi, il siore pallido (in alcue ni luoghi purpureo) la radice sottile, e disutile, trite la chioma, il seme, e le soglie, e beuute con peuere, e uino uagliono contra l'morso de scorpioni. Diceno alcuni, che i morsicati da scorpione tenendo questo legno in mano non senteno alcun dolore, ma come lo dipongo no, di subito si dogliono.

# DEL POLYCNEMO. Cap. CVIII.

(Chi dice clinopodio, chi poligonato, chi colo (cio è rocca) di gione, chi echeonymo, Romani pustialogonthria.) una pianta ramusculosa, ha le soglie de l'origano, il gambo molto nodoso, come il pules gio, senza la pannocchia, ma in cima ha un picciolo corymbo di buono odore, est acre. Impiastrasi con acs qua secco, e uerde sopra le ferite, e le risalda, ma bisos gna leuarlo il quinto giorno, beuesi con umo per le rotture, e per lo spargimento de la uessica (s'è impara to per isperienza, che i ramuscelli triti in um bianco so no di molto giouamento a le indispositioni, che chias

### DEL CLINOPODIO.

manosi uiolen ?e.)

Cap. CIX.

(Chi dice cleonico, chi ocimoide, chi zopyro,) è ar buscello ramusculoso, ha le soglie simili al serpyllo, d'al tezza di duo palmi nasce in luochi sassosii suoi siori rapresentano piè di letto disposii simili al marrubio beuesi l'herba, e la sua bollitura contra morsi de ueles nosi, spasimi, rotture, e spargimenti d'urina la medesi ma tragge suori i mestrui, e'l parto, e beuuta per als quanti giorni caccia i porri cotta a la consumatione de la terza parte e beuuta stagna il corpo, con acqua, se ui è sebbre, se non con uino.

LO. Cap. CX.

(Chi chiama leontopodio, chi leuceoro, chi leòtio, chi dori, chi doric Zeri, chi lychni agresle, chi pardazle, chi thorybitro, chi rhapeio, chi papauere cornuto chi amemone, Romani patabelclo, ouero seme leonizno) ha il gambo dodrantale, o maggiore, con molte concauita de ali, in cima de quali sono le teghe de ceci, o m quelle dui, o tre semi piccioli, fa i sori punicei, come l'anemone, le foglie de la brassica, diui se come quelle del papauero, le radici negre simili a la la rapa, ne le quali sono alcune grosse l'ecome enfiazture nasce ne le campagne, e tra le biade si beue la sua radice contra morsi de serpenti, e lieua di subito il do lore mischiasi con quelle cose che in crisiei s'infondes no per la sciatica.

DEL TEVCRIO. Cap. CXI.

(Chi dice teucri, chi chamedry.) è un'herba, che pare una uerga, simile a la trissogine, ha la foglia sotti le come del cece. copiosamente nasce in Cilicia, co in le sue parti, che chiamano Gentiade, e cissade, uerde beuuta con posca sminuisce la milza, cuocesi ane chora secca, e beuesi la bollitura per il medesimo uso impiastrasi a milzadosi, con aceto, e sie chi, e co'l solo aceto, senza sichi uale al morso de serpenti.

## DE LA TRISSAGINE.

Cap. CXII.

Chamedry (chi la chiama chamedrope, chi linoz dry, Romani trissagine minore) e perche è simile al teucrio alcuni la chiamano teucrio. Nasce ne luochi aspri, e sassosi, es è picciola pianta dodrantale, ha le soglie picciole, amare, de la sigura e divisure de la quercia. Il suo siore purpureggia, ella si carpisce quan do è pregna del seme, la uerde cotta un acqua si beue per i spasimi, la medesima cottione uale a la tosse, a la milza indurata, a la difficulta de l'urina, es a l'hidro pissa nel principio prouoca i mestrui, e tragge suori il parto, beunta con aceto sminuisce la milza, beunsi con uino contra animali uelenosi es impiasirasi es al medesimo trita, e formata in passelli, con mele pura ga gli hulceri antichi, trita anchora s'insperge, es mongesi con olio contra la nebbia de gli occhi, la sua natura è di riscaldare.

DE LA LEVCADE. Cap. CXIII.

La montagnuola ha le foglie piu larghe, che la do mestica il seme è piu agro, piu amaro, e men grato al gusto, ha però maggiore efficacia che la domestica l'u na e l'altra impiasirata, e beuuta in uino uale al mors so de animali uelenosi, e massime de marini.

DE LA LICHNIDE. Cap. CXIIII.

Lychni stephanomatica (cioè coronaria chi lachia ma athanato, chi acylonio, chi ballarico chi gerano podio, chi corymbio, chi taurio, chi scettro, chi maloio, Egitti semeon, Magi sangue d'apocathemene, Roma ni geniculare, ouero ballaria) ha il fior simile a la uio la bianca, e si tramette ne le corone. I fiori, (estis seme) si beueno p se, e co uino cotra le puture di scorpioni.

## DE LA LICHNIDE SELVATI

CA. Cap. CXV.

湯湯

do

(Chi la chiama tragonato, chi atocio, chi hieraco: podio, chi lampade, Egitty semura, Magi tauro d'apo cathemene, Romani intibo agreste) in ogni cosa è simi le a la domestica. il suo seme beuuto al peso di due dramme euacua la colera per di sotto giona contra'l morso de scorpioni. Dicesi che toccati i scorpioni due uolte con questa herba che diuengono senza forze o impotenti a nuocere.

DEL GIGLIO. Cap. CXVI.

Crino basilico (cio è fior regio, chi lo chiama cris nanthemo, chi callirio, Magi sangue di marte, ossha= ne aura di crocodilo, Egitty symphe phu, chi tialo, Ro= mani lilio, chi rosa di giunone, Soriani sasa, Aphricani abiblabo.) si mette ne le corone, è chiamato da alcuni lirio, perche di quesio si prepara l'unguento da certi chiamato lirino, e da altri susino, accommodato a mol lisicare i nerui, e particolarmete le dure Ze de la uule ua, le foglie de l'herba impiastrate uagliono a morsi de serpenti, le medesime cotte medicano gli abbruscia ti.condite con sale in aceto giouano a le ferite. Il sugo spremuto de le foglie, e cotto in uaso di rame con aces to, e mele è ottima medicina, a gli hulceri antichi, es a le serite fresche la radice arrostita & incorporata con olio rosato medica gli abbrusciati.mollisica i luo: chi de le donne tragge i mestrui, e riduce gli hulceri a la cicatrice, incorporata con mele fa a nerui tagliaz

ti, or a membri dislocati. lieua le macchie, la lepra, e la forfora, mondisica gli hulceri nascenti del capo, e ammenda la succia, e toglie le crespe trita con umo io e squiamo, e sur ma di tritico reprime le insiammationi ae testicoli beuesi il seme contra il morso de serpenti. Il seme e le soglie trite con aceto sono utile impiastro al soco sacro. Diceno alcuni, che i gigli anchora si san e Pisidia de la Pamphilia sono potentissimi a sar gli un guenti.

DEL BALLOTE. Cap. CXVII.

Ballote, ouero marrubio grande. (chi lo chiama no phtha, chi notiano scemi, chi nosprasso, chi nothera, chi nocheli, chi nosteli, chi nophro, chi gnothuri, chi gnote ra, chi esce, Egitty asphos, Magi sangue d'Isside, Roma ni apnio, medata, hulceraria, marrubio, canihurino) fa i gambi quadrangoli, negri, hir suti, molti, procedenti da una radice . ha le foglie del marrubio, maggiori pero, hirsute, disporte per internallo ne i gambi, quasi rotonde, simili a l'apiastro, di spiacente odore, per ilche molti lo chiamorono apiastro, e ne gambi suoi bianchi sono disposii per intorno i siori a guisa di ruota le foglie con sale impiasirate uagliono contra morsi de canile foglie cotte ne la cenere calda fin che diuengano flaccide, reprimeno il fongo del sedere, che greci chiamano condyloma, e con mele purgano gli bulceri putridi.

## DE L'APIASTRO.

Cap. CXVIII.

Melissophyllo, chi dice melitena (chi melitteo, chi meliphyllo, chi erithra, chi temele, galli merisimorio, Romani apiastro, ouero citragine) s'ha usurpato il nome d'apiastro, perche è molto dilettosa a l'api.i ga boni e le foglie sono simili al marrubio negro su dets to, se non che sono mag giori, e piu sottili, ne sono cost hirsute, es hanno odore di cedro, le foglie beuute con uino, od impiastrate giouano contra'l morso de falan gij e de scorpioni, e di piu contra'l morso del cane, e per i medesimi mali gioua il fomento de la decottione. si fomentano le donne a prouocare i mestrui.in lauan= da uagliono al dolore de denti.e per la disinteria s'm fonde in cristei. le foglie con salnitro in beuanda fan= no a la suffocatione per causa de funghi, & a li store cimenti.in lattouario si danno a chi non po spirare se non co'l collo dritto.con sale impiastrate dissolueno le scrosule. purgano gli hulceri, es imposte diuertiscono i dolori artetici.

DEL PRASSIO. Cap. CXIX.

(Chi lo chiama eupatorio, chi phyllophare, chi tris pedilo, chi camelopodio, chi philopeda, chi labeos ne, Egitty asterope, Aphricani atierberzia, Magi sangue di Tauro, aphedro, sperma de horo, Rosmani lo chiamano marrubio) è pianta, che mans da suori piu rami da una radice, alquanto hirsus to, bianchez giante, & ha i rami quadrangulari,

la foglia agguaglia la grande Za del dito grosso, al= quanto meno rotonda, hir suta, rugo sa, di sapore ama: ro. Il seme è ne i gamboni per internalli, i fiori asperi simili al spondylio. Nasce intorno a gli edificy e tra luochi rumosi, con mele si danno le foglie secche, & il seme, cotte in acqua, o il sugo spremuto quando sono uerdi atisici, asmatici, e che hanno la tosse. co la iride secca purga la flemma. da ssi a le donne non purgate nel parto, per attraggere i mestrui, e le seconde. dans nosi anchora ne parti difficili, es per i morsi de ser= penti, o per chi hauesse beuuto qualche mortifero ue= leno, nuoceno però a le reni, es a la uessica, le foglie co'l mele s'impiastrano a purgare gli hulceri putridi. reprimeno le crescenze de la carne in l'unghie, & i mali, che uanno serpendo, mitigano i dolori de le co: ste al medesimo nale il sugo tratto de le soglie, co me spessito al sole inonto con umo, e mele conferisce a la chiare Za del uedere in fillato nel naso ammenda l'it teritia:mfondesi anchora per se, e con olio rosato ne le orecchie e gioua di subito al dolore.

DE LA STACHI. Cap. CXX.

È pianta simile al marrubio, ma piu lunga, ha soo glie assai, hir sute, rare, dure, odorate, candide. produce da una istessa radice piu rami, piu candidi del mar rubio. nasce ne luochi montani, es assir la sua uere tu è di riscaldare, es ha acrimonia: però la sua decot tione beuuta mena fuori i mestrui, e le seconde.

Dela

DE LA PHYLLITIDE. Cap. CXXI.

(Chi la chiama phyllida, chi acaulo, chi lapatho agresle) ha le foglie de la rumice, ma piu lunghe, e piu riguardeuole, cunque, o sei diritte, ne la parte dinanzi splendenti di certa natia polide za ne la parte di die tro hanno come certi uermicelli adherenti nasce ne luochi ombrose e ne gli horti, di sapore acerbo, non sa gambo, ne siore, ne seme le sue soglie si beueno contra morsi de serpenti giouano a gli animali di quattro piedi insuse per la bocca, beuesi per la disinteria, e per la distemperanza del corpo, che chiamano diarrhea.

DEL PHALANGIO. Cap. CXXII.

101

Chi lo chiama phalangite, chi leucacantha, sa duo, o tre rami, e tal'hora piu, che si stendeno in diuerse parti. ha i siori candidi, simili al giglio con molte dizuisure. Il seme è nero grosso, in sigura de la meta d'uz na lenticchia, ma molto piu scarna, la radice picciola, tenue, quando si tragge de la terra, uerde, tratta si con tragge, e rientra in se stessa na sce ne monticelli. le soz glie beuute co'l uino, il seme, e i siori soccorreno a mor si de scorpioni, e de salangi, e siniscono i storcimenti. DEL TRIFOGLIO. Cap. CXXIII.

Triphyllo, chi dice oxyphillo, chi menianthe, chi aphaltio, chi enitio (Romani trifoglio acuto, es odora to è una pianta maggiore d'un gombito, ha le uergel le, sottili, negre, sode, con molti come giunchi intorno nati, in cui sono le foglie simili del loto arbore, e per ogni piede ue ne sono tre subito nate spirano odore di

ruta, e come sono cresciute hanno odore di bitume. fa il fior purpureo, il seme alquanto largo, es hirsuto.da l'altra estremita ha come una cornecchia sporta in fuori la radice è scarna, luga e robusta. Il seme e le fo= glie beuute in acqua uagliono al dolore de la costa, a la difficulta de l'urina, al morbo caduco, a la suffoca= tion di matrice, era la hidropissa incominciante-trag 20no i mestruite dannosi tre dramme del seme, e quat tro de le foglie. le foglie trite, e beunte in aceto mulso sono rimedio a morsi de uelenosi. Alcuni diceno che la fomentatione de la bollitura di tutta la pianta, de la radice, e de le foglie fa cessare il dolore causato da mor si de serpenti.e s'alcun'altro, che habbia hulcere, si so= menta con quest'acqua, da laquale è stato l'altro risa: nato, patisce i medesimi dolori, come se fosse morsicato da serpente. Alcuni per la febbre terzana danno a be uere con umo tre foglie, o tre granella del suo seme, & in le quartane quattro, e diceno, che cessano le febri.la radice si trappone con gli antidoti.

DEL POLIO. Cap. CXXIIII.

Polio montano (chi dice teuthrio, chi pheuxassio dio, chi axameni, chi ebenite, chi melosmo, chi belio, chi leontocharo) se ne trouano di due specie. Il montano che ha nome teuthrio, co usuale, è pianta picciola, scar na, di candido colore, dodrantale, pieno di seme, ha in cima in sorma di corymbo un picciolo capitello simile al capello canuto d'uno huomo, di graue odore, pur co qualche soauita, l'altra specie è piu fruticosa, ma non

Tit o

12/1

Tie

di si ualido odore, e di minor uertu, la cocitura de l'uz no e de l'altro si beue contra morsi de serpenti, uale a l'itteritia, e a la hidropissa, et a mil Zadosi con aceto, pur sa dolere il capo, e nuoce a lo siomaco, tragge suo ri i mestrui, e muoue il corpo, sostrato, o suffumigato scaccia le serpi, impiastrato salda le ferite.

# DEL SCORDIO. Cap. CXXV.

(Chi dice scorbio, chi pleuriti, chi dysosmo, chi cas laminthe agresse, chi chamedry, chi mithridanio, Ma= gi sangue di podote, Egitty apho, Romani trissagine palustre.)nasce ne luochi montani, e palustri.ha le fo= glie de la trissagine, maggiori, e non cost diuise per intorno, spirano alquanto odore d'aglio, amare al gu No, or astringenti.i soi gambi sono quadranguli.il sio re rosseggia, l'herba ha uertu riscaldatiua, muoue l'us rina, cotta uer de, o secca con umo si beue contra morsi uelenosi de serpenti. al peso di due dramme con acqua mulsa uale contra le corrosioni del stomacho, dis sinteria, e dissiculta d'urina. purga gli humori grossi, e saniosi del petto. secca, trita in polue con nasturtio, mele, e resina in lattouario sa a l'antica tosse, a le rotture a i spasimi . con cera incorporata mitiga l'antiche infiammationi de pres cordy . con aceto forte s'mongeno le podagre, o con acqua s'impone . apposta muoue i mestri. sal= da le ferite, purga gli hulceri antichi, e con mes le gli conduce a la cicatrice . secca reprime

#### LIBRO

le screscenze de la carne. Il sugo in beueraggio uale a tutte le predette cose. la di maggior uertu di tutte è la pontica, e la candiotta.

## DE LA TVSSILAGINE.

Cap. CXXVI.

Bechio (chi dice rechio, chi petrine, chi pegano, chi pithio, chi pagonato, chi chameleuce, chi pracheto, chi arcophito, chi chamegiro, Egitty saartha, Bessii asa, chi pharpharia, chi pustulagine, Romani tussilagine, o far faro)ha le foglie de l'hedera, ma maggiori alquanto, sei,o sette procedenti da una radice, uerdi di sopra da la terra, ne la parte inferiore bianche, che hanno piu anguli.il gambo è alto un palmo, il sior luteo. ne la primauera produce i fiori pallidi, liquali perde incon= tinente insieme co'l gambo. di qui viene, che alcuni credeno, che nasca la tussilagine senza gambo, e senza fiore, la radice è scarna, (& mutile.) nasce appresso le uene de l'acque, e ne luochi acquosi. le foglie trite, & impiastrate con mele medicano il fuoco sacro, e tutte le infiammationi. secche accese in suffumigio uagliono a la tosse secca, a la difficulta de lo spirito, es a chi non po spirare se non co'l collo dritto, bisogna con la bocca aperta star sopra questo fumo: fa rompere l'a= posteme, che fossero nel petto, la radice in suffumigio fa il medesimo effetto cuocesi in acqua mulsa, e beuest per far uenir fuori il parto morto.

DE L'ARTEMISIA Cap. CXXVII. (Chi la chiama polyclono, chi monoclono, chi to:

xetesia, chi ephesia, chi anactirio, chi sozusa, chi lia ly cophryge, magi sangue d'homo, chi chrysanthemo, chi serpillo, chi herba regia, chi rapio, chi tertanageta, chi artemisia, Galli ponem, Daci Zuostem, Romani ualen= tia) per lo piu nasce ne luochi marini.ella è herba ras musculosa simile a lo absinthio, ma pure ha le foglie mag giori, e piu carnose. Di quest'herba ne sono di due fatte: una piu de l'altra riguardeuole, piu gras= sa.ha le foglie piu larghe, et i ramuscelli piu grossil'al tra è piu sottile, di picciolo fiore, tenue, candido, e di noioso odore. questa fiorisce ne la state sono alcuni ne i mediterranij che dal solo gambo, che ha chiamano monoclono quesia herba, essile, curtissima, abbondan= te de fiori tenui, candidi, e di rosso colore. questa uins ce l'antidetta di soauita d'odore. Tuttedue riscaldano er assottigliano.con la loro decottione si fomentano le donne per far uenir fuori i mestrui, le segonde, e i partila mede sima bollitura gioua a luochi de le don= ne preclusi es insiammati, e per romepre le pietre, de la uessica, e per la ritentione de l'urina, e la detta her ba impiastrata copiosamente al petenecchio attragge i mestrui. Il sugo incorporato con myrrha es apposto sa il medesimo che la somentatione così anche la cima data a beuere al peso di tre dramme.

N II

14

DE L'ARTEMISIA STRETTIFO: GLIA. Cap. CXXVIII.

Artemisia leptophyllo (Romani artemisia tenuisos glia)nasce in luochi culti, appresso le sepi, e canali di

x iÿ

acque le sue soglie, e siori triti spirano odore di mag giorana, l'herba ben pista incorporata con olio di mandole, es imposta com'empiastro sana il dolore del stomaco. Il sugo con olio rosato monto sana il do lore de nerui.

DE L'AMBROSIA. Cap. CXXIX.

Chi dice botry (chi apio rustico, Egitty merseo, Romani capro seluatico) è picciola pianta d'altez a di tre dodranti ramusculosa, ha le soglie picciole, come di ruta che escono suori intorno del gambo, i gambon cini pieni di seme quasi come che pieni de grappoli, mai non sioriscono, ha odore di uino, e soaue, la radice è tenue, e di duo dodranti di lunghe Za. In Cappado cia la trametteno in le corone, la sua natura è di rie siringere, di reprimere, e di ripercuotere tutti gli impeti e uiolen Ze d'humori congregati in alcuna parte del corpo imponendo la a guisa di empiastro.

DE LA BOTRY. Cap. CXXX.

È un'herba tutta di color luteo, ramusculosa, e che si sparge un molte ali.nasce il seme in tutti i ramuscele li.ha le soglie simili al cichorio, tutta è odorata, però s'usa di trametterla ne le ueste nasce apresso le acque corriue, e torrenti ha uertu lenitiua per quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto in Cappadocia la chiamano ambrosia, e molti artemisia.

DE LI DVI GERANII. Cap. CXXXI. Geranio (chi lo chiama pelonite, chi trica, chi gerano geronte, aphricani iesce, Romani uchinastro) ha le so:

glie simili a l'anemone con le sue incisioni, ma piu lunghe, la radice alquanto rotonda, e dolce beuuta in uino al peso d'una dramma dissolue le uentosita de luochi de le donne l'altro geranio (chi lo chiama oxy phyllo, chi mertryge, chi mirrhi, chi cardamomo, chi origano, Magi hierobrynce, Aphricani iesce, Romani pulmonia, cicotria, gruina) ha i gambi minuti, pilosi d'altezza di duo dodranti le soglie simili a la malua, in cima de ramuscelli hanno certi capitelli co'l suo bec co, che guardano in su, a similitudine di grue, o de denti cagnini di niuno uso in medicina.

DEL GNAPHALIO. Cap. CXXXII. (Chi dice ire, chi ampetoco, chi anaxeto, culo, centuni ufano per tomento le fue foglie minute, e molli.le fue foglie beuute in uino austiero uagliono molto alla difenteria.

DE LA TYPHA. Cap. CXXXIII.

Typhe.produce la foglia simile a la cyperide. il suo gambo è polito (bianco) sen a nodi, in cima dels quale è un fiore che si risolue in pappi. Questo fiore con grasso uecchio di porco, e lauato uale a gli abbrus sciati.nasce ne le paludi, e ne stagni.

DE LA CIRCEA. CXXXIIII.

Chi la chiama dircea.ha le foglie del solatro dos mestico. To ha molte nascëze il sior negro, picciolo, in copia. Il seme come di miglio in certe che paios no cornecchie, tre, o quattro radici dodrantali,

x iiÿ

odorate, candide che riscaldano, nasce ne luochi sasso: si, es aperti, la sua radice pessa al peso di quattro lizbre, e macerata per un di, e per una notte in sette hemi ne di um dolce, e beuuto per tre di purga i luochi de le donne sorbito il seme sa uenire il latte.

DE L'HERBA ENANTHE.

Cap. CXXXV.

(Chi dice cerascome, chi leucantho) ha le sos glie de la passinaca, il sior candido, il gambo grosso, dodrantale, il seme de l'atreplice, la radice grande, ne la quale sono piu rotondi capitelli nasce tra sassi Besuonsi il seme, il gambo, le soglie in uin mulso per tragger suori le segonde, la radice anch'essa data in beues raggio con umo uale a lo spargimento de l'urina.

DE LA CONYZA GRANDE.

CXXXVI.

(Chi dice cynoZematite, chi danai, chi thamachio, chi phyco, chi ischy, chi dinosmo, chi anubia, chi edezmia, chi militare, chi delliario, chi sebrifuga, chi frage mosa, chi musteri, chi pissa, Magi bresoctonos, Egitty ce ti, Romani intibo.)

DE L'ALTRA CONYZA.

Cap. CXXXVII.

(Chi chiama cony la picciola, chi panio, chi libas notide, Magi cronos.) la coni la picciola è piu odora ta, la maggiore è piu alta, es ha le foglie piu larghe, di graue odore, le foglie de l'una, e de l'altra sono si mili a l'oliua, hir sute, e grasse, il gambo de la maggio

re è alto duo gombiti, la minore no s'inalza piu d'un piede.il siore fragile splendente melino alquanto ama ro, che si risolue un pappi le radici inutili la pianta so strata, o abbrusciata co'l suo odore scaccia le serpi, e co'l medesimo suffumigio sa suggir le ZenZali, or am maz Za le pulci le foglie impiatirate uagliono a mors si de serpenti, a l'ensiagioni larghe, es a le ferite le so: glie, e i fiori in beuanda sono ottimi a tragger fuori i mestrui, e i parti, uagliono a lo spargimento de l'uri: na, a storcimenti, er a l'itteritia. beuute con aceto gio uano al mal caduco, la sua bollitura in fomento sana i luochi de le donne. Il sugo apposto sa sconciare le don ne gravide. l'herba monta con olio gioua a freddi tre molosi de le sebbri.la coni a tenue scana impiastrata medica i dolori del capo. (questa altri l'hanno chias mata un'altra specie di cony Za, alcuni diceno, che è la picciola, chi l'ha chiamata panio, chi libanotide, Magi chiamano questa panio) u'è la terza specie di conyza, che ha il gambo piu grosso, piu tenero, le sue foglie sono maggiori di quella scarna, e minore de la maggiore questa è grassa di piu noioso, e men grato odore, e di minor uertu.nasce ne luochi humidi.

# DEL GIGLIO SELVATI:

CO. Cap. CXXXVIII.

Hemerocalli (chi dice hemerocataletto, chi giglio silvesire, chi crimanthemo, chi porphyranthe, chi buls bo uomitorio, chi anticantharo, Egitty iocri, aphricas ni abiblano, Romani bulbo, giglio agreste, giglio mas

rino.) ha le foglie, e'l gambo simile al giglio, uerdi a guisa di porro, tre, o quattro siori in ciascuno ramo siz mili ne la spartitura al giglio, quando hanno comenziato aprirsi, di color molto pallido: la radice agguaz glia quella del bulbo grande. Trita, e beuuta con mez le, e lana messa in soppositorio attragge l'acque, e'l sangue, le foglie trite vo impiastrate mitigano le insia mationi delle mammelle dopo il parto, e de gli occhi. la radice e le foglie s'impongono a gliabbrusciati.

DE LE VIOLE. Cap. CXXXIX.

Leucoio (chi dice basilio, Romani opula alba, chi uiola alba, chi augustia, chi uiola matronale, chi passarina chi polyphora) atutti è nota. la disserenza di questo genere è nel siore, qual l'ha bianco, qual giallo, qual ceruleo, qual purpureo, ne l'uso de la medicina è lodata quella, che ha il sior giallo, si seccano i soi siori, e cuocenosi, la sua bollitura uale a luochi de le donne, e in somento tragge suori i mestrui, e cura l'insiame matione di que luochi, incorporati con cera, e imposti sanano le senditure del sedere e con mele purga gli hulceri de la bocca chiamati aphthe, il seme al pesso di due dramme beuuto con uino, o con mele appos sto mena suori i mestrui, le seconde, e'l parto, le radici con aceto impiastrate sminuiscono la milza, e giouae no a le gotte.

DEL CRATEOGONO. Cap. CXL. Chi lo chiama crateono.ha le foglie simili al mez lampyro, da una medesima radice nascano piu calami

pieni de nodi: il seme è simile al miglio. nasce ne luochi ombrosi, e spinosi, tutta la piata ha molta agrimonia. Alcuni diceno, che beuendo il suo seme la donna conce perà maschio: se dopo la purgatione la donna a digiu no ogni di tre uolte ne beuerà al peso de tre oboli, in dui bicchieri d'acqua per quaranta giorni. e'l medesse mo surà l'huomo, e poi si congiung ano insieme tra tan to non s'hanno a toccare.

10

DEL FOLIO HERBA. Cap. CXLI. Phyllo, chi dice eleophyllo, e chi bryonia, nasce tra le pietre. quello che chiamano thelygono ha come il musco le foglie piu pallide, che l'oliua, il suo gambo è scarno, breue, il sior candido, il seme del papauero, ben che maggiore. Arthenogono in ogni cosa è simile a questo, e differente solo nel frutto, che è racemo so, e poi che è dissiorato il siore simile a l'oliua quando comen cia. Dicesi che è seme de l'arthenogono beuuto sa insgrauidare la donna di maschio, il thelygono di semi grauidare la donna di maschio, il thelygono di semi na. Questo iscrisse Crateia herbaio, piacemi sin qui ne procederò piu oltra.

# DEL TESTICOLO DEL CA: NE. Cap. CXLII.

Orchi, chi dice cynosorchi, ha le soglie intorno al gambo, ne la parte di sotto giacenti per terra, simili a l'oliua tenera, ma piu lunghe, e piu strette, il gambo è d'altez \( \frac{2}{a} \) dodrantale, in cui è il sior pure pureo, la radice bulbo \( \frac{6}{a}, \text{angusta}, \text{lunga doppiata in forma d'oliua, quella che è di sopra è piu piena, l'altra

#### LIBRO

di sotto è piu molle, e piu crespa le radici cotte si man giano come de bulbi. se l'huomo mangia de la radizce maggiore, dicesi che ingenera maschio, se le semme mangiano de la minore concepeno semina, sour'agzgiugono, che in Thessaglia le semme usano di dare in latte di capra la maggiore per eccitare la lussuria, e la minore per istinguerla, tal che l'una è contraria a l'altra, e beuute l'una dopo l'altra, risolueno la uerze tu loro, nasce questa pianta ne luochi sassosi e sabbioznicci.

# DE L'ALTRO TESTICO: LO. Cap. CXLIII.

Orchi alcuni il chiamano sarapiade per essere mol to in uso la radice in medicina secondo l'authorita d'Andrea medico. ha le soglie del porro, piu larghe, su ghe, grasse, da le concauita de l'ali piegati. i soi game bi sono dodrantali, i siori purpureggiano. la radice sie mile a i testicoli, laquale empiassirata dissolue l'ensiaz gioni purga gli hulceri, e non gli lascia serpere, impo sta a guisa d'empiassiro guarisce le sissule, e mitiga le insiammationi, le radici secche reprimeno i mali serpigi nosi, sanano gli hulceri maligni e putridi de la boccabeuute in uino stagnano il corpo. Dicesi il medesimo, che del testicolo del cane.

DEL SATYRIO. Cap. CXLIIII.

Alcuni lo chiamano trifoglio, perche per lo più non fa più di tre foglie sparse a terra, simili a la rumi ce ouero al giglio, ma minori e più rosseggianti, ha i gambo ignudo d'alte \( \text{\gamba} a d'un gombito. Il fiore come del giglio, e candido. la radice bulbosa, simile al posmo, rosso di fuori, candido di dentro, di color de l'osuo, soaue al gusto, es in cibo grata a la bocca. Vale al spasimo de gli marcati a le spalle, beuuta in uino aus stero negro. s'usa quando si ua per. congiungersi a donne, ella eccita uenere, es accresce uoglia.

# DEL SATYRIO ERYTHROS NIO, Cap. CXLV.

L'altro satyrio che è detto erythron, chi lo chiama erythro cocco (chi melio acquatico, chi entatico, chi priapico, chi satyrisco, chi testicolo di satyro, Romani molorticulo di uenere) ha il seme del lino, maggiore, piu sermo, polito, splendente dicesi, che muoue a lussu ria no meno chel scinco, la scorza de la radice è tenue, e rossa quel, che di dentro s'inchiude, è bianco, di sas por dolce, grato a la bocca, nasce ne luochi montani, es aperti se la radice si tiene in mano, muoue a diside rio di coito, tanto piu poi se si beue in uino.

# DE L'ORMINO, Cap. CXLVI.

Ormino domestico (Daci diceno ormia, Romani geminale) ha le foglie simili al marrubio. Il suo game bo e quadrangulo, ad alte Za di duo gombiti, intore no alquale escono certe eminé Ze, come silique, risguar danti uerso la terra, in cui s'inchiude seme diuerso, ne lo siluestre si ritroua rotondo, di color sosco, nel dome stico lungo, e negro, e questo solo è in uso, credest, che beunto in uino stimoli la parte concupiscenole, con

mele purga gli hulceri de gli occhi, che si chiamano argemati, e le albugini impiasirato con acqua dissolt ue l'enfiagioni e con quello si traggono gli acuti sitti ne la carne il medesimo effetto sa l'herba impiasirata il seluatico è piu potente per il che si trappone ne gli unguenti, e massime nel gleucino.

DE LA SECVRIDACA. Cap. CXLVII.

Hedysaro. Gli unguentarii chiamano questa pianz ta pelecino. Ha le foglie come il cece. le silique piegaz te come cornecchie, in le quali è il seme russo, imitante la secure, onde ha tratt'il nome, amaro al gusto, beuesi per utilita del stomaco, si mescola con gli antidoti, con mele sopposto nanzi al coito a le donne induce sterili ta. nasce ne le biade, e ne g'i orzi.

DE L'ONOSMA. Cap. CXLVIII.

Chi dice osmada, chi philonite, chi onome ha le fo glie simili a l'anchusa, giacenti sopra terra lunghe, molli, di lunghe \( \) a di quattro dita, di larghe \( \) a d'uz no, sparse a terra come l'anchusa, sen \( \) a gambo, sen \( \) seme, sen \( \) a fiore ha la radice lunga, tenue, inferma, e rosse giante nasce ne luochi aspri le foglie beuute in uino traggano il parto suori. Se donna grauida ui passa sopra, dicesi ch'ella si sconcia.

DE LA NYMPHE A. Cap. CXLIX.

Nasce ne le paludi, e ne stagni, ha le foglie simili a la faua Egittia, ma minori, e piu lunghe alquanto emergenti sopra l'acque, ne sono anchora alcune sotto l'acque, escono suori piu soglie da una medesima redi-

ce, ha il fior cadido, simile al giglio, e la pte di me ? {o è di color croceo, poi che è issiorato diviene rotodo co me un pomo rotodo, è come capitello di papauero, di color negro, in cui è seme negro, largo, sodo, uischioso al gusto, il gabo è polito, e negro, ne molto grosso, simi le al gambo de la faua Egittia la radice negra, aspra, e nodosa a guisa d'una mazza (da cauallier armato.) si caua de la terra ne lo autunno, e secca si da a beuere m umo per il flusso siomatico. Beuesi per la disinteria, sminuisce la milza, s'impiastra a dolori del siomaco, e de la uessica.con acqua lieua le macchie de la persoe na imposta có pece fa tornare i capelli caduti. beuuta fa cessare le imaginationi ueneree in sogno. e cotinua. dosi questa beuanda indebbolisce le parti uirili.il me= desimo fa il seme, si crede, che la nymphea, sia cosi dete ta, pche ami i luochi acquosi.trouasene in gra copia in helide, nel siume Anygro, er in Alcarto di Beotia.

DE L'ALTRA NYMPHEA. Cap. CL.

(Alcuni la chiamano nymphona) nasce l'altra nym phea, il cui siore è detto Blephara, ha le soglie de l'anti detta, la radice bianca, as pra, il sior giallo, splédente, si mile a la rosa, il seme di questa, e la radice utilmente si beueno in uin negro contra i slussi de le semine, nasce (in Tessaglia nel siume Peneo) ne luochi maritimi.

DE L'ANDROSACE. Cap. CLI.

(Chi dice picrada, chi leuce, chi thalassia)
nasce ne luochi maritimi de la Soria è un'herba
tenue, amara, che sparge i giunchi tenui, sen Za

foglie; in cima ha i folliculi, in cui è il seme . beuuta in umo al peso di due drame uale a gli hidropici, che fa uenir suori l'acqua un abbondanza . la cottione de l'herba, or il seme beuuto fa il medesimo effetto, or è utilissima a farne impiastro a le gotte.

DE L'ASPLENO. Cap. CLII.

Chi lo chiama scolopendrio, chi splenio, chi emios nio, chi pteryge (chi lonchite, chi aturio, chi phrygia, chi phrygite, chi philtrodote, Magi sangue di gatta) ha molte foglie rompenti da una medesima radice sie mile a la scolopendra animale ueleno so. Nasce tra pie tre, e ne le pareti ombrose fatte di pietre di fiume, sen= Za gamba, sen la fiore, sen la seme, divise come il poli= podio, da la parte di sotto aspre, e flaue di colore, di so pra uerdi, le foglie cotte m aceto, e beuuta la sua decot tione per quaranta giorni sminuiscono la milza. uuo! si oltracio de le medesime foglie trite con uino fare im piastro, es imponerlo a la milza. Vagliono al spar= gimento de l'urina, al singhio 270,00 a l'itteritia.rom peno le pietre de la uessica. Credesi portarlo appeso per se, e con milza di mulo addosso, che induca sterili tate uogliono che a questo uso si caui di notte per il silentio de la luna.

DE LA HEMIONITE. Cap. CLIII.

Chi la chiama splenio, produce la foglia simile a la serpentaria, in forma d'una luna, che non facci ans chora il tondo, ha molteradici, e sottili, non fa game bo, ne siore, ne seme, na sce ne luochi petrosi, ha sapore austero. dustero. beuesi in aceto à sminuire la milza.

10!

DE L'ANTHYLLIDE. Cap.CLIIII, (Chi dice anthyllo.chi anthemide, chi leucanthe» mo, chi soranthe, chi fior campestre, Romani anthyllia de, e solastro) se ne trouano di due fatte. l'una ha le so glie, e i rami simili a la lente, di dodrantale altez Za, diritta, ha le foglie molli, la radice scarna e breue.na= sce ne luochi come che salsi aprichi, è di salso gusto. l'al tra ha le foglie, e i rami simili a la chamepyti, ma piu hirsuti, piu breui, e piu aspri. ha il sior purpureo, di grauissimo odore, la radice di cicorio, beuuta al peso di quattro dramme soccorre a la difficulta de l'urina, & a uitij de le renistrite con olio rosato, e latte, & ap posse mitigano le infiammationi de luochi de le dons ne, e medicano le ferite. Quella che è simile a la chame pyti, oltra l'altre cose con aceto mulso beuesi utilmens te per il morbo caduco.

Chi dice leucanthemo, e perche fiorisce ne la priz mauera, chi eranthemo, e chi chamemelo, perche ha odore di mela, chi melanthemo, chi chrysocome, chi cal lia. (Aphricani astertiphe, Romani malio.) Ne sono di tre maniere, e differiscono solamente nel fiore i soi raz mi sono dodrantali, fruticosi, concaui de molte ali i ra muscelli tenui, i capitelli rotondi, i fiori d'oro in mezzo, de fuori, le soglie de suori sono poste in circuito, candide, gialle, purpuree, di grandezza de siori de la ruta. Nasce ne luochi aspri, co appresso le strade batz

tute, si raccoglie ne la primauera, le radici, i fiori, l'her ba hanno uertu di riscaldare, e d'assortigliare. in bes uanda, es in somento sa uenir suori i mestrui, i parti, l'urina, e le pietre. si beueno contra i storcimenti e uen tosita de gli intestini sottili.purpano l'itteritia, sana: no l'infermita del fegato, la decortione di tutte le ses cie è buona a fomento per le infermita della uessica. nondimeno a la pietra è piu utile, e piu efficace, quella che ha il fior purpureo, e maggiore de l'alire. alcuni chiamano questa eranthemo. Quella, che diceno leuca: themo, e chrysantemo è piu acccommodata a prouocar l'urina. Tutte poi impiasirate sanano le fisiule de gli occhi.egylope.maslicate medicano gli hulceri della bocca.aphthe. Alcuni l'usano trite con olio in crissei per guarire le febbri circolari. deggonosi riporre le fo: glie, e i fiori, pestarle per se stesse, co unsieme, e formare ne pastelli seccare poi le radici, e ne bisogni dare tal'hora due parti de l'herba del fiore, o de la radice una qualche uolta due de fiori, una d'herba, cambies uolmente doppiato il peso un di si, es un di no. tisos gna beuere in uino mulso adacquato.

DEL PARTHENIO. Cap.CLVI.

Chi lo chiama amaraco, chi leucanthemo (chi anz themida, chi chamemelo, chi chrysocali, chi melabaz thro, chi sior campestre, to scani cautan, Aphricani tha macth, Romani secolo del Sole, e millesoglio, ha le soz glie simili al coriandro, tenui, i siori d'ogni intorno candidi, m mezzo lutei, l'herba ha spiaceuole odore, Gè amara al gusto secca in aceto mulso, o umo con sale purga per di sotto la colera nera, e la stemma, com me l'epithymo-gioua a gli asmatici, es a melancolici. l'herba senza'l siore è utilissima a chi ha la pietra, ò l'asma. Il somento de la decottione uale a le durezze, es insiammationi de luochi de le donne, imposta a guisa d'impiastro con i siori rimedia al suoco sacro, es a l'insiammationi.

DEL BVPHTHALMO, Cap. CLVII.

Chi dice cachlam. (chi balfamena, chi mnesitheo, Magi hemorrha, altri genitura di mercurio, altri genitura incorrotteuole, Aphricani narath, Romani cap pacorania) produce il gamboncello sottile, e molle le soglie simili al sinocchio i siori lutei maggiori de siori del chamemelo, in simiglia a d'occhi, onde acquisto il nome nasce ne la pianura, ne i campi es intorno a ca sielli, e citadi i soi siori incorporati con cera disselue no l'ensiature, e le dure Ze. Diceno oltraciò, che l'here ba beuuta incontinente dopo l'uscir del bagno, rende il color buono a gli itterici.

DE LA PEONIA. Cap. CLVIII.

Glycyside, chi dice pentoboro, chi dattili idei, (chi orobellio, chi orobace, chi emagogo, chi pesede, chi moznogenio, chi peonio, chi pathicerato, chi aglaophotizda, chi theodonio, chi selenio, chi phthisi, Magi selenozgono, Romani cassa) Il gambo surge in altezza di duo dodranti, zo ha molt'altri rami nati, che l'acz compagnano. Se ne trouano di dua satte, l'una è

maschio, l'altra semina. Il maschio ha le foglie simili a la noce commune.la femina le ha come del smyrnio ta gliste, e diuise-l'una e l'altra in cima del gabo produ ce folliculi simili a le mandole aprendosi poi si troua: no certe granella rosseggianti, molte, picciole, simili a gli acini de le melagrane, es in mezzo a queste sono altre cinque o sei di colore tra'l purpureo e'l negro.la radice del maschio è di prossezza quasi d'un dito, di lunghe Za dodrantale, di candido colore, es asirin: gente al gusto in la radice de la femma sono come set te, ouer' otto ghiande, a similitudme de l'hassula regia. Dassi la radice (secca) a le donne, che non si sono pur: gate nel parto, beuuta a la quantita d'una mandola prouoca i mestrui beuesi in umo contra i dolori del ue tre.gioua a gli itterici.uale a uity de le reni, er a dolo ri de la ue fica.cotta, e beuuta in uino stagna il corpo. dieci o dodici granella rosse del seme beuute in uino ne gro austero stagna i flussi rossi de le donne in cibo ua gliono a mordicamenti di stomaco, es a debboli di sto maco.in cibo,o in beuanda distruggeno le pietre inco mencianti ne fanciulli le granella, che sono di color ne gro uagliono a le suffocation notturne, che si chiama: no ephialte (che'l uulgo dice folletti, ma? Zaruoli, che ne opprimano) es a le suffocationi, e dolori di matris ce quindici in numero beuute in acqua mulsa,o in uis no. (nasce ne monti altissimi, e ne gli promontorij.) DEL LITHOSPERMO. Cap. CLIX. Chi dice egonicho.chi exonycho, (chi leontio, chi

pietra leonina, chi gorgonio chi tantaliti, chi diospos ro, Daci gonoleta, Romani colomba) sono altri, che la chiamano per la dure ? ¿a del seme suo Heraclia (cioè herba d'hercole,) per il che fu chiamata litho sermo, cio è seme lapidoso.ha le foglie de l'oliua, ma piu luno ghe, piu larghe, giacenti in terra quelle che uengono da la radice, i ramuscelli diritti, sottili, a grosse Za del giunco acuto, che chiamano oxyschano, sodi, legnosi, in cima de quali escono gamboncelli spartiti in due parti, che sostengono le foglie lunghe, tra quali è il ses me lapidoso, rotondo, picciolo, uguale a l'eruo. nasce ne luochi aspri & aperti.il seme beuuto in uin bians co ha for Za di rompere le pietre, e prouocar l'urina. DE LA PHALARIDE. Cap. CLX.

Manda fuori i soi gambi, come la Zea, da le radici minute, e di niun'uso, molti, di lunghe Za de duo dos dranti, nodosi. Il seme candido, lungo, a grande ? a di miglio.si pesta l'herba er il sugo beuuto in acqua, o in umo è utilissimo a dolori de la uessica. Il seme be uuto con acqua al peso d'un cucchiaro fa la medesio

ma operatione.

100

DE LA RHVBIA. Cap. CLXI.

Erythrodano, chi dice ereuthodano, chi teuthrio (chi dracano, chi cinnabari, toscani lappa minore, Egitti sophobi, Romani rhubia passiba) è una rossa radice, che usano tintori a tingere le lane. Ve n'è una seluatica, zo una domestica, quale in Thebana di Ga lilea, o in Rauena d'Italia. In caria si semina tra l'o

14

#### LIBRO

liue, perche altrimente non nascerebbe in campagna. fi semma per la grande utilita, che se ne tragge, i gambi sono asperi, quadranguli, lunghi simili a l'aparine, ma molto maggiori, e piurobulli, m cui sono per mters ualli soglie in tuni i nodi d'ogn'intorno, a guisa di Stelle, il frutto rotondo uerde dal principio, (poi rof= sequiante, ) e nel fine com'è maturo negro. la radice è scarna, luga, rossigna, e prouoca l'urina, e per ciò das si con acqua mulfa a gli itterici, a dolori della sciatica, & a le risolutioni de nerui. sa uenir suori l'urina cos piosa, e grossa, e tal'hora il sangue. bisognaperò lauarse ogni giorno in bagno, chi ne beue (p conoscere le diffes ren le de gli escrescimeti)il sugo della radice e de le fo glie beuuto uale al morso de animali uelenosi . il seme beuuto un aceto mulso sminuisce la milza.la radice ap posta attrag ge i mestrui, le seconde, e'l parto. imposta co aceto a guifa d'empiastro lieua le macchie bianche. DE LA LONCHITE. Cap. CLXII.

(Chi la chiama cestro, chi medusa, Romani uenes rea lanceola) ha le soglie simili al porro, che chiamas no platycarpo, cio è del seme piu largo, ma piu larz ghe, in maggior numero, e rosseggianti, procedenti da una radice, e sparse a terra, piu poche ne ha intorno al gambo, ne quali sono siori in sorma de capelletti de recitatori di comedia, che sbadigliano, e negri: nondi no dimostrasi certo che di cadido da l'aptura de la bocca come la lingua se siede al labro di sotto, il seme è simile alla puta della lacia, e triagolato, onde ha sat

so acquisto del nome ha la radice simile a la passinaca siluettre, che chiamano dauco nasce ne lo chi assiri, e secchi la radice beuuta i umo uale a prouocar l'urina DE L'ALTRA LONCHITE, Cap. CLXIII.

Chi la chiama lonchitide aspra, (Romani lanceos la, ouero calabrina) ha le foglie simili a la scolopedria ma piu aspre, maggiori, e divise di piu tagli, meravio gliosamente gioua a le ferite, e rimoue le instamma tioni, beuuta con aceto sminuisce la milza.

DE L'ALTEA Cap. CLXIIII.

Chi lo chiama hibisco. (chi althioco) è una specie di malua seluatica, ha le foglie rotode, coeil cyclamino, e lanuginose, sa il fiore come la rosa.il suo gabo è alto duo gobiti, la radice tenera, e ui schio sa, di detro biaca. ha tratto it suo nome da le sue molte utilita ne l'uso de le medicine cotta in uino, o in acqua mulsa in beuada è utilissima in le férite, imponesi a le scrosule, & a l'a posteme dopo le orecchie. sa anche a l'altre apos steme, a l'infiamatione de le mamelle, a i dolori del se= dere, a l'éfiature de gli occhi, a i rigori de nerui: pers che dissolue, matura, rompe, e conduce a la cicatrice. cotta con grasso di porco, o d'oca, o di terebintina er apposta uale a lochi de le donne preclusi, er ins fiammati. Il medesimo sa la bollitura, purga, & attragge le reliquie del parto, quando non fussero fatte le debite purgationi. beuesi anchora con umo la cottione de la radice, e gioua contra la difficulta de l'urina, le crudita di chi patisce mal di pietra, dolori

y iiij

disciatica, tremori, disinteria, e rotture, la cocitura in aceto in lauanda è utilissima al dolor de denti. Il sez me lieua le macchie de la persona uerde, e secco, trito con inonto con aceto al sole. Il medesimo s'inonge con olio per preseruarsi da le ingiurie de gli animali uele nosi, la sua cottione si beue contrà la dysenteria, lo si u to del sangue, e slusso di corpo, che diceno diarrhea, beuuta in posca, o in uino per le punture de l'api, de le uespe, es altri simili uelenosi, le soglie impiastrate con un poco d'olio uagliono a morsi, es a gli abbruz sciati la radice trita, posla in acqua e lasciatavi per una notte a l'aria condensa l'acqua.

DE L'ALCEA. Cap. CLXV.

Eun'altra specie di malua. ha le foglie divise come la verbenaca, tre, o quattro gambi, che hanno la scorz la simile al canavo silvestre il stor picciolo simile alla rosa, le radici bianche, larghe, cinque o sei di lunz ghezza d'un gombito bevute in umo, o in acqua uaz gliono, alle rotture, est alla disinteria.

DEL CANAVO DOMESTIS

CO. Cap. CLXVI.

Cannabi hemero (chi dice schenostropho, chi astes rio, Romani canabe) è pianta di molta utilita in uso de la uita bumana p fare delle suni sortissime ha le soz glie simili a la melia, che latini diceno frassino, di më grato odore, I gambi lunghi, e uuoti, il seme rotondo, mangiato oltra il giusio istingue la uertu generatiua. Il sugo tratto de l'herba uerde utilmente s'instilla al

dolore de l'orecchie.

# DEL CANAVO SILVE; STRE. Cap. CLXVII.

Cannabi. (chi dice hydraslina, chi cannabe silues stre, Romani terminale, ouero canabe) produce le uero gelle simili a l'altea, minori, piu negre, piu aspre, d'alo tezza d'un gombito le foglie sono simili a la domestio ca, ma piu aspre, e piu negre, i siori rosseggianti come de la lychnide il seme, e le radici de l'altea, la radice cotta, co impiastrata mitiga le insiammationi, dissolo ue l'ensiagioni, e lieua le durez se lapidose, che greci chiamano pori la scorza è attissima a sare de le suni.

Chi dice anagyro, chi acopo, (chi agnacopo) è pia ta, che arboreggia, ha le figlie, e le uerghe simili al'a gno, di gravissimo odore, ha il sior de la brassica, il se me in le silique lunghe in sigura de reni, vario, (non in tutto rotondo, ne) sodo s'indura quando matura l'u ua, le figlie trite impiastrate reprimeno gli ensiamene ti, danno si in bevanda al peso d'una dramma in uin passo a gli asmatici, er a tragger suori le seconde, i mestrui, e i parti, in uino contra dolori di capo. (si les gano al collo) di donne partorienti per ageuolare il parto, ma dopo l' parto uscito incontinente si lieua, il sugo de la radice è discussiva, e maturativa, il seme ma sticato provoca terribilmente il vomito.

DE LA CEPEA. Cap. CLXIX. Ella è simile alla portulaca ma ha le foglie piu nes

#### LIBRO

gre, e piu sottile la radice, le foglie beuute in umo aiuz tano contra'l spargimento de l'urina, e la seabbia de la uessica, fa tanto maggiore operatione se si beue con la cocitura de lo sparago chiamato my acantho.

DE L'ALISMA. Cap. CLXX.

Chi dice alcea, chi damassonio, chi acyro, chi lyro. (Romani damasonio, ha le foglie simile a la piantas gine, ma piu strette, e piu ripiegate a terra. il gambo sotile, semplice, di maggiore alte Zza d'un gombito, si mile al thyr so, che ha in cima i capitelli.i fiori sono te= nui, candidi, e pallidi alquanto .le radici simili a lo elle boro negro, sotili, odorate, agre, alquanto graffe. ama luochi acquosi.la radice beuuta in uino al peso d'una, o di due dramme uale a chi hauesse beuuto il lepore marino.è utile contra'l morso de la rana rubeta, l'o= pio beuuto, florcimenti, e disinteria beuuto per se, o co altrettanto seme di passinaca siluestre, è accomodata anchora a i spasimi, a le indispositioni del uentre, co a le suffocationi e spasimi de luochi de le donne. l'her ba stagna il corpo e posta a guisa d'impiastro trago ge i mestrui, e mitiga l'infiammationi.

DE L'ONOBRYCHI.

Cap. CLXXI.

(Chi dice ono brochilo, chi escasmene, chi hyperis co, chi corio, chi chamepity, chi brichilata, chi lopta, chi iocinale, Daci ani assexe, Romani opaca) ha le soz glie de la lente, ma piu lunghe, il gambo dodrantale, il sior puniceo, la radice picciola.nasce ne luochi insculti, o humidi. l'herba trita impiasirata dissolue l'ensiagioni larghe, beuuta gioua al spargimento de l'urina, e con olio s'inonge a prouocare i sus dori.

DE L'HIPERICO. Cap. CLXXII.

Chi dice androsemo, chi corio, chi camepity, ha le foglie de la ruta, la pianta è ramusculosa, dodrantale, il sior melino simile a la uiola, compresso con le dita, e trito manda suori sugo sanguigno: per il che è stato cognominato androsemo, la siliqua non è molto hir su ta, lunga in rotondo a grande ¿ a d'or ¿ o, ha il seme di dentro negro, e d'odore di resina, nasce ne luochi culti, e aspri: prouoca l'urina, apposto tragge suori i mesirui, beuuto in uino libera da la terzana, e dalla quartana, il seme beuuto per quaranta giorni sana i dolori de la sciatica, le soglie, co'l seme in empiastro medicano oli abbrusciati.

DE L'ASCYRO. Cap. CLXXIII.

Chi dice ascyroide, chi androsemo, è specie de hyperico, solamente disferisce ne la grandeze Za, i ramuscelli maggiori, e piu fruticoso, le soglie rosseggianti (le soglie picciole) il sior gial lo, trito fra le dita manda liquore sanguinose so conde alcuni la chiamorono perciò androsemo, il suo seme beuuto in duo bicchieri de acqua mulsa sa al dolore della sciatica, uacua gli hue mori sopersiui colerici, bisogna beuerne sin tanto

#### LIBRO

che si sia riualuto, imposto qual impiastro uale a gli abbrusciati.

DE L'ANDROSEMO.
Cap. CLXXIII.

Chi dice dyonisiade, e chi ascyro. è disserente da l'as scyro, e da l'hiperico. è pianta, che ha i ramuscelli sotti li, surculosa, di color puniceo, e le uergelle rosseggianzi. le soglie tre o quattro uolte maggiori de la ruta. triste con le dita stillano suori sugo uinoso. ha piu ali, in cima pennute come d'ucelli, intorno a lequali sono certi sioretti di color luteo il seme è nel calice, simile al papauero negro, quasi come dipinto. la cima de l'androsemo trita spira odore di resina il seme trito, e beuuto al peso di due dramme purga le biliose sopes sluita del corpo. Sana i dolori de la sciatica, ma consuiene dopo la purgatione sorbire un poco d'acqua. l'herba impiastrata medica a gli abbrusciati, co oltra ciò stapna anchora il sangue.

DEL CORI. Cap. CLXXV.

Alcuni lo chiamana hyperico, è una pianta simile a la erica de la foglia, rossa, minore, e piu grossa. Il gambo è dodrantale, di grato sapore, agro, co odoras to. Beuesi il suo seme per prouocare i mestrui, e l'uris na, beuuto in umo uale al morso de falangi, a dolori della sciatica, co a spasimi de gli inarcati a le spalle, e giungendoui peuere gioua a freddi tremolosi de le sebbri, il medesimo con olio s'inonge al spasimo de gli inarcati a le spalle.

# DE LA CHAMEPITI.

Cap. CLXXVI.

È chiamata in Ponto olocyro, in Athene ionia, in Euboia siderite (chi dice pitysyrosi, chi orizelo, chi brio nia seluatica, Magi sangue di pallade, Daci dochela, cypripo, aiuga, ouero abiga. Questa herba ua serpen= do per terra incurua ha le foglie simili al sempreuiuo minore, ma molto piu tenui, hirsute, grasse, e spesse m= torno a i rami, d'odore del pino, di fior tenue, luteo, ò candido, radice di cichoria. beuuta in uino per sette di sana l'interitia, es in acqua mulsa per quaranta libera dal dolore de la sciatica. Dassi per la difficulta de l'us rina, per i mali delle reni, e del fegato, es a storcimen= ti.In Heraclea in Ponto i paesani usano di beuere la sua decottione per antidoto contra ueneno la polenta macerata de la sua decottione, & impiastrata uale a le medesime cose.la medesima incorporata con fichi secchi formata in pillole, es inghiottita mollifica il cor po, con mele, uer derame, e resina purga. apposta con mele purga i luochi de le donne, dissolue le durezze de le mammelle, imposta con mele a guisa d'impiastro salda le ferite, e reprime i mali che uanno serpendo.

# DE L'ALTRA CAMEPIS TY. Cap. CLXXVII.

Ve n'è un'altra, che hai rami alti un gombito, pie gati come ancore, ramusculosa, ha la chioma simile a l'antidetta, il sior candido, il seme negro de l'odore del pino. V'è la ter a che è detta maschio, herbetta,

#### LIBRO

che ha le foglicine sottili, candide, & hir sute. il gambo aspro, e candido, i sioretti lutei, i semi appresso l'ali. quest'anche ha odore di pmo. ha la medesima uertu de la sopradetta, ma non cosi efficace.

# LIBRO QVARTO DE LA MA TERIA MEDICINALE DI PEDACIO DIOSCORI DE ANAZARBEO.

Eglialtri tre libri, Ario carissimo, habbiamo dato tutta la ragione mo tiera de gli aromati, olei, ungueti, ar bori, animali, formentaggi, oleri, rac dici, sughi, herbe, e semi. In questo

quarto tratteremo de l'altre herbe, e radici.

DE LA BETONICA. Cap. I.

chi freddissimi è detta psychotropho) ha il suo gambo quadrangulo, sottile d'altezza d'un gombito, e qualz che uo lta maggiore le foglie lunghe, molli, e simili alla quercia: tagliate intorno, es odorate: maggiori sono quelle, che sono a la radice. In cima de le gabe ha il sez me spigolito come de la satureia, si carpiscono le sue so glie, e si seccano, e s'usano assai le sue radici sono sottili come de lo elleboro: beuuto in acqua dolce prouocano il uomito d'humori siematici. danosi le soglie a bere in acqua dolce, (o in acqua semplice) al peso d'una dram

The life

404

0 %

1

ma a li spasimi, a le rotture, a uiti de luochi de le don= ne, e a la suffocatione de la matrice. Al peso di tre dramme con dui sestari di uino contra morsi nele: nosi.l'herba parimente impiastrata gioua al medesis mo:gioua anche beuuta in umo al peso d'una dram: ma contra ueneni, cosi anche beuuta manzi ripugna a ueleni mortiferi.oltra ciò prouoca l'urina, e muoue il corpo. beuuta con acqua sana i furiosi, er i morbi ca= du chi: con aceto mulso si beue al peso d'una dramma a i uity del fegato e de la milZa, mangiata doppo ces na a grossezza d'una foua con mele spumato. dassi an chora a chi rotteggia sapore acetoso. uale a debboli di stomaco a masticarla, es ad inghiotire il sugo, e poi beuere drieto uino temperato con acqua. al peso di tre oboli si da per lo sputo del sangue con un bicchier di latte temperato (o di umo adacquato) con acqua gio= ua a la sciatica al dolor de le reni, e de la uessica, con acqua mulsa al peso di due dramme a gli hidropici, è di molta utilita a l'itteritia, prouoca i mestrui beuuta co uino al peso d'una dramma, beuuta al peso di quat ero dramme con dieci bicchieri de acqua dolce purga il corpo: sa atisici con mele, er al sputo marcigno. le foglie secche, e trite si ripongono in un uase di terra.

DE LA RETONICA. Cap. II.

Nasce ne prati, ne monti, in luochi mondi, er opaz chi, circa gli arbuscelli: custodisce l'anime, e i corpi de gli huommi: i notturni andamenti, e luochi santi. risiz ste a i graui sonni: commendata ad ogni uso de la medicina. Ha la radice rossa, odorata, le foglie porras
cee, il cui me Zo è puniceo; il susto dritto triangolato;
in cima ha i siori purpurei. la farina imposta a le frez
sche serite lieua il dolore: ricongiumpe le serite: attrag
ge l'ossa rotte: ma o gni giorno se ne deue poner suso,
sin che si uenghi a la sanita, medica il dolore del capo
o bagnato della sua decottione, o impiastrate le temz
pie co'l suo bitume, o sussumigato con la radice. Ha le
foglie simili a la rumice siluestre, ma piu negre, e piu
hir sute, or astringenti: non manda suori il gabo trop
po grande ha la radice tenue, e breue: si caua il sugo
de le foglie, e se inspessisce al sole, o al suoco. la sua uer
tu è astrittiua, or è accomodata a li hulceri de la boc
ca, e de le ghiandole che uano pascendo, e serpe do sa
a tutte l'altre cose c'hanno bisogno di uertuastrittiua,

DE L'HERBA LYSIMA: CHIA. Cap. III.

Lysimachio, chi dice litro ha il gambo d'un gome bito, o alcuna uolta maggiore: magro, ramusculoso. le soglie escono de nodi simili al salice, assirittive al gue stocil sior rosseggiante, o che dechina a l'oro nasce ne luochi palustri, o appresso l'acque: il sugo de lesoglie beunto, o insuso per la vertu astringente vale al stue to del sangue. o a la disenteria: aposto reprime i flus si de le donne: turato il naso con l'herba stagna il san que uscente dal naso: utile alle serite, perche serma il sangue abbrusciata manda sumo asprissimo, per la qual cosa sa sugir le serpi, e morire le mosche.

all in

tmy

时间

May

11/4

## DE LA SANGVINARIA.

Cap. IIII.

Poligono arrhena, cio è maschia, chi dice poligos nato, chi cinochale, chi heraclia cioè herculea, chi as= phaltio, cio è trifoglio bituminoso, chi chiliophyllo cio è millefoglio, chi clema, chi polycarpo, chi carcinithro, chi teuthalide, chi myrtopetolo, cioè foglio di mirto, chi clinopodio, chi pedalio, chi stemphi, chi ung hia di sorcio, chi proserpinaca, Magi sangue d'heroo, Egitty thelphin, Aphri cuculo (Romani sanguinale) ha ramu scelli assai, teneri, magri, nodosi, che uan per terra sera pendo a guisa di gramigna: ha le foglie de la ruta, ma piu lunghe (e piu molli) er a tutte le foglie nasce il ses me:pero chiamasi maschia, i suoi siori sono candidi, ouero punicei: il sugo de l'herba rinfresca, er astringe: gioua al sputo del sangue, es al flusso del corpo, a i co lerici, es al spargimento de l'urina: moue l'urina gaz iardamente: beuuto con umo uale contra i morsi de ser peti:beuesi cotra le sebbri d'un'hora inazi che uenga no:apposto reprime il flusso delle donne: se instilla ne le orecchie immarcite: cotto con uino e mele è uvile a gli hulceri de le parti uirili:se impongano contra gli ardori del stomaco, al sputo di sangue, a gli hulceri serpenti, al fuoco sacro, a l'infiammationi, a l'enfiatus re, a le ferite in modo d'empiasiro.

DE LA SANGVINARIA FEMI:

NA. Cap.

Ha un solo gambo simile a la canna tenera: i nodi

2

#### LIBRO

spessi, es in se stessi ritratti, a guisa di trombe: intorno alli quali sono fogliette simili a quelle del pino, lequali escono suori in giro.nasce ne luochi acquosi.la suauer tu è distringere, e di rinfrescare. è utilissima a tutte le cose de l'antidetta, se non che ha minore efficacia.

DEL POLYGONATO. Cap. VI.

Nasce ne i monti è pianta piu alta d'un gombito. ha le soglie del lauro, ma piu larghe, e piu terse nel gu sto ha certo che simile al melo cotogno, o granato, es ha dello astrittiuo in tutti i germi delle soglie nascono piu siori bianchi, e sono un maggior numero, che le soglie che nascono dalla radice in sin alla cima la sua ra dice è candida, molle, lunga, piena de nodi, hir suta, di graue odore, a grosse za d'un dito in empiastro uale alle serite, es ammenda le macchie del uolto chia mate spili.

DE LA CLEMATIDE.

Cap. VII.

Chi la chiama daphnoide, chi myrsinoide, chi poly gonoide (chi phileterio) nasce sopra terra, in terreno grasse, ma in luochi inculti ha le uiticelle breui, a gros sezzad'un giunco: la sua foglia è breue simile di fore ma e di colore al lauro, ma molto piu picciola: i game bi, e la foglie beuuti in uino finiscono la disenteria, e la scorrenza di corpo detta diarrhea: in soppositorio con latte, o oglio rosato è in uece d'oglio rosato un guen to ligustrino, rimette i dolori de i luochi delle donne: masiitate mitigano i dolori de denti: imposte uaglio:

QVAR TO.

178

no cotra morsi de uelenost dicest, che sono utilissime in beuanda a i morsi de gli aspidi.

DE (L'ALTRA CLEMATI

DE. Cap. VIII.

Alcuni la chiamano epigettida, Egitty philacuo, Romani ambuxo, produce una uiticella, che rosseggia: piegheuole, agra oltra modo, es eschulceratiua: ua ser pendo per gli arbori, come hedera smilace: il suo seme trito, e beuuto in acqua, o in acqua mulsa euacua per da basso la colera, e la slemma: le foglie impiastrate guariscono la lepra: si condisce insieme co'l lepidio, e serbasi in cibo.)

## DE LA POLEMONIA.

Cap. IX.

Chi la chiama phileterio: in Cappadocia è detta chyliodynami. ha i ramuscelli tenui, e pennati, ha le so glie un poco maggiori che la ruta: piu lughe, come la nepeta, e'l polygono. in cima de ramuscelli sono come corimbi, ne quali è il seme negro: ha radice d'un gome bito alquanto bianca, e simile a l'herba lanaria al siru thio. la sua radice beuuta in uino gioua contra morsi de serpenti, o alla disenteria: e con acqua uale a la dissiculta de l'urina, o al dolor della sciatica: e con acez to al peso d'una dramma a mil ados: portasi legata contra le ponture de scorpioni: dicesi che chi l'ha seco non puote essere morsicato da loro: e se pur sossero per cossi non nuoceno: massicata mitiga i dolori de denti.

7 ÿ

# LIBRO DEL SYMPHYTO PE TREO, Cap. X.

Nasce tra le pietre, ha li ramuscelli sottili (le soglie sottili) simili a l'origano, i capitelli del shymo: tutta la pianta è legniccia, es odorata: di sapor dolce, e che prouoca la saliua: ha la radice luga, alquato purpurea di grosse la saliua: ha la radice luga, alquato purpurea di grosse la d'un dito: cotta in acqua mulsa, e bi unta purga quelle cose che sono attaccate al pulmone: dassi con acqua a lo si uto del sangue, es al mal de le reni: un umo contra la disenteria e contra i slussi rossi delle semine: in aceto mulso uale a li si asimi, es alle rotture, massicata estingue la sete, gioua a l'asprezza de l'arz terie: salda le ferite fresche, e guarisce lhernie acquose impiassrata: la carne tagliata in pezzi e cotta co't symphyto si ricongiume insieme.

DE L'ALTRO SYMPHY:

TO. Cap. XI.

Chi lo chiama pesto (Romani solidagine) produce un gambo di grande ta de dui gombiti e qualche uol ta maggiore: unoto, grosso, angulo so, concauo, com'el sonco: untorno alquale sono foglie non troppo distanti, hir sute, anguste, lunghe come la bugolossa: ha il gam bo intorno a quellianguli certe nascente de foglie sotti li, (in le quali) sono fiori gialli (simili a la ruta) il seme come il uerbasco: tutto il gambo, e le foglie hanno di so pra una certa lana aspra, laquale maneggiata gene: ra spiura: le radici di fuori ne la superficie sono negre, e bianche di dentro, e ui schiose: lequali solamente s'u=

sano: trite beuute sono utili a chi sputa il sangue, es a le rotture: impiasirate saldano le ferite fresche, riconzgiungeno le carni diuise insieme cotte: impiasirate co foglie de l'herba senetione uagliono contra l'insiamz mationi del sedere.

DE L'OLOSTEO. Cap. XII.

È picciola herba, alta sopra terra quattro dita; ha le soglie, e le uiticelle simili al coronapo ouero alla gra migna, di gusto astringente nasce ne i monticelli: que sta anchora cotta con la carne, la faricongiungere: in uino beuuta è utili sima alle rotture.

DEL STEBE. Cap. XIII.

(Chi dice stebio, è nota a tutti) le foglie & il seme astringono, e percio s'infonde in cristei la sua bollitura per la disenteria, e nelle orecchie immarcite s'insstilla: le foglie impiastrate stagnano le rotture del san gue, e'l sangue de gli occhi per qualche percossa.

DEL CLYMENE. Cap. XIIII.

(Chi dice chalycanthemo, chi periclymeno, chi elo phye, chi epatite, chi smilace, chi anatolico, chi dytico, chi mergine, Egittii oxioni, chi clymene, chi clymenio, chi agono, Romani uolucro, uolucro maggiore) sui gambo quadragulo simile a quello della saua, le soglie come della piantagine: ha dui solliculi in cima del gazbo, che si piegano un se stessimili a i cirri de l'iride, e de i polypi: il migliore è quello che nasce ne i monti: il sugo si spreme del gambo, e della radice: er utilmen te si beue contra lo sputo del sangue, slusso slomatico,

e flusso rosso delle femme: perche rinfresca, e restringe. reprimeno il sangue del naso le foglie trite, o i folliculz impossi alle serite fresche, le medicano sin che è indutz ta la cicatrice.

DEL PERICLYMENO. Cap. XV.

(Chi dice egine, chi clymeno, chi carpatho, chi file nio, chi epatite, chi alfine maggiore, chi clematite, chi myrfino, chi calycanthemo, Magi polio di nenere, Egit ty tucon, Africani lanath, Romani muoluero maggio re)- una pianta breue, e semplicerba foglie, che per in terualli la cingeno di color bianco, in figura d'hedes ra, e distro a le feglie ha certi germi, ne i quali è il ses me simile a quello de l'hederan siori candidi simili a quelli della faua, alquanto rotondi il seme duro, e che disficilmente si suelle: la radice grossa, e tonda: nasce nelle campagne, e nelle sepi, e uolgesi intorno a l'altre piante uscine: quando è maturo si raccoglie il seme, e secco a l'ombra, e per quaranta di beuuto in umo smis nuisce la milza, e lieua il dolore; gioua a chi non pò spirare se non co'l collo drino, er a i singhio zi in sei di fa fare l'urina sanguinosa: ageuola il parto: le foglie banno la medesima uertu, e dicesi, che beuute trenta sei di fa gli huommi Herilismonte con oglio uagliono a gli horrori delle febbri circolari.

DEL TRIBOLO. Cap. XVI.

(Chi dice bucephalo, chi taurocero, Romani tribo lo acquatico se ne trouano di due fatte) l'una terres Fire, che ha le foglie della portulaca piu sottili, le uitis 15

N/S

celle sparse in cui sono le spine dure, di sapore acerbo. nasce dietro alle siumane, e ne l'aie de le case l'altra è acquatica, nasce ne siumi, e lieua sopra l'acqua la cia ma, ma occulta sotto la spina ha le foglie larghe, & il piè picciolo, lugo: il gambo è piu grosso a sommo, che ad imo.ha certi capigliamenti in forma di spiche. il se me duro uno come l'altro; ambidui astringeno, e rin= frescanozimpiastrati s'impongono a tutte l'infiamma tioni. có mele guariscono i uiti della bocca, aphthe, le ghiadule, glibulceri della bocca corrosiui, e le gingiue. traggesi de l'uno e de l'altro il sugo p medicina de gli occhi,il seme uerde di tutta dua è utili simo a chi ha la pietra il terrestre beuuto al peso d'una drama, et ipiastrato particolarmete uale al morso della uipa, co umo è utilissimo a ueleni mortiferi.la sua decottio ne inspersa amma Za le pulci. In Thracia i paesani in grassano i caualli de l'herba uerde de tribuli del fiume Strymone, macinano poi il frutto dolce, e l'usano in ue ce di pane.

(DE LA S'ASSIFRAGA. Cap. XVII. Chi dice surviphago, chi survipa, con a survipi survipi

Chi dice neurodes. Chi potomagito, chi lonchite, chi rapionio, Mysii mendruta, Soriani meuda, chi

Z iiÿ

lycosemphyllo, chi elleborosema, chi scyllio, Magi cuor di lupo, Romani uiarto negro, chi tuntinabolo della ter ra, Galli mbaro, Daci dacina) ha le foglie de la bieta, piu sottili piu lughe, dieci in numero, e tal'hora piu. Il gabo sottile, dritto, d'altezza del giglio, astringete al gusto, e pieno di seme rosso. il seme trito e beuuto in umo al peso d'uno acetabolo gioua alla disenteria, eral flusso stomatico, e reprime i flusso delle donne rosso sinasce ne prati, e ne luochi palustri,

DEL LAGOPO. Cap. XIX.

(Chi lo chiama cymino di lepore, Romani piede le porino) beuuto un umo siagna il corpo: ma doue è feb bre si da con acqua, portasi legata contra le insiamma tioni delle inguinaglie, nasce ne solchi.

DEL MEDIO. Cap. XX.

(Chi lo chiama medica, chi triphyllo, chi clemas thio, chi osmo, chi trigono, chi cybellio, chi polyphyllo, Egitti epaphon, Romani trifoglio odorato) nasce ne luochi ombrosi, e sassosi che purpureggiano, grandi e rotondi, il seme minuto simile al cnico. la radice dos drantale, a grosse ca d'un bastone, di sapore acerbo. stagna i slussi rossi delle semine secca, e trita, o cotta con mele in lattouario e per alquanti di tenuta in boc ca, il seme beuuto con uino tragge i mestrui.

DE L'EPIMEDIO. Cap. XXI.

(Chi dice erineo, chi thrya, chi poliyrizo, Romaz ni umdicia) il suo gabo non è molto grande ha le so: glie de l'hedera, dieci, o dodici. non fa seme, ne fiore, le radici sono sottili, nere, di graue odore, di sciapito sappore, nasce ne luochi acquosi le foglie trite con olio, es impiastrate non lasciano crescere le mammelle, le foglie trite beuute in umo per cinque giorni al peso d'una dramma dopo la purgatione sanno la done na sterile.

DEL GLADIOLO. Cap. XXII.

204

Xiphio, chi dice phasganio, chi macheronio, (chi anastorio, chi ario, chi genitale, Romani gladiolo) ella è stata detta gladiolo dalla figura delle foglie, sono si= mili alla iride, ma piu picciole, e piu sirette, piene de fis lamenti, e terminano in punta aguiza a guisa di cols tello produce il o ambo alto un gombito, in cui sono i fiori purpurei, dispossi l'uno da l'altro per ordine distante il seme è rotondo ha due radici, una sopra l'altra un forma de piccioli bulbi. Quella, che è di sotto è piu sottile, l'altra di sopra piu grossa : nasce per lo pu nelle campagnerla radice di sopra impiastrata co uino, es incenso tragge fuori gli acuti della carne: e la medesima con farina di loglio, es acqua mulsa im= piastrata dissolue l'enfiature: e tutte due apposie trag gono fuori i mestrui: diceno che la radice di sopra be uuta in uino muoue a lussuria, e quella di sotto induce sterilita: e che quella di sopra in beuanda è utilissima a l'hernie enterocele de fanciulli.

DEL SPARGANIO. Cap. XXIII. (Chi dice xiphidio, e chi bolo) ha le foglie simili al gladiolo, ma piu strette del superiore e piu inchinate a terra, un cima del gambo sono come pillole nelle quas li si rinchiude il seme, la radice & il seme si beueno in umo contra morsi de uelenosi.

DE LA IRIDE SELVATION

CA. Cap. XXIIII.

Xyri(chi dice iride siluestre, chi caco, Daci aprus, Romani gladiolo) ha le feglie simili alla iride ma piu larghe, or in cima aghu Re. hail gambo che esce fuori tra me To delle foglie, alto un gombito es affai groffe, nelquale sono come sitique triangulari, nellequali è un fiore purpureo e in mez to del fior color puniceo, e'l fe me ne foliculi come faua, rotodo, rosso, es agro.la radi ce ha i nodi spessi, lunga, e di rosso colore. è utile alle se rite del capo es a l'offe rotte con la terza parte de uerderamo, e con la quinta parte de radici de centaus rea e mele. senta dolore troppe fuori della carne tutti gli acuti or armi fife ne la carne impiafirata con ace to sana tutte l'infragioni en inframationi. la radice be unta mun passousle contra spasimi crepature, dos lori de sciatica, difficulta de l'ur na, e scorrenza di corpo diarrhea il seme beuuto in uino al peso de tre oboli, è molto potente a prouocar l'urino, e con aceto Iminuisce la mil?a.

DE L'ANCHVSA. Cap. XXV.

(Chi dice catanchusa, chi libyca, chi archibellio, chi alcibiadio, chi onophyllo, chi phorphyrida, chi my=

dusa, chi salice, chi nonea, Africani bunesath) chi chas lyca, chi onoclea: ha le foglie simili alla lattuca, che ha la foglia aguzza, birsute, aspre, negre, molte, d'ogni intorno sparse a terra, e spinose : la radice di grossezza di un dito : nella estate maneggias ta tinge le mani di sangue : nasce in terreni grassi : la radice ha uertu astrittiua, con oglio e ces ra a gli abbrusciati, & a gli hulceri antichi: impiastrata con polenta medica il fuoco sacro, e con aceto mondifica la lepra, e le macchie della persona : e sopposta nei luochi delle donne trag= ge fuori il parto: la sua bollitura conferisce alla infermira delle rent, della milza, de la itteriz tia: 5 oue è febbre si da con acqua mulsa: le sue soglie beuute in umo stagnano il corpo, e gli unguentary la mischiano ne li suoi un= guenti.

## DE L'ALTRA ANCHVS SA. Cap. XXVI.

Chi la chiama alcibiadio, chi onochile, questa è disserente nella picciole Za delle foglie, sono aspresam bidue hanno i ramuscelli piccioli, il sior purpureo, le radicirosse, lunghe, lequali ne la estate comprese se trite, mandano suori il liquore sanguigno: nas sceno ne i luochi sabbionicci: le foglie, le radicimans giate, benute, es alligate uagliono contra morsi de le uipere: dicesi, se alcuno sputara ne la

faccia d'animale ueleno so l'herba masticata, che lo sa ra morire.

## DE LA TERZA ANCHVSA.

Cap. XXVII.

È simile a questa, ma il suo seme purpureggia, & è mmore: e se alcuno mangiarà del seme di questa, e lo sputi ne la saccia d'un serpente, l'uccide: la sua radice beuuta al peso di uno acetabolo con hisopo e nasture tio caccia i uermi lati del corpo.

DE LA LICOPSIDE. Cap. XXVIII.

Sono alcuni che chiamano anchora questa anchusa: ha le soglie de la lattuca, più lunghe, più aspre, più lar ghe, e ripiegate al capo della radice; il suo gambo è lungo, dritto, aspro, con molti altri nati appresso, alti un gombito, e aspri: ne i quali sono i stori, che purpureggiano, la radice rossa, e astriuiua: nasce nelle campagne: la radice con oglio impiastrata uale alle serite, e con polenta al suoco sucrotrita co oglio, e inonti i corpi prouoca il sudore.

DE L'ECHIO. Cap. XXIX.

Chi lo chiama arida, chi alcibiadio, (Romani alci biaco) ha le foglie lunghe, aspre, biancheggianti, che s'auicinano a somiglian a de l'anchusa, ma minori, e piu grasse ha gli anguli breui, sottili nelle foglie, hirsu ti. I gambo celli sono assai magri, e d'ogn'intorno fogli cine tenui, come pennute di negro colore, come piu ua no uerso la cima sempre discrescono, e sono minori. ha i siori appresso le foglie purpurei, ne quali è il seme si e

mile al capo della uipera, la sua radice è negra piu sot tile d'un dito, quale beuuta in umo non solamente è ualido soccorso a morsicati da serpenti, ma beuuta ina zi non gli lascia mordere, il medesimo fanno le foglie, e'l seme, mitiga tl dolore de lombi, e con uino, o in als tro modo sorbita sa uenire il latte.

DE L'OCIMASTRO, Cap. XXX.

(Chi dice echio, chi scorpiuro, chi sparganio, chi althea, chi amaratha, chi probatea, chi elaphio, chi an timimo, chi porphyride, chi augio, chi nemesso, chi hye nopsolo, chi thyrsite, chi thermite, chi misopatho, Rosmani ocimastro) chi phileterio, chi ocimoide. ha le sosglie simili a l'ocimo, i ramuscelli dodrantali, or hirsustile silique del iosquiamo, piene di seme negro, simili al seme della nigella il seme beuuto uale contra'l morsso della uipera, e d'altri serpenti. Dassi anchora constra dolori della sciatica con myrrha, peuere, (e uino) la radice è sottile, or inutile.

DE L'OCIMO ACQVATI: CO. Cap. XXXI.

Erino, chi dice ocimoide, chi hydreron nasce apa presso l'acque correnti, e sonti ha le soglie de l'ocimo, ma minori, e nella parte di sopra divise con alcune ina cisure ha cunque o sei ramuscelli dodrantali i siori bia chi, il seme negro, picciolo, di sapore acerbo il gambo e le soglie abbondano di sugo (di latte) il seme al pea so di due dramme temperato in quattro bicchieri d'ac qua s'inonge contra le distillationi de gli occhi, e le

reprime.il sugo instillato con Zolpho, e salnitro lieua il dolore de l'orecchie.

DE LA GRAMIGNA. Cap. XXXII.

Agrosti, chi dice egico, chi amaxite, chi alyphylio, chi sanguinale, chi umtola, ispagnuoli aparia, Daci co ticta. Aphricani ebal, Egittij anuphi, Romani gramen. è notissima herba i soi ramuscelli uanno serpendo per terrato ha molte radici nodose, che radicano se slesse. i rami e le radici sono dolci, le soglie dure, aguz se, lar ghe, come una picciola canna, di cui si pascono boui, es altri simili animali, la radice trita, es impiastrata salda le serite, la sua decottione uale a storcumenti, parimente gioua alla difficulta de l'urina, e rompe la pie tra della uessica.

DE LA GRAMIGNA CANNES
TOLA. Cap. XXXIII.

Calamagrostis.molto magggiore de l'antidetta, credesi che questa uccide le bestie, e massime in Babis lonia.nasce appresso le strade.

DE LA CRAMIGNA DI PAR: NASO, Cap. XXXIIII.

Que'la che nasce nel monte parnaso, è molto piu ramusculosa sa le soglie de l'hedera ha il siore candiz do, o odorato, il seme picciolo, o utile produce cinzque o sei radici a grosse la del dito. candide, tenere, dolci, (robuste,) il cui sugo con umo, e mele a bastanza, e myrrha, che agguagli la metade del tutto, e la ter la parte di peuere, e d'incenso, è ottima medicina per

gliocchi, satta si conserua in uase di rame. la bollitura della radice sa il medesimo essetto de l'herba, il seme con maggior uehementia manda fuori l'urina, repriz me la scorrenza di corpo, es il uomito. Quella, che na sce in Cilicia, che paesani chiamano cinna, insiamma i boui se troppo spesso della uerde se ne pascano.

DE LA SIDERITE. Cap. XXXV.

Chi la chiama heraclea. (Magi sperma, o sangue di titano, ouero coda di scorpione, Egitty sendionor, Aphricani udedemim, pythagora parmiron, Andrea medico xanthophanea, Osthanes ochio di boue, Roma ni uertemnio ouero soleastro) ha le foglie del marruz bio, ma piu lunghe, che s'auicinano a la similitudine della saluia, o della quercia, ma minori, esa aspre i soi gambi sono quadrangoli, dodrantali, e tal'hora maggiori, e di gussio non spiaceuoli, alquanto astrittiui, in cui per intervalli sono come lo marrubio certi a guisa de susaiuoli rotondizes in quelli è il seme negro: nasce ne luochi sassosii: le foglie impiastrate saldano le ferite, e le rendeno sicure dalle insiammationi.

DE L'ALTRA SIDERITE. Cap. XXXVI.

Ha i ramuscelli sottili, alti dui gobiti. ha il piedicel lo lungo, le soglie della felice, numerose, et in cima diui se d'ogni intorno: ha poi altri ramuscelli sottili, ropeti dalla concauita di sopra de l'ali, lughi, sottili, che in ci ma hano un capitello aspro, in sigura rotoda, ne i qua li è il seme della bieta, ma piu rotondo, e piu duro, la uertu di questo, e delle soglie uale alle serite.

## DE LA TERZA SIDER I

TE. Cap. XXXVII,

Crateia chiama questa ter Za heraclia, nasce nelle pareti, e ne uignali. da una sola radice manda suori so glie moltissime, simili al coriandolo, i gambi dodranta li, in circa, teneri, tersi biancheggianti con qualche ros sore i siori sono punicei, piccioli di sapore alquanto amaro, uischiosi la natura e uertu di questa anchora è che quando è impiastrata fresca, salda le pieghe sane guinose.

DE LA SIDERITE ACHILE
LE A. Cap. XXXVIII.

Achillea, chi dice siderite achillea. (chi myriomors pho, chi chiliophyllo chi stratiotico, chi heraclio, Aphri cani asterchilosi, Romani supercilio di uenere, acro sel ustico, militare millefoglio) produce i rami dodrantas li, e mag giori qualche uolta in forma de fufi, circonda ti di minute foglie, che hanno spessi i tagli per trauerso simili al coriandolo, alquanto amare, tenere, e uischio= se d'odore non spiacente, ma medicinale, in cima ha una umbella rotonda i fiori di uario colore tra'l (purs pureo)e bianco ir chinante al color d'oro, nasce in grasso terreno la cima trita, es imposta alle ferite san gumose, le salda, e rimoue l'infiammatione. apposta re prime ogni flusso di sangue, massime de luochi delle donne e per il mede simo effetto le donne se ne fanno fo mento della sua bollitura, beuest anche per la di= senteria.

Del

10

Arny

trita i aceto ha la medesima uertu in medicare le serite

DE LA GRANA. Cap. L.

Cocco, che usano tintori, è picciola pianta, ramuscu losa, in cui sono granella, come di lente. Il piu lodato è quello, che nasce in Galatia, & Armenia: dopo quesso, lo che uiene d'Asia, e di Cilicia, l'ultimo è lo spagnuo lo la sua natura è di stringere trito con aceto, & impiastrato medica semplicemente le ferite, e particolar mente de nerui nasce anchora nelle quercie il cilicio a simiglian a di lumache picciolissime le donne del pae se lo traggono suori con bocca, e raccolgono, e lo chia imano cocco.

DEL TRAGIO. Cap. LI.

Nasce solamete ne l'isola di Cadia. ha le foglie, i ra mi, e'l seme simili al létisco, ma piu breui, e minori, pro duce un liquore simile alla goma, le foglie il seme, e'l li quore co umo impiastrati traggono fuori gli acuti de la carne, uagliono al spargimeto de l'urina, ropeno le pietre della uessica, e prouocano i mestrui beuuti al pe so d'una dramma, dicesi, che le ca pre seluatiche ferite di saetta si pascono di quest'herba, e sanno cadere le suette insisse nella carne.

DE L'ALTRO TRAGIO. Cap.LII. (Chi dice tragocero, chi scorpio, chi gargano, chi bituensa, Daci salia, Egitty sober, Aphricani acheosi, Romani cornulaca) ha le foglie simili alla scolopene dria, la radice sottile, candida, simile al raphano siluez sire: laquale cruda, e cotta in cibo uale alla disenteria.

aa iiij

le foglie ne l'autuno spirano odore di becco, dode ella trasse il suo nome. (Nasce ne luochi motani e r sinosi.)

DEL TRAGO. Cop. LIII.

Chi dice scorpio, chi tragono:nasce ne i luochi ma rittimi, è picciola pianta, e spargesi per terra: dodran tale, o alquanto piu lunga, senza soglie:da i rami pen deno certi come acini di uua numerosi, rosseggianti, a grandezza del tritico, ha le cime aguzze, e di sapore codi gusto molto astrittiuo:dieci acini numero beuuti del suosrutto con uino uagliono a slussi stomatici, e a slussi delle semine alcuni li pestano, e sormano li pas stelli, e si serbano, co usano.

DEL GIVNCO. Cap. LIIII.

Oxyscheno (chi dice scheno terso, chi oxypterno, chi supercilio do Sole, Africani cauda, Romani giunco marino, ouermanuale. se ne trouano di due satte) l'u no si chiama giunco terso dalla polite Za sua, l'altro si chiama oxyscheno cioè aguZzo in cimare di questo se ne trouano di due satteruna è sterile, l'altra sa un se me negro, rotondore i calami di questa sono piu gros si, e piu carnosiru'è la terza specie molto piu carnosa, e piu aspra, chiamata oloscheno: questa anchora ha il seme in cima, come l'antidettaril seme fritto de l'uno e de l'altro, e beuuto in uino adacquato siagna il corpo, e i slussi rossi delle seminerle soglie, che sono uicine alle radici, tenere, impiastrate ualeno cotra mor si de salangizil giunco che si chiama ethiopico è mole to sonnifero però si dee schisar de non berne troppo,

perche non faccia addormire.

Ma

19

DE LA LICHENE. Cap. LV.

La lichena che nasce sopra le pietre, alcuni la chia mano brion: la lichena è il musco nato sopra le pietre rugiadose: empiastrata stagna il sangue, reprime l'in siammationi, e sana l'impedigini: utilmente s'inonge per la itteritia: e sa cessare i catarri nella bocca, e ne la lingua.

DE LA PARONYCHIA. Cap. LVI.

(Chi dice adoceto, chi neura, chi phrynio, Romani herba bouinale) è picciola pianta: nasce tra le pietre: è simile al peplo, minore in lunghez za, ma maggios re di foglie: impiastrata uale alle dure ze, e panerics ci de l'unghie.

DE LA CHRYSOCOMA. Cap. LVII. (Chi dice chrysite, chi chrysanthemo, chi amaran:

to, chi diospogo, Africani dubath, chi burchumath, Ro mani barba di Gioue) è picciola uerga, dodrantale. ha la chioma in figura de corimbi simile al hissopo: la ra dice è hirsuta, e sottile come del'elleboro negro: di gue sto e sapore non spiacente, che si sente quale nel cipez ro: temperatamente austero in dolce: nasce tra le piez tre ne luochi ombrosi: la radice riscalda, es astringe: conuiene alle insiammationi del segato, e del polmone: con acqua mulsa beuuto uale a le purgationi de luoz chi delle donne.

DEL CHRYSOGONO. Cap. LVIII. (Chi dice chrysospermo, chi daspi, chi origano, chi

arcophthalmo, Romani arilaria) ha le foglie simili alla quercia, è ramusculoso: ha il fior del uerbasco, e si mete te nelle corone: la radice simile a una rapa, rossa mole to dentro, e negra di fuori: trita en imposta con aceto rimedia a morsi de sorci aragni.

## DE LO HELIOCHRYSO.

Cap. LIX.

Chi dice chrysanthemo, e chi amaranto: di questo si coronano le statue delli dei: ha un ramuscello bianzo, uerde, dritto, sodo, e breue: ha le foglie strette per in teruali, simili a l'abrotano: ha la chioma rotonda, che dimostra color d'oro: la ombella rotonda come cozrimbi, che si seccano, la radice sottile, nasce ne i luochi aridi, e nelle ualli acquose: la chioma beuuta con uino soccorre alla difficulta de l'urina, a morsi de serpenti e alla sciatica, e rotture: beuuta con uin mulso tragge suori i mestrui, e dissolue il sangue cagliato nella ues sica, e nel uentre: e data in beuanda al peso di tre oboz li in uino bianco adacquato a digiuno reprime i caztarri discendenti dal capo: si tramette nelle ueste perzoche le disenda da gli animali, che le rodeno.

## DEL CHRYSANTHE:

MO. Cap. LX.

(Chi dice chalcite, chi chalcantho, chi chalcanthes mo, toscani garuleo, Africani churZeta, Romani cals tha) tutta l'herba è tenera, e ramusculosa: i suoi gambi sono tersi, le soglie diuise de molti tagli: i siori gialli, ri splendenti, mitanti la rotondita de l'occhio: nasce ins

gli oleri: i fiori e le foglie m corporati con cera dissolueno le aposteme, che greci chiamano steatomata, bez uuta dopo il bagno d'un gran pe \( \) o rende bon coloz re a gli itterici.

Olto

m

DE L'AGERATO. Cap. LXI.

E pianta ramusculosa e dodrantale (sparsa a ters ra) semplice simile a l'origano ha una ombella, la qua le e un siore che risplende di color d'oro in similitudi ne de bulbi, minore dello elichry so: e perche il siore si conserua lungamete nel suo colore, però è deuo agera to la sua decottione riscalda grandemente l'herba sua secodo alcui si beue a prouocar l'urina uale al me desimo in suffumigio e mollisica i luochi delle donne,

## DE LA VERBENACA.

Cap. LXII.

Peristereo (recto, chi dice peristerio, chi trigonio, chi bunio, chi hierabotami, chi philtrodote, Egitty pemsempte, Magi lagrima di Iumone, chi sangue de mustella, chi sangue di Mercurio, Romani cresta di gallina, feriatrixari, exupera, herba sanz guinale) nasce ne luochi acquosi: credesi, che sia cosi detta, perche le colombe uolentieri conuerz sano tra essa: d'altezza dodrantale, e maggioz re qualche uolta: ha le foglie divise de tagli, biancheggianti, e che escono de i gambi: per lo piu questa herba non ha piu che un gambo zo una radice: credesi, che le foglie incorporate con

grasso di porco uecchio (ò fresco) lieua il dolore de luochi delle donne mpiastrata l'herba con aceto reprime il suoco sacro, e gli hulceri corrosiui: salda le ferite, e con mele induce l'antiche alla cicatrice.

DE LA VERBENACA SVPI=

NA. Cap. LXIII.

Peristereo: chi la chiama herba sucra (chi eriges nio, chi chamelyco, chi siderite, chi curite, chi persepho nio, chi colo, cioè rocca di Gioue, chi dichromo, chi cal lesi, chi ciparisso, chi demetriade pëphtemphtha, Pyta gora eriscisettro, Romani herba cinconnale) ha i rami gombitali, e qualche uolta maggiori, er angulosi, in= torno a cui sono foglie per internalli come di quercie, ma piu strette, e mmori, tagliate d'ogn'intorno. di co= lor dichinante al glauco, la radice lunga, e sottile, i fio ri purpurei, e tenui. le foglie beuute, od impiasirate ua gliono contra il morso de serpenti, beuenosi anchora contra lo spargimento del fele a digiuno le foglie al peso d'una dramma, con tre oboli d'incenso, es una hemma di um uecchio p xl. giorni. poste aguisa d'im piastro mitigano l'antiche infiature & infiamationi,e purgano gli hulceri putridi.tutta l'herba co uino gar gari ata rompe le croste delle ghiandole, e gli hulceri della bocca corrosiui. dicesi, che l'acqua, oue sia stata dentro la uerbenaca, inspersa nel luoco oue si mangia, che i conuitati dinengono piu allegri. Dassi contra la febbre ter anail ter To nodo sopra la terra, es contra la quartana il quarto con tutte le sue foglie, e risas

na chiamano quest'herba sacra per l'uso suo felice a portarla addosso legata, o sospenderla nelle case nelle purgationi.

## DE L'ASTRAGALO HER:

BA. Cap. LXIIII.

(Chi dice chame syce, chi gatale, chi onycha, Roma ni pino tribio, sico della terra, glandula, thio nonaria) è picciola pianta, e breue, giace a terra, le foglie, e ras muscelli del cece i fiori purpurei, piccioli, la radice ro tonda, grande come del raphano, con (molte) altre na te negre, sode, e dure come corna impiegate insieme di gusto astringente nasce ne luochi uentosi, opachi, e nisuosi copiosamente nasce in Memphi d'Arcadia, la radi ce beuuta in uino stagna la scorrenza di corpo, trage ge l'urina trita, es inspersa fa a l'antiche ulceragio ni stagna il sangue ma per la durezza sua difficilmé te si pesta.

0

DEL HYACINTHO. Cap. LXV.

(Chi lo chiama heloniade, chi porphyrante, chi ul cino, Romani uaccinio) ha le foglie del bulbo il game bo terfo, e dodrantale: piu sottile del dito picciolo de la mano: la chioma inchinata piena de siori purpurei: ha la sua radice bulbo sa: credesi, chi impiastrata con ui no bianco a fanciulli non lasci uenire il pelo alle parti secrete: beuuta stagna il corpo, moue l'urina, e gioua al morso de salangui: il seme ha maggior uertu d'astrin gere: uale al slusso stomatico, beuuto con uino uale al spargimento del sele.

## DEL PAPAVERO ERRA: TICO. Cap. LXVI.

Meconrhea (chi dice oxygono, Fgittu anti, Romas ni papaueralide) so un siore, che di subito cade: nella primauera nasce nelle campagne (e ne gli orzi) nel qual tepo si carpe:ha le foglie simili a l'origano, ouer a l'eruca, ouer al cicorio, ouero al thymo, diuise de tas gli,ma piu lunghe, or aspre:il suo gambo è lanuginoso, quasi d'altezza d'un gombito, il siore puniceo, e qualche uolta candido, simile al fiore de l'anemone sel uatica: il capitello lungo, minore che l'anemone; il se me rosso, la radice lunga, biancheggiante, a grosse ?= Za del dito minimo della mano, es amara: cinque o sei capi di questo papauero cotti in tre bicchieri di uino fin tanto che si consumi una parte(o due) si danno a quelli, che uogliamo far dormire; il seme si beue con ac qua mulsa a misura d'uno acetabulo per mollificare temperatamente il corpo :e per il medesimo effetto si mescola co i conditi melati, e con altri cibi dols ci per la seconda tauo la : impiastrate le foglie con i suoi calici ungliono alle infiammationi : & è sonnifes rala sua bollitura.

## DEL PAPAVERO DOMESTI: CO. Cap. LXVII.

Mecon hemero (chi dice came syce, altri la chiamano mecon: hea, chi la chiama oxygono, li Egitty la dis mandano nanti, Romani gli dicono papauero satiuo) Sir

di questo se ne trouano di due satte: l'una hortense, il cui seme si pesta, e si mescola co'l pane per sanita, e con mele s'usa in cambio di sesamo, e chiamasi thyla= cite:ha il capitello lungo, & il seme bianco:l'altra silo uestre, che ha il suo calice piano sessile il seme negro e nomasi pithite: alcuni chiamano anchora questo papauero, rhea: però che ne esce sugo, u'è la ter la specie di papauero piu seluatica di queste due, ma piu in uso della medicina, piu lungo ha il capitello: tutti hanno uertu di rinfrescare : la decottione delle foglie e delli capitelli m acqua è buono in fomento per inducere sonno, e per la medesima causa si bes ue la decottione contra le uigilie: i calici con poleno ta impiastrati uagliono contra le infiammationi, & il fuoco sacro: ma è necessario quando uerdeggia= no pestarli, formar pastelli, seccarli, riponerli, & usarli: i medesimi calici per se, & in acqua cotti alla consontione de la mita, e di nouo cotti inme: le, fin che tutto lo humore si inspessissa, sono elettuario a leuareil dolore co'l sonno: contra la tosse, e catarri de le aspre arterie, e passioni di uentre: fassi piu potente il detto lattouario a mescolarui il sugo de lo hipocistide, e de l'acacia : il seme del papauero negro trito das= si a beuere in uino contra i catarri del uenz tre, e flussi delle femme : il medesimo im= posto con acqua a guisa di empiastro a la fronte, et a le tempie uale contra le lunghe

uigilie,e fa dormire:il sugo del medesimo papauero per la maggiore for Za, che ha de rinfrescare, un grossas re, & esticcare, preso alla quantita quasi d'un'eruio è sonnifero, lieua il dolore col sonno, matura, e gioua a la tosse, er alle passioni stomatice: beuuto in maggio: re quantita nuoce, che induce sonno inespugnabile, & amma ¿za:con olio rosato insperso fa a i dolori del ca po, e con oglio di mandole, Zaffrano, e mirrha s'enstile la nel dolore de l'orec chie;e con rosso d'ouo arrostito, e Zaffrano a l'infiammationi de gli occhi:con aceto al fuoco sacro, er alle ferite: con latte humano, e Zaffras no alle gotte: or in soppositorio, sopposto induce sone no:il migliore è quello, che è denso, e ponderoso, e ne lo odorarlo sonnifero, amaro al gusto, e che facilmente si dissolua in acquarterso, candido, non aspro, no granel loso, e mentre che'l passa per il colatoio non s'induri: sca, qual cera; e posto al sole si diffonda, es auicinato alla lucerna non arda con fiamma oscura: e dopo che serà estinto, serbi la natura del suo odore si falsifica co la mistura del glaucio, o della gomma, o del sugo della lattuca siluestre: quel che è adulterato co'l glaucio, quando si dissolue ha color croceo: quello, che è adulte rato con la lattuca agresie, ha piu debbole odore, e è piu aspro: quello, oue è la gomma è lucido, e di poco ua lore. Alcuni in questa falsificatione sono proceduti con tant'ignorantia, che gli hanno mescolato sin'il grasso. questo liquore s'abbruscia in nuouo uase di terra, fin che appaia piu molle,e di color piu rosse, tessifico gia Erafisirato,

ge.

St

File

Erasistrato, che Diagora haueua riprouato, e dannato l'uso di questo liquore ne i dolori de gli occhi, e de l'o recchie: perche indebboliua la uista, er induceua son= no. Andrea medico disse, che diuentarebbono ciechi quelli, chi si ongeriano gli occhi, se l'opio no fosse adul terato. Mnesidemo approud l'uso di questo liquore so= laméte a l'odorare alla prouocatione del sonno, un tut ti gli altri modi l'hebbe per noceuole:nondimeno l'es sperien Za ha dimostrato tutte queste oppenioni essere false:non sara dunque fuori di proposito insegnar la ragione di cogliere questo liquore. Alcuni pestano le foglie, o i calici papaueri, e co'l torchio spremeno, e pistano nel mortaio, e formano pastelli, e questo chias masi meconio: ilqual è molto meno efficace, del liquo = re, il qual si chiama opos: in raccogliere questo, biso= gna quando è asciutta la rugiada, con un cortellino sca ristcare la sielletta, che è in cima del papauero, ma che il taglio non uadi però troppo adentro : è necessario poi tagliare quei calici del papauero per dritto, e per trauerso nel sommo della cotica, e con un dito leuare quella lagrima, che disiilla in un picciol uase, e di nos uo non molto dopo ritornare, che di cotinuo ui si ritro ua l'humore congelato; il medesimo si sa il di sequente. bisogna poi in un mortaio (uecchio) tritario, e formar= lo in pastelli, e riponerlo bisogna in ultimo quando si tagliano i papaueri ritornare a passo retro, perche co le uestimenta non si uenga ad asciugare il liquore, oue ro i tagli.

DEL PAPAVERO CORNVTO, Cap. LXVIII.

Meconceratite ciò è corniculato, chi dice paras lio, chi papauero agreste, chi thalassio, (Africani sist maca, Romani fabulo marino) ha le foglie di candido colore, hirsute simili al uerbasco, nel circuito dentate, come gli altri papaueri siluestri. Il suo gambo non è dissimile al loro.il fior pallido,il frutto picciolo, piega to a guisa di corna: simile alle cornecchie del fien gres co, onde ha usurpat'il suo nome: un questo è un seme picciolo, negro, simili alli semi del papauero: la radice en cima la terra negra, e grossa:nasce ne luochi marit timi, o aspri: la radice cotta in acqua alla consontion de la mita, e beuuta sana i dolori della sciatica, e le passioni del segato: gioua a quelli, che per urina man= dano fuori cose grosse, araneose, (es aspre)il seme be: unto con acqua mulsa a misura d'uno acetabulo purs ga il uentre temperatamente: le foglie e i fiori impia: Firati rompeno le croste de gli hulceri:con oglio mon te mondificano l'infermita de gli occhi, e la caligine de giumenti; alcuni ingannati dalla similitudine delle foglie crederono, che di questa si fesse il glaucio. ( chi mangiara di questo papauero, o beuera del suo liquo: re, serà nel medesimo picolo, come chi hauera beuuto l'opio, a cui si soccorre co i medesimi rimedii.la decote tione della radice beuuta co umo sana la disenteria.) DEL PAPAVERO SPVMOSO. Cap. LXIX.

Mecon aphrodea, chi dice papauero heraclio, ha il gabo dodratale, le foglie breuissime, simili a l'herba I WE

動物を

Wy

lanaria, Sintorno a quelle il frutto cadido. tutta l'her ba è candida, e spumosa, Sha la radice candida in supsicie della terra il seme si raccoglie nella state, qua do seccato comencia a cadere, beuuto co acqua mulsa al peso d'uno acetabulo purga in facendo uomita re, tal uomito particolarmente conferisce al mors bo caduco.

DE L'HERBA HYPECOO. Cap. LXX. Chi la chiama hypopheo.nasce nelle biade, e nelle campagne, ha le foglie della ruta, i rami sottili, e la me desi ma natura del papauero.

DEL IOSQVIAMO. Cap. LXXI.

Hyoscyamo (chi dice dyosciamo pythonio, chi ada mate, chi adameno, chi hypnotico, chi emmane, chi ato mo, chi dithyabrio, Pythagora Magi edhostane xeleo: ne. Zoroastre tiphonio, Magi rhapótico, Egitty saphe tho, Toscani sabulonia, Galli bilinuncia, Daci dielia, Romani inoentaria ouero apollinare) questa pianta ha i gaboncelli grossi, ha le foglie larghe, lughe, diuise de piu tagli: p i gabi ha i fiori simili a i citini della me lagrana, circondati da certi come scuti piccioli, pieni di seme, come di papauero, se ne trouano di tre sorti, l'una ha il fior purpureo le foglie de l'hedera smilace, il seme negro, i citini duri, e spinosi: l'altra è di fior lu teo, ha le foglie, e le silique piu tenere, il seme alquanto flauo, e come del irione, e tutta due queste sanno impazzire, e dormire: però l'uso loro è dannato.la ter Za per effere di piaceuole natura, è riceuuta nello

ujo della medicina, tenera, grassa lanuginosa: ha bianz co il fiore er il seme, questa nasce al mare, e ne luochi ruinosi, et al mancamento di questa si supplisce con quella, che ha il seme luteo: la negra, pche è pessima di tutte, si deue mouere da ogni uso.per hauer il sugo si pestano il seme tenero, le foglie & i gambi: si spreme= no, e si secca il sugo al sole: non dura piu d'un anno, che facilmente putrefassi, si tragge separatamente ans chora il sugo del seme secco, gittandouisi di sopra ac= qua calda, mentre che si pesta, e questo sugo è manco noceuole del liquore, spiu atto a rimouere i dolori co'l sonno: este foglie si pestano, es inspersa farina del tri= tico di tre mesi si formano in pastelli, e si coseruano.la prima spremitura è utile, e l'altra del sugo del seme secco ne i colliri, che si fanno per rimouere i dolori col sonno. gioua anchoracotra le discese agre, e calde ne li occhi, al dolor de l'orecchie, coa mali de lochi de le do ne.con farina, o con polenta uale contra le gotte, le in: fiammationi de gli occhi, e de l'altre parti il seme sa le medesime operationi, efficacissimo contra tosse, catara ri, distillationi de gli occhi, er a lor graui dolori, flus si delle donne, or ogn'altro sangue rompente. beuuto in acqua mulsa al peso d'unobolo, con seme di papaue ro trito es imposto con uino conferisce alle podagre, er alle mammelle infiate dopo'l parto, mischiasi con gli altri empiasiri, che sogliono alleuiare co'l sonno il dolore.le foglie utilissimamente s'impongono per se,e con polenta in tutte le medicine mitigative del dolo=

Ylan

re.fresche s'impongono a mitigare ogni specie di doz lore.beuute con umo tre o quattro foglie sanano le seb bri dette ephiali.le soglie cotte come gli altri oleri ma giate a misura d'un' acetabolo sa alquato impazzire. dicesi, che su il medesimo insusa in cristeio a chi hazuesse hulcere ne l'intessino grosso chiamato colo. la boilitura de la radice in aceto in lauanda uale al dolore de denti.

DEL PSILLIO. Cap. LXXII.

(Chi dice cataphysi, chi cynocephali, chi cynomya, chi psylleri, chi siciliotico, Siciliani comidya, Aphricas ni uargugum, Romani herba pulicare) ha le foglie sie mili al coronopo, hirfute, (ma piu lunghe) i ramuscelli dodrantali:tutta l'herba è sarmentosa, e fogliosa come il fieno.la chioma comencia dal mezzo del gambo: in cima ha dui, o tre capitelli contratti, il seme duro, ne= gro, simile alle pulci.nasce nelle campagne, es in luo: chi inculti la natura sua è di (mollificare, siringere) rinfrescare impiastrata con olio rosato, o aceto, o ac= qua gioua al dolore artetico, a le aposteme dopo l'orecchie, ensiature piane & acute, a spasimi, (dislocati) e dolori di capo.impiastrata con aceto sana i testicoli infiati de fanciulli, e'l cadimento (solleuameto) de, l'um bilico.bisogna pistarla alla misura d'uno acetabolo, e macerarla in due hemine d'acqua, come l'acqua sia co densata impiastrare.rinfresca merauigliosamète(e po sta m acqua buoliente reprime il calore. è potente con tra'l fuoco sacro, dicesi che se si porta a casa uerde, non

lascia generare in casa le pulci. pista l'herba con gras so purga gli hulceri putridi, e maligni. il sugo con me le gioua all'orecchie uerminose, e distillanti.)

DEL SOLATRO HORTENSE. Cap. LXXIII. Strychno (negro) hortense (alcuni diceno in uece di dire hortense, seminatiuo: Egitty allelo, Galli scubulum, Aphricani astrismurum, Romani strumo, cacubalo, solano.) non è pianta molto grande il solano, che si man gia:ha molte concauita de ali.le sue foglie sono come l'ocimo negre, maggiori, e piu larghe, il frutto rotodo nanti che si maturi di colore d'herba, com'è presso che maturo rosso, es in ultimo poi negro non è noceuole herba al gusio, la sua uertu è rinfrescatiuate per ques sta causa le foglie impiastrate co'l polline della polen= ta sono accommodate al fuoco sacro, es a i mali serpis ginositrite e per se guariscono le fistule egilope nel mag giore angulo de l'occhio: imposte pur al modo me desimo giouano a dolori di capo, soccorreno a mordis camenti di slomaco. di solueno l'aposteme dopo l'orec chie impiastrate con sale.il sugo con cerusa,olio rosas to, e litargirio fa al fuoco sacro, es a morbi serpenti: imposte con pane uale a l'egilope fistole de gli occhi. co olio rosato s'inspergeno i fanciulli per la syriafi, che è ardore del capo.ne i collirii si pone in luoco d'acqua o d'ouo contra l'acute discese de gli occhi.s'instilla ne l'orecchie per il dolore apposto in lana stagna i flussi delle femine.co'l sierco rosso di gallina posto in pezza di lino, & imposso uale contra le fisiule egilope.

問門

11/2

Ser.

Min,

## DE LA VESSICARIA.

Cap. LXXIIII.

V'è un'altra specie di solatro che chiamano parti colarmente halicacabo, & alcuni physalida. ha le sos glie come l'antidetto, ma piu larghe, i soi gamboncelli come sono cresciuti s'inchinano a terra, sa il frutto ne solliculi rotondi, simile alle uessiche, rosseggiante, roton do, terso, simile a gli acini de l'uue, che s'usano nelle co rone, la uertu, & uso suo è come l'hortense, eccetto che non si mangia. Il suo frutto prouoca l'urina, & amemenda l'itteritia, il sugo si spreme de l'una e dell'altra herba, si secca a l'ombra, e si ripone a gli usi suoi.

## DEL SOLATRO SONNIFE:

RO. Cap. LXXV.

Strychno hypnotico, chi dice halicacabo (chi dircio, chi manico, chi dorycnio, chi calliada, Daci cycolida, Aphricani carabo, Romani apollinare minore, uaticae na, opfagine.) ha molti ramufcelli, denfi, furculofi, (per la uifchiofita sua) difficili a rompere, pieni di foglie grasse simili alle foglie del melo cotogno, il suo siore e grande, e rosseggia, ha il seme in le silique, di color rosso di Zaffrano, la radice grande con la scorza rossa, na sce tra le pietre, non lungi dal mare, la scorza della ra dice beuuta in uino al peso d'una dramma fa doro mire, ma piu temperatamente che l'opio il seme è ualido prouocatiuo de l'urina, dannosi dodici corimbi per la hidropisia, e oltra questo numero pigliarne siegue alienation di mente detta estasi, il

bb iii

fuo rimedio è beuere acqua mulsa in molta copia. (la scorza,) e'l sugo si mischiano con le medicine, e passel= li che alleggiano il dolore co'l sonno. la bollitura nel uino in lauanda uale al dolor de denti. Il sugo de la radice imposso con melegioua alla debbolez a de la uista.

## DEL SOLATRO FVRIO:

SO. Cap. LXXVI.

Strychno manico, chi dice persion, chi thryoro, (chi \*pentadryo, chi enoro, chi orthogio, Romani solano sus rioso)ha la foglia de la eruca, maggiore alquato, s'as uicina assai a lo acantho detto pe derota escono dalla radice dieci, e dodici gambi alti quanto un'huomo al= largando quanto piu pò tuttadue le braccia capisce da l'estremita de l'uno e de l'altro dito di mezzo delle mani:in cima hanno un capitello (maggiore, e piu lar 20) d'una oliua, piu peloso, come le pillule del platano: il fior negro, isfiorato che è dimostra un frutto grap= poloso, rotondo, negro, che ha dieci o dodici acini simi li a i corimbi de l'hedera, e molli qual'una ha la radi ce candida, grossa, concaua, gombitale nasce ne luochi montuosi, es isposti al uento (doue nascono i platani) (e ne i liti sassos) la radice beuuta in uino rappresens ta a l'animo, o alla mente uarie specie di cose, o ima ginationi diletteuoli piu tosto, che no radoppiata que sta misura cliena la mente per tre giorni, triplicato amma Za:il suo rimedio è l'acqua mulsa beuuta copio samente, e uomitata.

## DEL DORYCNIO. Cap. LXXVII.

Crateia il chiama halicacabo, o calea, la pianta è si mile alla nascente oliua. ha i ramuscelli minori di un gombito, nasce ne le pietre non lontano da'l mare, le foglie i colore s'assomigliano a la oliua: il sior cadido: in cima i folliculi densi, come de ceci, in cui sono semi cinque, o sei, piccioli, rotodi, alla picciolezza del mini mo granello d'eruo, duri, tersi, uary, la radice di grossezza d'un dito, di lunghezza d'un gombito, cres desi, che questo sia sonnifero anch'essore preso in mage gior copia, che uccida. Tengono alcuni, che'l suo seme uaglia a uenesici amatorij.

Party Party

## DE LA MANDRAGOLA.

Cap. LXXVIII.

Mandragora (chi dice circea, chi xeranthe, chi antimnio, chi autimio, chi bombochylo, chi mino, chi aloite, chi thridacia, chi cammaro, Pythagora anthrozpomorpho, Zoroastre diamono ouero archinen, Magi hemiona, ouero gongeona, Romani mele canine, o terzeste) chi antimelo, chi dircea, quelli che l'hanno chiazmata circea, gli hanno dato il nome da circe: perche si crede, che la sua radice uaglia a uenessici amatori.

Due specie sono, maschio e semina, la semina è negra, e è detta thridacia, cio è lattughina, pure ha le soglie minori, e piu sirette della lattuca, di graue odore, spar se per terra, sa i pomi simili alle sorbe, (nessole) pallizdi, odorati, in cui è il seme, come de peri, ha due o tre radici gradi intorcichiate insieme, suori ne la supersiz

cienegre, di dentro bianche, e di groffa scorza la femi na no fa il gambo. Il maschio è bianco, da alcuni chia mato morione: ha le foglie grandi, bianche, larghe, ter se come bietola i pomi al doppio maggiori de l'altra di color inchinante al Zaffrano, odorate con certa gra uezza non spiaceuole, lequali addormentano i pastos ri, che ne mangiano: la sua radice è simile a l'antideto ta, maggiore, e piu candida. questo anchora non ha gambo: si pesta la radice fresca, e si torchia, e si spreme il sugo: ponesi al sole ad inspessire, e seruasi in uase di terra pegolato: traggesi anchora sugo del pomo, ma e meno efficace la scor la della radice si fora con corda, & appendesi. Alcuni cuoceno le radici in uino, alla consontione della ter la parte, e seruano la colatura chiarificata; l'usano a misura d'un bicchiero contra le lunghe uegghie, e per li grauissimi dolori in coloro, a eui s'ha da dare il fuoco a qualche parte de la pers sona, o tagliare qualche membro, perche non sens tano dolore. Il sugo benuto al peso de dui oboli con acqua mulsa purga la flemma, e la melancolia per uomito, come lo elleboro negro: beuuto in maggior quantita uccide . si mescola co i rimedij de gli occhi, e con quelli, che mitigano co'l sonno il dolore, e co i soppositorij a mollisicare. Per se aposto al pes so di mezzo obolo tragge i mesi, e'l parto: sops posio in soppositorio nel sedere induce il sonno. dis cesi, che bullito per sei hore l'auorio con la ra= dice, diuenta molle, ese ne pò formare qualuns

7,6

This

神の

que si uoglia imagine, le foglie fresche con polenta si impiassrano per le infiammationi de gli occhi, e de gli hulceri: dissolueno tutte le dure Ze, aposteme, scrofus le, e l'infiature piane e larghe par cinque o sei giorni fregati i luochi temperatamente: togliono i suggelli senza essulceratione, le soglie si serbano condite co'l sa le per li medesimi effetti. la radice trita con aceto sas na il fuoco sacro, con mele, es olio i morsi de serpenti : con acqua dissolue le scrosule, e l'ensiature piane e larghe, e con polenta sana il dolore artetico. fassi il uino della scorza di questa radice senza cuos cerlo. Piglianosi tre libre di questa scorza, e pos nesi in un uase di uin dolce, e dassene alla misura de tre bicchieri a chi si ha da dar fuoco o tagliar membro della persona (come dicemmo) talmente si ads dormenta, che non sente alcun dolore. le sue pos me anchora in cibo addormeno, es approssimate al nasoil medesimo opera il sugo, ma in l'uno, co in l'al tro modo piu del giusto usato in cibo, o in odora= mento sa diuentar muto, il seme de pomi beuuto purs ga i luochi delle femine : & ap prossimato con Zolpho uiuo stagna i flussi rossi feminili. la ras dice si ferisce prosondamente, & il liquore, che esce, si piglia in un uase, e riponsi: ma la sua uertu è piu debbole del sugo. però secondo che mostra la isperienza le radici non mandano suos ri il liquore in tutti i luochi. Diceno, che è un'altra mandragola, detta morione, nascente in

luochi ombrosi, o intorno alle spelonche; ha le foglie simili alla mandragola bianca, ma mmori, di lunghe? Za dodrantale, candide, rompenti intorno alla radice, qual è candida, e tenera anch'essa, poco maggiore di un dodrante, a grosse? Za del dito grosso della mano. dicesi, che beuuta al peso di una dramma, o con polenta, o con sugaccia in cibo, che induce pa? zia detta morosi, chi la mangiera, per tre o quattro hore dorme in tanto che non pare, che habbia senso. I medie ci l'usano hauendo a segare, o abbrusciare qualche mé bro. Dicesi oltra ciò che la radice beuuta co'i solatro furioso è un'antidoto.

DE L'ACONITO. Cap. LXXIX.

Chi dice pardalianche, chi cammoro, chi therioz phono, chi myo ctono, chi theliphono ha tre o quattro foglie simili al rapo della terra, o al cucumero siluez stre, minori, co alquanto aspre. Il gambo è dodrantaz le, la radice simile alla coda del scorpione, splendente qual alabastro dicesi che approsimata al scorpione animale, che diviene immobile, co avicinatogli l'ellez boro destarsi. Si mischia co i rimedi de gli occhi, (co con quelli,) che co'l sonno lieuano il dolore. Insperso so pra le carni, e gittate alle siere in cibo le amma za co me panthiere, cinghiali, lupi, e simil'altri.

DE L'ALTRO ACONITO. Cap.LXXX.

Chi lo chiama cynostono, chi lycostono (chi cyaz moleuco. Romani columestro) se ne trouano di tre fat te una, che usano i cacciatori, l'altre due i medici hanz Mic.

Vite !

no conuertito in uso suo. Tra le quali il terzo, che è chiamato pontico, nasce in Italia ne monti giustini, es è dal primo differente; sa le foglie come il platano, le diuisure piu spesse, piu lunghe, e piu negre, il gambo della felice, il gambetto polito, d'altezza d'un gombizto, e quando maggiore, ha il seme in le silique alquanz to lunghe, le radici negreggiano come i duroni delle squille marine, que sie sono usate alla caccia de lupi: in serte nella carne cruda gittata a loro a diuorare gli ammazzano.

DE LA CICVTA. Cap. XCI.

Conion (chi dice egyno, chi ethusa, chi apolegusa, chi dolia, chi amaurosi, chi paralysi, chi aphron, chi creidio, chi cete, chi catechomenio, chi abioto, chi abseu de, chi ageomoro, chi timoro, chi polyanodyno, chi dar dane, chi catapsyxi, ostani babathi, Egittij apemphin, Romani cicuta.) la cicuta fa un gambo grande nodo: so, al modo del finocchio, le foglie della ferula, piu stret te, e di graue odorato. in cima escono umbelle, e rami: il siore è sotto il bianco.il seme uguale a l'aniso, ma piu candido.la radice è fissulosa, ma non profonda. la cicuta è annouerata fra gli altri ueleni mortiferi, e per la sua fredde Za amma Za.il rimedio contra la cicus ta è il uino puro la sua cima si pesta, nanti che diuen= ghi arida, e si spreme, e'l sugo si condensa al Sole, er è molto usuale in medicina, si mischia co i colliry, che lie uano il dolor co'l sonno: istingue il fucco sacro, es i mali, che uanno serpendo. l'herba, e la cima trite, es

impiastrate a testicoli rimoueno le imaginationi libis dinose della notte in sogno languiscono le parti natus rali impiastrate di cicuta, istingue il latte, e vieta che alle vergini non cre scano le mammelle la candiotta è molto esticace, la megarica, e l'attica, e quella che nas sce in Chio es in Cilicia.

DEL SMILACE. Cap. LXXXII.

Chi dice thymalo, Romani taxo, è arbore a granz dez a de lo abete, e le foglie a sua similitudme, nasce in Italia, er in Narbona di spagna i polli gallinacci, che ne mangiano della Italiana diuegano negri, e gli huomini che la usassero in cibo, di subito incorreriano in scorrenza di corpo detta diarrhea. Tanta è la possimiza della narbonese, che offende chi siricouera, ò dor me alla sua ombra, e spesso ammazza, onde siamo auertiti di schisare in tuni i modi il taxo per il granz de, e manifetto suo pericolo.

DE L'APOCYNO. Cap. LXXXIII.

Chi dice cynacho, chi pardaliache, chi cynomopho ro, chi cynocrambe, (chi cynoctono, chi phaleo, chi oli goro, chi hippomane, chi oniste, chi ophioscorodo, chi cynarice, chi elaphoscorodo, Magi paralysi, Romani brassica rustica, canina) è pianta, che ha picciole uitic celle (di graue odore) e che no facilmente si rompeno, hale soglie simili a l'hedera, ma piu molli, es in cima piu agu ze, di graue odore, alquanto uischiose, e piene di luteo colore, il frutto delle saue è simile alle silique, di lunghe za quasi d'un dito in sorma de solliculi, ne

i quali sono i semi duri, piccioli, e negri. le foglie con grasso formate in pane amma Zano i cani, i lupi, le uolpi, le panthere incontinente risolueno le coscie.

PRI.

ŔI

DE L'OLEANDRO. Cap. LXXXIIII. Nerio, chi dice rododaphne, chi rododendro (chi Spongo, chi emostari, Lucani ichmane, Egittij scimphë, Aphricani Romani do = dandro.)pianta notissima: ha le foglie del mandolo, ma piu lunghe, e grosse, il fiore come la rosa, il frutto simile alla mandola domestica, e quando s'apre come un corno di lanosa natura simili a i pappi del hiacin to.ha la radice lunga, aguzza, legnosa, er al gusto sal sa:nasce ne luochi marittimi e ne gli horti appresso i fiumi.le foglie, e i fiori uccideno i giumenti, e tutti gli altri animali di quattro piedi:e sono ottima medicina a l'huomo contra morsi de uelenosi, e massime con rus ta:e glianimali quadrupedi, che sono di piu debbole coplessione, come le pecore, e le capre muoreno se beue no acqua, doue sieno state dentro.

DE LI FUNGHI. Cap. LXXXV.

Micete, si trouano sunghi di due specie, l'una è buona da mangiare, l'altra è mortisera, in molti moe di ponno diuenir micidiali i sunghi: ogni uolta che na scano sopra chiodi ruginosi, sopra panno immarcito, ò sopra le tane delle serpi, o sopra gli arbori, che produs cano frutti noceuoli Questi tali sunghi hanno sopra se come certa cosa uischiosa, e quando si diuelleno da la terra putresatti si corrompeno. Quelli sunghi

cne non seranno tali sono accommodati in cibi, e graziti nondimeno mangiati in molta copia anch'essi nuo ceno: disticilmente si cuoceno nel stomaco, e sossocano, e causano il male detto cholera per il rimedio loro si beue salnitro, o lisciuia con aceto salso, la decottione della satureia, o de l'origano, parimente il sierco di gallina in aceto, o mele copiosamente in lattouario. Nutri scono però i sunghi, ma con dissiculta si risolueno: mol te siate si uomitano con gli altri escrementi i sunghi in tieri quali si sono mangiati.

DEL COLCHICO. Cap, LXXXVI.

Chi dice ephemero, chi bolbo agrio (Romani bulzo agreste) nel fine dello autumno sa il siore bianchegziante, simile al crocino: dopo'l siore le foglie simili al bulbo, ma piu grasse: il gambo dodrantale, il seme rossocia radice negra di suori rosseggiante: scorzata è că dida, e tenera, piena di liquore, e dolce. Il suo bulbo ha certa spartitura in mezzo, d'onde esce suori il siozre. nasce copiosamente in Media, er in Colcho. la radice mangiata sussocia a guisa de sunghi. noi l'habbiamo discritto, accioche niuno resti ingannato, credendo che sia il bulbo, molti per ignoranza sono stati gentile mente gabbati dalla suauita sua. Il medesimo rimedio suo è quello, che contra i sunghi. Oltra ciò è tanto accommodato rimedio il latte bouino, che doue si troua, non ui sa mestieri d'altro riparo.

DE LO EPHEMERO. Cap.LXXXVII. Chi lo chiama iride agresse. sa il gambo e le soglie simi li PIE

10

14

simili al giglio, piu sottili però.i fiori candidi, amari, il seme tenero, una radice di grossezza d'un dito, lunga, odorata, es astringente. nasce ne i querceti, e ne luochi ombrosi. la decottione de la radice in lauanda è rimez dio al dolore de denti-le foglie cotte in uino, es impia strate dissolueno l'ensiature piane larghe, oue non sia anchora congregato humore putrefatto.

# DE LA LENTE PALVSTRE.

Cap. LXXXVIII.

Phaco. (chi dice phaco agrio, chi epiptero, chi bio pterali, chi iceosmigdono) si troua ne stagni un musco simile a la lente, la natura sua è di rinfrescare : per il che co per se, e con polenta impiastrata uale al suoco sacro, a le gotte, co a tutte l'infiammationi. salda l'her nie de funciulli enterocele.

## DEL SEMPREVIVO MAGGIO:

RE. Cap. LXXXIX.

Ailon mega(chi dice aithale, chi ambrosio, chi chrysispermo, chi loophthalmo, chi buophthalmo, chi slergethro, chi eonio, ebi aichryso, chi olochryso, chi chrysanthemo, chi protogono, chi boro, chi notio, Mazgi paronychia, chi chrysite, Egitti pamphane, Romani ceriacuspia, caule di gioue, leapete, sudemmur, sedo ma gno, sempreuiuo maggiore) chiamasi sempreuiuo, perzeche le sue soglie sempre uerdeggiano ii sei gambi sono ad alteza d'un gombito, tal'hora eccedeno, grassi, di grosse la pollice, uerdi a guisa del titimallo carazcio, le soglie carnose a grosse la del dito grosso della

mano, in cima sono a similitudine di lingue, di cui ala cue si spargeno a terra, altre si lieuano ad alto, nel cir coito imitano la forma de l'occhio, nasce ne monti, e ne uasellami di terra, alcuni lo seminano sopra i tetti. la natura sua è di rinfrescare, e di stringere, le foglie per se, e con polenta impiastrate uagliono al fuoco sa cro, a mali serpiginosi, a l'infiammationi de gli oca chi, a gli abbrusciati, alle podagre, il sugo con olio ros sato s'instilla contra il dolor di capo, da si in beuanda contra il morso de phalangi, disenteria, e scorrenza di corpo, beuuto con umo uccide i lumbrici rotondi del corpo sopposio stagna i slussi delle semine, s'inonger no le luci de gli occhi d'esso turbate di sangue.

DEL SEMPREVIVO MINO:

RE. Cap. XC.

Aizoon micron (chi dice petrophye, chi brotio, chi theobrotio, chi croby so, chi chimerine, chi ceraunia, Egitti eti celta, Romani sedo minore, herba sempreui: ua) nasce nelle pareti, pietre, e corone de muri, e sepole chri ombrosi. Da una istessa radice escono piu gambo celli sottili, rotondi, grassi, che tendeno in sommo a l'a cuto, pieni di soglicine, rompe dal mezzo un game bo di altezza dodrantale, che ha una umbella, i sioc ri tenui, di pallido colore, le soglie hanno la uertu de l'antidetto.

DE L'ALTRO SEMPREVIS

VO. Cap. XCI.

V'è un'altra terZa specie, chi dice portulaca selues

TO S

Ma

and a

figle mafe

774

stre, chi thelephio, Romani illecebra (chi dice ai 700, lez ptophyllo, chi minore, chi seluestre, chi petrophye, Rozmani sempreuiuo munore) ha le soglie piu larghe, hirz sute, simili alla portulaca seluestre nasce ne luochi pez trosi, (tal'hora ne gli hortizha le soglicine de l'oliua, ma molto minori, piu in numero, e tenere: molti gambicini, che rosseggiano, procedenti da una radice, inz chinati alla terra : masticati abbondano di molto sugo uischioso, e di salso sapore) la natura sua è riscalz dante, agra, e estalcerativa: con assenzia empiastrazta di solue le scrosule.

## DE L'VMBILICO DI VENE

RE. Cap. XCII.

Cotyledon.chi dice scikalio, chi cymbalio (chi hore to di Venere, chi umbilico della terra, chi siiche, chi sierogethro, Romani acetabolo, ombelico di Venere) ha le foglie rotonde in sigura d'un' acetabolo, concauo si che a pena si discerna nel mezzo ha un gamboncele lo breue, in cui è il seme: la radice rotonda, come d'oli ua il sugo de le foglie impiastrato con uino ò instillaz to reprime la crescenza della carne alla bocca della uulua impiastrata uale alle insiammationi, al suoco sa cro, alle scrosule, al mal delle calcagna per freddo rez frigera gli ardori del siomaco de soglie mangiate con la radice rompeno le pietre, prouocano l'urina : con mele si danno a gli hidropici, usano alcuni l'herba ne i enesicij amatorij.

cc ij

### DE L'ALTRO OMBELICO DI VENERE. Cap. XCIII.

(Chi lo chiama cymbalio) ha le foglie piu larghe dello antidetto, grasse, parimente folte uerso la radizce m sorma di lingue, che discriueno l'occhio del sempreuiuo maggiore: di sapore astrittiuo, il gamz boncello scarno, nel quale sono semi, e siori simili a lo hiperico, ma di maggior radicezuale a tutto quelz lo, che pò il sempreuiuo.

DE L'VRTICA. Cap. XCIIII.

Acalyphe, chi dice enide (chi adice, Egitty selepsis on, Daci dyn, Romani urtica.) sono due urtiche. Vna agreste, ha le foglie piu aspre, piu hirsute, piu larghe, piu negre, il seme del lino, pur minore: l'altra (chechia mano eniphe, Romani urtica molle) ha il seme picciolis simo, ma non è aspra come l'anti detta. le foglie di tut= tadue con sale impiastrate s'impongono a morsi de ca ni rabbiosi, a gli hulceri putridi, maligni, che mcanca: riscono, o passano in gangrena, a le dislocature, a bu= gnoni, bruscoli, panocchie, e tali enstagioni, er apostes me dopo l'orecchie.con cera s'impone a milzadosi . le foglie trite e nel suo sugo bagnate, sopposte nel naso Stagnano il sangue.trite, o apposte con myrrha pros uocano i mestrui: le foglie fresche co'l solo toccare uas gliono al cadimento de la matrice, e fannola ritornas re al suo luoco il seme beuuto con uin passo muoue a lusturia, es apre i luochi delle donne: con mele in latto Bario gioua a chi non po spirare se non co'l collo drits

to è utile al mal de la costa detto pleuritide, et alle in siammationi del polmone purga il petto co'l far sputa re mischiasi con gli empiastri corrosiui le soglie cotte ne le cocchiglie marine mollisicano il corpo, solueno le uentosita, e prouocano l'urina: cotte con ptisana ageuo lano lo sputo: la bollitura beuuta con poco di mirrha tragge i mestrui il sugo gargarizato reprime l'insiam matione de l'ugola.

DEL GALIOPSI. Cap. XCV.

Chi lo chiama galeobdolo (chi galepho, Egitty etho pi, Romani urtica labone) ha il gambo, e le soglie de l'urtica, terso, e quando si tritano spirano graue odore, i siori sono tenui, e purpureggiano nasce nelle sepi, dietro alle strade, e ne l'aie delle case, e per tutto le soglie, i gambi, il same, e'l sugo dissolueno le dure ze, et i cancari, le scrosule, le panocchie, i bruscoli, e l'aposse me dopo l'orecchie: due uolte al giorno bisogna impo ne re tepido questo impiastro con aceto: so si somenta no con la decottione sua anchora uagliono imposse a guisa d'impiastro con sale a i mali, che uanno serpene do, e corrodendo, a le gangrene, so a gli hulceri putri di, e maligni.

DEL GALLIO. Cap. XCVI.

Chi dice gallerio, chi gallacio perche caglia questa herba il latte, però e nomata gallio ha i ramuscelli dis ritti, e le soglie simiglieuolissime a l'aparine ha in cisma il sior luteo, solto, picciolo, numerose, di grato odos resimposto a guisa d'impiastro medica gli abbruscias

cc ij

ti: stagna il sangue del naso: si mischia co i ceroti oue sia l'olio rosato, ponesi al sole, sin che imbiachisca: e s'u sa ne i lenitiui di dolore, la radice muoue l'appetito ue nereo: nasce ne luochi palustri.

DEL SENECIONE. Cap. XCVII.

Erigero. (chi dice erichthite, Romani herbulo, sene cio) è un gamboncello alto un gombito, alquanto rose seggiante, ha le foglie picciole, continue, spartite in l'e stremita come l'eruca, ma molto minori, i siori gialli, tosto s'apreno, e si risolueno in pappi, s'ha acquistato il nome, perche i soi siori nella primauera diuengano canuti come i capelli humani, per lo piu nasce intorno a citadi, a castelli, ne gli argini delle mura, nelle sepi, i siori con le foglie rinfrescano impiastrati per se o con poco umo, sanano l'infiammatione de testicoli, e del se dere: con manna d'incenso medicano tutte le serite, e de neruì anchora. I pappi impiastrati per se con aceto uagliono il medesimo, i freschi beuuti strangulano, tut to'l gambo cotto in acqua e di subito beuuto in uin dolce sana i dolori del stomaco procedenti da colera.

DEL TALITTRO. Cap. XCVIII.

Ha le foglie simili al coriandolo, ma piu grasse, il gamboncello come della ruta, in cui sono le sozglie: queste impiasirate riduceno alla cicatrice gli hulceri antichi.nasce per lo piu in luochi capestri.

DEL MVSCO MARINO.

Cap. XCIX.

Bryonthala Jion (chi dice ballari, chi irane, Roma

Q VARTO.

¥56

FOX.

(1)

ni gnomeusilon) nasce nelle pietre, e nelle teste de pesci appresso al mare, (herba) capigliata, scarna, sen= Za gambo : ha uertu molto astrittiua . uale alle insiammationi, alle podagre, che hanno bisogno di possanza astringente.

### DE L'ALGA MARIS

NA. Cap. C.

Phycothala sio (Romani phyco marino, or alga) se ne trouano di piu satte: una larga, una lunga, una bianca, che nasce in Candia a terra florida, che non si corrompe. Tutte hanno uertu di rinfrescare: impiastra te sono accommodate alle gotte, er alle infiammationi, ma deueno essere fresche, nanti che sieno priue dei suo humore. Nicandro disse che la punicea ualeua a i uene nati. Alcuni crederono, che questo fusse il fuco, che usano le donne: sendo quella picciola radice chiamata co'l nome equiuoco del phyco.

### DEL POTAMOGETO.

NE. Cap. CI.

(Chi dice stachnite, Egittij ethenchi, Romani phata le questa è un'herba fontanile) ha la foglia simile alla bietola, hirsuta, e poco sopra l'acqua eleuata; rinfres sca, or astringe.accommodato alla spiura, a gli hulces ri antichi, es a quelli che uanno serpendo, ha tratto il suo nome da i luochi lacunosi, et acquastrini, oue nasce

DEL STRATIOTE. Cap. CII.

(Chi lo chiama stratiote fluuiale, Egitty tibus, Magi sangue di gatta ) è stato cognominato de

114

l'acque, e sopra cui ua nuotando, euuie senza radice. la foglia è simile al sempreuiuo, maggiore, co ha uero tu di rinfrescare, beuuto stagna il sangue rompente da le reni, e con aceto impiastrato rimoue le insiammatio ni delle serite, il suoco sacro, e l'ensiagioni.

DE L'ALTRO STRATIOTE CHI:
LIOPHYLLO. Cap. CIII.

Quel, che è cognommato mille foglio, è picciola pianta, e breue, dodrantale, e tal'hora maggiore ha le foglie simili alle penne de gli ucelletti (ma piu corte) e le nascenze de le foglie sono molto breui, spartite de tagli, e per la breuita, o asprezza loro molto simili al cumino seluestre la umbella di questo è piu densa, e piu piena ha un cima certe picciole festuche, ne quali sono umbelle, come d'aneto i fiori piccioli, candidi: nas sce ne campi asperi, o appresso le strade meraviglio sa la lode sua contra rotture di sangue, hulceri antio chi, o novi, e sistole.

DEL VERBASCO. Cap. CIIII.

Phlomo, (chi dice phlono, chi phemilale, Romani uerbasco) se ne trouano di due sorte uerbaschi, l'uno bianco, l'altro negro: et il bianco si divide in maschio, et in semina la semina ha le foglie simili alla brassi ca, ma molto piu larghe, piu hirsute, e candide ha il gambo gombitale, e qualche uolta maggiore, alquana to hirsuto i fiori candidi, o pallidi. il seme negro la ra dice luga, di sapore acerbo, a grossezza d'un dito, na see un luochi campestri il maschio da la bianche za

d rate

M an

i i

de le foglie è detto leucophyllo, cio è albifoglio, es ape presso noi bianchifoglio: le sue foglie sono piu lunghet te, e piu strette; il gambo piu scarno. il negro è simile al bianco m ogni cosa, eccetto che ha le foglie piu lare ghe, e piu negre, il siluestre ha i rami alti, che arboreg giano, le foglie simili alla saluia.e ne rami ha certi ra= muscelli, quali il marrubio, il fior luteo risplendente d'oro. sono oltra questi duo uerbaschi piccioli, hirsuti. iaceti a terra, co le foglie rotode.il ter lo uerbasco det to lychnite, (cio è lucernare) chiamato da altri thryal lide, che ha tre, o quattro foglie, o pocopiu grosse, gras se, atte a i stoppini de le lucerne, che altri diceno pas ueri.la radice de duo primi astrunge:però sorbita a la quantita d'un dato da giocare uale alla scorrenza di corpo detta diarrhea, la decottione è utile a i crepati, spasimati, infranti, a l'antica tosse. in lauanda mitiga il dolor de denti. Il uerbasco, che ha il fior d'oro tinge i capelli (m negro.) er ouunque si ripone, tragge a se le tignole animali corrodenti i pani le foglie cotte in acqua s'impiastrano contra l'enfiature, co infiammas tioni de gli occhi.con mele, e umo s'impongono a gli hulceri assideratize con aceto a le ferite:uagliono alle punture de scorpioni, le foglie del nerbasco siluestre si impongono qual'impiastro a gli abbrusciati. le foglie del uerbasco semina trapposte ne le siche secche le con serua dalla corrottione.

DE L'ETHIOPIDE. Cap. CV. Ha le foglie simili al uerbasco, molto hirsute, e des e che circa la piu bassa parte si riduceno in giro. Il gambo è quadrangulo, grosso, aspro simile a l'apias stro melissophyllo, ò a l'arctio, con molte concauita de ali. Il seme alla grande za d'eruo addoppiato in cia scuno ricettacolo, radici assai, lunghe, piene, ui schiose al gusto: secche negreggiano, e si indurano, che paiano corna. nasce copiosamente in Messenia, es in Ida. la cottione de la radice è utile al dos lor della sciatica, al mal della punta, al sputo sans guigno, es a l'asprez za de l'arterie, pigliasi anchos ra con mele in lattouario.

DE L'ARCTIO. Cap. CVI.

Chi dice arcturo. ha le foglie simili al uerbasco, piu hirsute, e piu rotonde la radice tenera, dolce, candiz da. Il gambo lungo, tenero il seme picciolo simile al picciolo cumino, cuocesi la radice, e'l seme suo insuino, e à utilissima la bollitura contenuta in bocca per il dolor de denti impiastrata uale a gli abbruscia ti, e a i mali delle calcagna per freddo. la radice in uino è ottima per la sciatica, e per la difficulza ta de l'urina.

### DE LA PERSONACEA.

Cap. CVII.

no, Romani personacea lappa.) ha le foglie della Zuca ca, maggiori, piu dure, piu negre, es hirsute. (il gama bo biancheggiante) benche tal'hora non lo produca. la radice grande, candida di dentro, negra di suori. be

unta al peso d'una dramma co pignuoli uale allo spu to del sangue, es allo sputo sanioso trita, es impiastra ta mitiga i dolori delle membra in la rottura de l'ossa circa i nodi, es le giuture, le soglie imposse sanano gli hulceri antichi.

Topic Park

神神

NU,

#### DE LA PETASITE.

Vn gamboncello maggiore d'un gombito, a grosz sezza del dito grosso humano, nelquale è la figura di un capello, la foglia grande sopraposta a guisa d'un fungo, trita, es impiastrata sa a gli hulceri maligni, corrosiui insino a l'ossa.

DE LA ELLEBORINE. Cap. CVIII.

Epipaltide, chi dice elleborine (chi dice borio.) è picciola pianta, menomissime le foglicine beuute uas gliono contra ueleni, es al mal del fegato.

DEL CAPNO. Cap. CIX.

Chi dice (corydalio, chi corio, chi corydalio agree sle, chi capno nascente in campagna ne gli orzi, chi capnite, chi marmarite, chi capnogorio, chi chelidonio minore, chi peristerio, chi canthari, chi calcocri, Egite tij enix, tucin, Romani apio, sumaria) herba ramusculo sa, simile al coriadolo, molto tenera ha soglie assai cae dide, di color cineritio, e siore purpureo il sugo ha acri monia uale alla chiarezza de gli occhi, ma sa lagrie mare, onde ha trouato il nome inonto con la gomma non lascia rinascere i peli diuelti. I herba beuuta trage ge in molta copia urina colerica.

DEL LOTO DOMESTICO. Cap. CX.

Chi dice trifolio (chi tripodio, Romani loto satiua) nasce ne gli horti, ripurga le nugolette de gli occhi, gli hulceri de gli occhi, le macchie, e gli altri nocimen ti de la uista il sugo con mele.

## DEL LOTO SELVATIS

CO. Cap. CXI.

Chi lo chiamalibyo, (chi triphyllo, Romani trifozilio minore) nasce copiosamente in libya: ha il gambo de duo gombiti, e qualche uolta maggiore, molte conzauta de ali, le foglie sono simili al trifoglio che nasce ne i prati, il seme del sienogreco, ma molto minore, di sapore medicinale, la natura sua è di riscaldare, e d'a stringere temperatamente, inonto con mele toglie tutz te le macchie della faccia, trito per se siesso si beue, ò con seme di malua, o in um passo contra i dolori

DEL CITYSO. Cap. CXII.

della nessica.

(Chi dice teline, chi loto grande, chi triphyllo, Ros mani trifolio maggiore è pianta tutta bianca quale il rhanno produce i gambi alti un gombito, e maggiori: intorno a quali sono foglie simili al sienogreco, ouero al loto trifoglio, minori però, es in mezzo hanno il dorso, se si tritano con le dita spirano odore d'eruea, e gustate hanno il sapore del cece trite, e con pane impiastrate dissolueno l'ensiature incomencianti la sua decottione prouoca l'urina. Alcuni piantano il cyetiso intorno a luochi, doue sono l'api, perche dal suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore suo grato sapore si dice, che l'api facilmente s'ale suo grato sapore suo grato sa grato sapore suo grato sa grato sapore suo grato sa grato sapore suo grato sa grato sapore suo grato sa grat

lettano, e si ritengono.

明仙

Min

175

Black

in the second

w, č

in elle

N/W

blan,

gh

4

196

## DEL LOTO EGITTIO.

Cap. CXIII.

Nasce in Egitto ne campi inondati dalle acque. Il gambo è simile al gambo della saua egittia. ha piccioz lo il store, candido, simile al giglio. Dicesi che questo siore al na scere del Sole s'apre, & al tramontare si chiude, e sotto l'acque s'asconde con tutto'l capo. e di nuouo come emerge il Sole esce suori, e s'apre. il capo è simile al calice del papauero, nel quale è il seme alla quantita del miglio, secco l'usano quelli d'Egitto maci narlo co'l formento per sarne pane. la radice simile al melo cotogno, mangiasi cruda, e cotta: alessa corrispo de al sapore delli rossi delle oua.

## DEL MILLEFOGLIO.

Cap. CXIIII.

Myriophyllo (chi melophyllo, chi stratiotice, chi achil lio, Galli beliucanda, Romani millefolio, supercilio di Venere) è un solo gamboncello, tenero, intorno alquas le sono assai foglie, terse, simili al sinocchio, dalle quali acquisto il nome: una sola radice, il gambo rosseggia, denso, e polito quasi fatto ad arte, nasce ne luochi pas lustri uerde, e secco impiasirato con aceto rimuoue le insiammationi, beuesi con acqua e sale, per quelli che so no precipitati da alto luoco.

## DE LA MIRRHIDE.

Cap. CXV.

Chi la chiama myrrha, (chi conile) ha le foglie sis

mili alla cicuta: la radice lunga, tenera, rotonda, odo = rata, soaue al gusto beuuta in uino gioua al morso de falágij: purga le femme da le reliquie del parto: trahe i mestrui cotta in mele uale a tisici. Alcuni diceno, che beuuta due o tre uolte in uino ogni di al tempo di pe = ste preservarsi gli huomini dalla mortisera pestilenza.

DEL MYAGRO. Cap. CXVI.

Chi dice melampyro. è herba ramusculosa, e d'altez Za di duo gombiti: ha le soglie simili alla rubia, di palli do colore. il seme simile al sieno greco, grasso, crolio: so: questo si pesia, e secca, e lo usano le genti in ongere le uergelle, crardere per lucerne. si crede che quella grasse za del seme mondisichi l'asprezze della cotica.

506

27

line.

72

(A)

180

101

104

-

46

120

DE L'ENAGRA. Cap. CXVII.

Chi dice enothera, chi onuri, quesia pianta è gran de, & arboreggia ha le foglie simili al mandolo, piu larghe, simili alle foglie di giglio, siori grandi come di rose, la radice candida, e lunga: secca ha spirito, & odo re di umo nasce ne luochi montani l'acqua in cui sia stata infusa questa radice beuuta mitiga la siere za de gli animali seroci impiastrata indolcisce gli hulce ri putridi, dolorosi, e maligni.

DEL CIRSIO. Cap. CXVIII.

(Chi dice buglosso grande, chi spina molle) il gam bo è tenero, quasi di duo gombiti, e triangolato nella parte inseriore ha le soglicine in sigura delli rosari, che hanno per interualli anguli spinosi, ma sono tenere le spine, le soglie simili al buglosso, alquanto hirsute, 城山

到此

Wards

an.b

**阿克**加

Marie

Aug.

No.

No.

100

H-OCI

174

958

阿

egelt

piu lunghe, e biancheggianti, e nelle estremita spince se. Quello che è in cima del gambo è rotondo, co birsuto: i capitelli nel sommo sono purpurei, che suas niscono in pappi. Andrea disse ne scritti suoi che la ra dice del cirsio legata al loco doglioso leuaua il dolos re de le uarici.

DE LO ASTERE, O INGVINALE, Cap. CXIX.

Astere attico (chi dice asterisco, chi asterio, chi bu= bonio, chi hyophthalmo) Daci rathybida, Romai ir qui nale. Il suo gambo è legnoso:in cima ha il fior purpus reo, o luteo come la chamemila, diviso d'ogni intorno di tagli, le foglicine simili alle Sielle, le foglie, che sono intorno al gambo sono lunghe, es hirsute: impiastrata giona a gli ardori del stomaco l'herba, a l'infiammas tione de gli occhi, de l'inguinaglie, & al cadimento del sedere. Dicesi che quella parte, che purpureggia nel fiore, beuuta con acqua porge soccorso nella squinan= tia, or a fanciulli, che patiscono di mal caduco. fresca conferisce impiastrata alle infiammationi de l'inquis naplie.la medesima secca carpita dal patiente con la mano sinistra, e legata alla coscia toglie il dolore delle inguinaglie (i raggi delle stelle risplendeno di notte.p il che quelli che non la uidero prima,istimarono essere simulacro uano, esce fuori di mezzo i sassi asperi. fu trouata da passori. Crateia rhizothomo lascio di lei iscritto questo, che uerde pesta con assengia uecchia ua le al morso de cani rabbiosi, es a l'enstaure della gce la.in suffumigio caccia le serpi.)

DE LO ISOPYRO. Cap. CXX.

Chi lo chiama phasiolo, perche nella sommita la sua foglia si ritorce un chiavicine de phasioli. sono anz chora un cima certi capitelli sottili, semi piccioli, di saz pore della nigella la foglia de l'aniso il suo seme beuve to con acqua mulsa vale a i vity del petto, alla tosse, a lo sputo del sangue, or a segatosi.

DE LA VIOLA. Cap. CXXI.

chi dice das ypodio, chi priapeio, chi viola

chi viola silvestre, chi
cybelio, Romani setiali, muraria, viola purpurea) ha le
foglie mmori, piu tenui che l'hedera, piu negre, e non
di simiglievoli, esce dalla radice tra le foglie in me Zo
un gamboncino, nel quale sono i sioretti di validi simo
odore, di color purpureo nasce ne luochi ombrosi, es
asprila natura sua è di rinfrescare, le foglie per se, e
con polenta impiasirate giovano a gli ardori del stos
maco, a l'insiammationi de gli occhi, al cadimento del
sedere. Dicesi che la parte purpurea del siore bevuta
con acqua vale alla squinantia, es al morbo cadua

DE LA CACALIA. Cap. CXXII.

Chi la chiama leontice ha le foglie candide, e gradite di: del mez to esce un gambo diritto, candido. Il sior cadido, simile al musco, o al'oliua nasce ne moti la ras dice è usuale in la medicina infusa in uino come la tragacantha, in lattouario, ò mangiata per se stessa gioua alla tosse, o a l'aspreta de l'arterie le granella, che nascono

co de fanciulli.

إلانحا

100

明

100

ji,

(630)

10

nascono dopo la caduta del siore, trite es incorporate con cera, es inonte conseruano la faccia senza crespe, e distendeno la cotica.

DEL BUNIO. Cap. CXXIII.

(Chi dice ato, chi actine, chi anemosphoro. Magi paradacry, Egitty erxoe, Aphricani Zigar thepso, Rozmani scopa regia) il gabo è quadrangolo, (e da quello escono piu ramuscelli pieni di foglie sottili, e de fiori) di lunghe Za ouero grosse Za d'un dito, le foglie (alla radice) sono simili a l'apio, ma molto piu tenui, fanno ritratto al coriandolo: il fior de l'aneto: il seme o dorazto, minore del iosquiamo. Il seme riscalda, prouoca l'urina, tragge suori le seconde, accommodato alla milaza, alle reni, es alla uessica. s'usa secco, e fresco: è anz che in uso il sugo spremuto del seme, delle radici, de gabi, di foglie con acqua mulsa.

### DEL BUNIO FALSO.

Cap. CXXIIII.

Nasce in Candia questa pianta, dodrantale: ha le foglie del bunio agre (& i ramuscelli) quattro ramus scelli beuuti in acqua lieuano il dolore laterale, & il spargimento della urina. imposto, qual'empiastro, tepido con sale, & acqua dissolue le scrosule.

DE L'HEDERA TERRES STRE. Cap. CXXV.

Chamecisso (chi dice chameleuce, chi cisso acarpo, chi corona della terra, chi selinite, Romani he dera plu uiatica) ha le foglie de l'hedera, ma piu lunghe, e piu

dd

sottili: i ramuscelli dodrantali, pieni di soglie, sparasi a terra, cinque o sei i siori della uiola bianca (piu candidi, e piu sottili) minori, molto amari al gusto: la radice sottile, candida, mutile i nasce ne luochi coltiuati, le soglie beuute al peso de tre oboli in tre bicchieri d'acqua per quaranta, o cinquanta di uagliono alla sciatica: e per cinque o sei di beuute sanano l'itteritia.

### DE LA CHAMELEVCE. Cap.

Trita, e beuuta in acqua fa al dolor de lombi (ale cuni discriueno questa herba essere di uerde colore, di foglicine, e de rami pieg ati, e del sior della rosa.

DEL BYGLOSSO.

Cap. CXXVI.

(Magi elurigono, osihane Zanuchi, Egitty auteos rin, bosor, Aphricani ansanaphi, Romani longebum, lisbani, Imgua di boue, Imgua bouma. Nasce in le pianu re, eluochi uaporosi, si raccoglie del mese di Giulio, e uale a freddi tremolosi delle sebri: ma nelle ter ane bissogna pigliar quella che ha tre gambi, e nelle quarstane quella di quattro, cuocerla tutta con le sue radici alla consumatione della quarta parte, e besuer la bollitura alcuni diceno, che la cottione è utile in beuanda alle aposteme) ha le soglie simili al uerbasco inchinante alla terra, aspere, e piu negre, simili alla lingua bouina questa infusa in uino dicesi, che conferisce piaceri, e letitia ne gli animi.

WE.

### DE LA LINGVA CANIS

NA. Cap. CXXVII.

Cynoglosso (chi dice phyto, chi caballatio, chi spleamio, chi scolymo, Romani lingua di cane, o lingua canina ha le foglie de l'arnoglossa, che è la piantagia ne larghifoglia, ma piu strette, minori, e lanuginose: non ha gambo, si sparge per terra nasce ne luochi sabbionicci le foglie trite, o incorporate con grasso di porco medicano i morsi de cani (rabbiosi) i cadimenti de capelli, e gli abbrusciati: cotta, e beuuta con uino mollisica il corpo.

# DELPHYTEVM A.

Cap. CXXVIII.

Ha le soglie simili alla lanaria, ma minori, il ses me copioso, e perforato: la radice breue, sottile, (uero de)ne la soperficie della terra: questa alcuni diceno ese sere utilissima a uenesicij amatorij.

## DEL LEONTOPODIO.

Cap. CXXIX.

(Chi dice Zoonicho, chi etonycho, chi damnas mene, chi camo, chi idiophyto, chi phythobasilio, chi crossoo, chi crossophthoo, Egittij daphnine, Romani mineruio, neumaco, palladio, slammus la.) è alta dua dita questa herbetta, ha le sos glicine strette, robuste \* di lunghe Zza di tre, ò quattro dita, hirsute, dalla radice piu odorate, e biane cheggianti, in cima de gambi sono capitelli psorati sa siori negri. ha il seme, il quale per la solta lanugine

che ha di sopra l'herba difficilmente si comprende: picciola radice. Dicesi, che è accommodata a uenesicij amatorij (legata addosso.)

DE L'HIPPOGLOSSO. Cap. CXXX. (Chi dice anthirrino, chi anarrhino, chi lychnide seluestre) è picciola pianta: ha il gambo, e le foglie sie mili a l'anagallide : i stori sono purpurei, simiz li alla uiola bianca, ma minori: però e stata detta lychnide. Il seme che s'assomiglia a nast de uitelli. Dizcesi che legata addo sso uale contra uenesici, e male medicine. Timonto con olio di giglio (o ligustrino) rende gli onti piu gratiosi, e gli acquista gratia.

(Chi la chiama dannamene, chi dy onisia, chi thyre sio, chi demo, chi cemo, chi crotio, Magi aschara, arcoz po, Daci caropithla, Romani herba philiela, datisca, raggio di gioue. due sono le catananci) l'una ha le soz glie lunghe simili al coronopo. la radice sottile, e giune cosa: sei, o sette capitelli, in cui è seme simile a l'eruoz quando è secco s'inchina a terra, e è simile a l'unz ghie del nibbio morto. l'altra è alla grandez a di un picciolo melo, picciola radice, di colore, di sorma, di gradez a d'oliua, le soglie (tenere, diuise de tagli, gia centi a terra; il seme di color puniceo sta ne rami pendente, come il ciece, forato de molti buchi. Dizcesi, che in Thessaglia le donne usano l'una, e l'altra a uene sici amorosi.

DEL TRIPOLIO. Cap. CXXXII.

160

COL

10

黨

(Chi dice psyche, chi meride, chi potamogeto, chi stachyite, Romani caliumare) nasce ne luochi marittio mi, non però ne l'arena, ne in mare, ma fin doue peruë gono l'onde, e ritornano. ha le foglie simili al guado (glasto) ma piu grosse, il gambo dodrantale spartito incima. dicesi che'l suo siore sa in un medesimo giorno tre mutationi, biancheggia la matina, purpureggia al mezo di, ne la sera è di puniceo colore, ha la radice candida, odorata, seruida al gusto, beuuta in uino al peso di due dramme tragge l'acqua, e l'urina per da basso: mischiasi con le medicine, lequali rimoueno i noo cumenti de ueleni.

DE L'ADIANTO. Cap. CXXXIII.

(Chi dice callitricho, chi trycomane, chi ebenotris cho, chi agrio, chi corio enygro, Egitty epier, Daci phi thophetheda, Romani cincunnale, capello della terraz supercilio della terra) ha le foglicine simili al coriana dolo, picciole, divise nelle estremita, i gamboncini nezgri, estremamente sottili, dodrantali, e lucidi. le foglie si mili alla felice. non produce gambo, ne siore, ne seme. la radice è inutile, la decottion de l'herba si beve, e è utile a gliasmatici, alla difficulta dello spirare, a l'itteritia, alla smilza, alla difficulta de l'urina, e rope le pie tre della uessica. stagna il corpo, vale bevuta in vino a morsi de velenosi, e a catarri nel stomaco: tragge i mestrui, e purga le reliquie del parto. stagna lo ssivto del sangue, l'herba cruda s'impiasira a morsi de velez nosi: fa ritornare i capelli caduti: dissolve le scrosule.

dd iii

con lissuid mondifica la forfora, e guarisce le nascens Ze del capo, serma i capelli caditoi con ladano, o olio myrtino, o di giglio, od'hyssopo con umo, la bollitura con lissuid, e umo asterge la forfora del capo, e di tut to'l resto del corpo, mista con li cibi sa i galli, e le cos turnici piu ardite, e piu animose a combattere, è utile a le pecore, e però si suole porre intorno a gli ouili, nas sce ne luochi ombrosi, palustri, muri humidi, e appress so le fonti.

DEL TRICHOMANE, Cap. CXXXIIII.

(Chi lo chiama pterio, chi optero, Romani capilla re, pinnula, filicula) alcuni anche lo chiamano adiato. nasce in que luochi medesimi, simile alla felice, ma mol to piu picciolo ha da l'una e da l'altra parte soglie sottili, simili alla lente, i piccioli piedi l'uno al contrario de l'altro, i ramuscelli splendenti, e che negreggiano credesi che questo habbia tutte le uere tu de l'antidetto.

DEL XANTHIO. Cap. CXXXV.

(Chi dice phasganio, chi antithesio, chi cascano, chi cheradolethro, chi aparine, (Romani lappa) nasce ne luochi grassi, e nelle paludi secche (per la state) ha il gambo alto un gombito, grasso, anguloso, e molte concauita de alisle foglie simili a l'atreplice, diuise de tagli, de l'odore del nasturciosil frutto rotondo, simile al'oliua grande spinoso, in sigura delle pillule del plaztano, che s'attaccano alle uestimenta. Que sto frutto nanti che si secchi, raccolto, pisto, e conservato in uase

Velon

3,16

m)

W 80

di terra sa i capelli biondi. se a misura di uno acetabolo si infonde in acqua tepida s'impiastra su'l capo, preparatolo primo con salnitro. Alcuni lo pistano, e mischiano con uino, e lo seruano. è utili simo impiastro contra l'ensiagioni.

DE LO EGILOPE. Cap. CXXXVI.

(Chi dice sitospelo, chi sipho, chi bromo, Romani auena.) è un'herba, che ha le foglie simili al tritico, ma piu molli. In cima ha dui o tre semi di rosso colore, tra li quali escono areste, come capelli. l'herba impiastra ta con sarina sana le sistole de gli occhi (egilope.) dissolue le durez e. Il sugo misso con sarina, e secco, si serua al medesimo.

DEL BROMO. Cap. CXXXVII.

(È un'herba, chi dice siphonio, chi acrospelo, Romani auena) l'herba è simile a l'egilope. la natura sua è essiccatiua. Cuocesi con le radici in acqua sin al consumamento della terza parte, poi si cola, e giungiglisi altretanto di mele, di nuo: uo si cuoce a spessezza di liquido mele, tela di lipuo bagnata in quello humore, e posta nel naso ua: le contra'l graue odore de gli hulceri putridi. ale cuni giungono l'aloe trito, e usano per il mede: simo, cotto in uino con le rose secche ammenda il setor della bocca.

DEL GLAVCE, Cap. CXXXVIII.

Hale soglie simile al citto o alla lenticchia, la cui parte di sopra è uerde, e di sotto bianca cinque d d iii

o sei ramuscelli escono da terra tenui, alti dalla radice un dodrante, i siori purpurei, come della uiola bianca, nasce appresso il mare, si cuoce con farina d'orzo, sale, es clio:e sorbito riuoca l'abbondanza del latte gia perduto.

DEL POLYGALO. Cap. CXXXIX.

È pianta dodrantale: ha le foglie de la lente, di gu sto alquanto acerbo. credesi che beuuto facci uenir abs bondan a di latte.

DE LA OSYRIDE. Cap. CXL.

È un sarmento negro, uischioso, producente i ramu scelli sottili, in quelli quattro, cinque, o sei foglie come del lino: di color negro nel principio, poi mutato il colore rosseggianti, la sua bollitura uale a l'itteritia.

RO. Cap. CXLI.

(Chi dice epatite, chi lycanthemo, chi cynosbato, chi aniceto, chi helio phyto, chi anatolico, chi dytico, chi elide, Egitty lyisthe, Toscani radia, Romani mergi na.) ha le foglie simili al periclymeno, sarmenti assai, tenui, scarni, spinosi a guisa del paliuro, o del rubo caz gnino: sale sopra gliarbori, es intorno a loro s'auolge, fa i grappi piccioli, che rosseggiano, quando sono ma turi, al gusto sono mordaci temperatamente, la sua ra dice è dura, e grossa nasce ne luochi palustri, es assiria le foglie, e'l frutto beuuti sono rimedio contra mortife ri ueleni. Dicesi che se si da ad un fanciullo pur hora

Carthy

はは

Y.

原的

順

(B) (N)

122

111

18

nato alcuna cosa trita di loro, che mai più non gli pos tra nuocere ueleno tagliasi anchora e ponsi m quels le medicine che fanno perder la forza a ueleni.

DEL SMILACE NON SPI NOSO, Cap. CXLII.

Hale foglie simili a l'hedera, ma piu molli, piu sotti li, piu terse: i sarméti simili a l'átidetta sen a spine. In uolgesi asta cóe l'altra a gli arbori. produce il frutto simile al lupino, negro, picciolo, sopra cui sempre sono molti siori per tutta la pianta rotondi, e candidi. nella state si fanno come tende, e padiglioni di questa here ba per il fresco. nello autumno perde le foglie il suo se me co'l dorycnio credesi, che faccia sogni molti, e tuo multuosi. beuuto al peso di tre oboli di ciascuno.

DEL RVSCO. Cap. CXLIII.

Myrsine siluestre (chi dice mirthacantha, chi hiero myrtho, chi myacantha, chi agono, chi scinco, chi mine the, chi catangelo, chi anangelo, chi acero, chi ocnero, chi cime, chi lychene, chi chamepity, chi camemyrthe, Beotii gyrenia, Magi sperma d'Hercole, Romant rusco) ha le foglie simili al myrtho, ma piu larghe, la cima è aguzza, es in sigura d'una lancia: produce il frutto in mez zo le foglie, rotondo, e quando è meturo diviene rosso, di dentro è duro, qual'osso, escono dalla radice ramuscelli alti un gombito, piegheuoli a guisa de viti, assa, es sino dalla radice difficili da rompere, la radice simile alla gramigna, di sapore acerbo, che ama reggia, le foglie, e frutti si beueno in vino a provocare

l'urina, o i mestrui, o a rompere le pietre della uessi ca. giouano a l'itteritia, al spargimento de l'urina, o a dolori del capo. Nasce ne luochi aspri, e precipitosi la decottione della radice in umo beuuta fa il medesio mo effetto, i noui gambi soi si mangiano in uece d'as sparagi, sono però amari, ma prouocano l'urina.

不是不是不是

### DEL LAVRO ALESSANDRI

NO. Cap. CXLIIII.

Daphne alexandrea, chi dice lauro idea, chi das nae, chi hyppoglotto, chi Zalea, chi stephane (chi das phno, chi samathracia, chi myrthrio, chi hyppoglossos dio, Romani lauro Alessandrino) ha le foglie simili al rusco, ma minori, piu tenere, e piu candide. sa il frutto in mezzo le foglie. rosso, a gradezza d'un cece. spars ge per terra i ramuscelli suoi, dodrantali, e qualche uol ta maggiori. la radice simile al rusco, maggiore, piu te nera, es odorata nasce ne luochi montani la radice beuuta con um dolce al peso di sei dramme ageuola i parti difficili. soccorre al spargimento de l'urma, e prouoca i mestrui.

#### DE LA LAVREOLA.

Cap. CXLV.

Daphnoide. (è simile allo alypo, il fiore come della nymphea, il me zo del quale è simile ad una noce di cypresso, in cui è il seme) chi lo chiama cupetalo, chi chamedaphne, chi peplio. è pianta gombitale ha molti ramuscelli dal me zo in su piegheuoli come giunchi, in cui sono le foglie, la scorza de rami molto tenace, le

bglie simili al lauro, ma piu tenere, non frangeuoli di leggieri, di sapore mordente al gusto, es a l'arterie. Il fior bianco, il frutto, quando è maturo, negro: la radice inutile. na sce ne luochi montani. la foglia fresca, o sece ca beuuta tragge la slemma per da basso, prouoca il uomito, es i mestrui: masticato purga la slemma per bocca, su starnutire, quindeci bacche beuute purgano il corpo.

Palanji Panjanji Panjanji Panjanji

wite

W.

g la

野川地

de

the state

Pin I

eli

in,

1

DE LA CHAMEDAPHNE, Cap. CXLVI.

Chi la chiama lauro Alessandrino (chi daphnite, chi hydragogo, Galli usubim, Romani laureola, lasta gine, chi uinca per uinca,) produce i rami d'un gombi to, (soli sen l'altri ramuscelli) diritti, scarni, etersi: le sue foglie sono simili al lauro, ma piu terse, e piu uerdi. fa il frutto rotondo, rosso, nato in le soglie, le soglie trite impiastrate uagliono a dolori del capo, es a gli ardo ri del stomaco, beuute con uino alleuiano i torcimenti. il sugo beuuto con uino tragge i mestrui, e l'urina: pa rimente in soppositorio.

DE LO ELLEBORO BIAN:

CO. Cap. CXLVII.

(Chi dice ascide, chi atomo, chi pignatoxari, chi po lyide, chi anaphyto, chi umre, Magi sperma d'Hercole, Egittij somphia, Galli lagino, anepsa, Romani ueratro bianco) ha le soglie simili alla piatagine. o alla bietola seluatica, ma piu breui, piu negre, rosse (in alcuna par te.) il gabo di quattro palmi, cocauo, coe si comecia a seccare lascia la scorza, le sue radici sono molte sottili

da picciolo capo, e longo a guisa di cipolle barbiglias te.nasce ne luochi montani, et aspri le sue radici si car peno al tempo del mietere.il piu lodato in tutta la spe cie dello elleboro bianco è quello, che mediocremente Sta disteso, biancheggia, parimente quello, che è carno so, fragile non molto agu? ato, giuncoso, o poluerole to, quando si rompe, ma che ha la midolla tenue, che co'l gusto feruido incende la lingua non molto però, che prouoca la saliua quel che non sara tale, strangos la. Il primo di bonta è lo elleboro cyrenaico: lo che nasce in Galatia, & in Cappadocia è piu candido, poluerolento, & è piu soffocativo. co'l uomito purs ga trahendo diuersi humori, & in quantita, si mischia co i colliry, che uaglio no a ripurgare i nocimenti della chiare Za del uedere. sopposto auragge i mestrui, soffo ca il parto, prouoca i starnuti: macerato con mele, e polenta ammaz Za i sorci. cotto con la carne la smis. nuisce. Dassi a digiuno per se, e co'l sesamo, o co'l sus go de la thapfia, ò alica ò acqua mulfa, ò polte, o lentic chia,o con altra cosa tale da sorbire si pista co'l pane, e si cuoce, la misura, e la distributione sua è stata data da quelli, che hanno hauuto studio particolare trattare di questa cosa, es in ciò consentimo a Philonide Sicilia. no da enna fora troppo lungo in questa presente mas teria isporre la regola della medicina curatiua, Alcuni danno l'elleboro bianco con molta sorbitione, o copia di sugo de l'alica, o con la polte, alcuni altri danno un poco di cibo inanzi, e poi lo elleboro; massime a quelli,

deligne marijus marijus marijus

1000

Mont

=, de

即與海南的

W.

级

in cui si dubitasse di suffocatione, o che la debbole za del corpo impedisse: così darassi co sicurez za tale pur gatione, o sarà oportuna medicina. in soppositorio anchora con aceto muoueno a uomito.

## DE LO ELLEBORO NEGRO.

Cap. CXLVIII.

Chi dice melampodio, chi ecstomo, chi polyrrhi 70, (chi pretio, chi melanorrhi Zo, chi cyiranio, Magi mari tion, Egittij isaia, Daci prodiorna, chi elaphine, chi ces meleg, chi saraca, Romani ueratro negro ) Da greci è chiamato Melampodio: perche si crede che certo Mes lampo pastore primo habbia purgato, e risanato della mente le figlie di Preto infuriate.ha le foglie uerdi sie mili al platano, ma minori, quasi vicine alla sigura del sphondilio.ha piu tagli, che'l platano, sono piu negre, e con alquanto d'aspre \ail gambo è scabroso: i fiori che purpureggiano in bianco, quali paiono racemosi. il seme è simile al cnico, che si chiama in Anticyra sesa moyde, l'usano per le purgationi, le radici sono sottili, magre, come che escano da capo cipollino. nasce in aspri colli, e luochi aridissimi.lodatissimo è quello, che prouiene da cosi fatti luochi, come d'Anticyra: iui na: sce il negro approuatissimo. Deesi eleggere quel, che è carnoso, e pieno, che habbia picciolissima midolla, il gusto agro, e seruido: tale è quello, che nasce in Helico ne, Parnaso, & Eto lia. l'heliconio è pferito a tutti gli altri. l'elleboro negro purga per di sopra, & euacua la colera, e la flemma dato per se stesso, o con scamo e

nea, e sale al peso d'una dramma, o di tre oboli-cuoces si con la lente, o con qualche brodo di quelli, che si pis gliano per la purgatione gioua al morbo caduco, a malencolici, a furiosi, a, dolori artetici, a risolutioni de nerui-il medesimo apposto attragge i mestrui uccide il parto nel uentre: imposto nelle fistole, trattolo fuori dopo'l ter lo giorno le purga. si pone in le orecchie, per l'udica grossa, ma non si tragge fuori fin a due, o tre giorni.con incenso, o cera, pece, e liquore cedrino sa na la scabbia.impiastrato per se e con aceto ammenda le macchie, l'impedigine, e la lepra, la lauanda della sua decottione in aceto uale contra'l dolore de denti si mischia con gli empiastri corrosiui.impiastrato con farina d'orzo, e uino contra l'hydropisia. si semina a le radici delle uiti per far uino purgatiuo. Alcuni l'inspergeno per le case, estimando che sia cosi atto alle purgationi. E per quella causa quelli, che uogliono ca= uare l'elleboro, stanti in piedi pregano Apolline, & Esculapio: offeruano l'aquila, diceno, che'l suo uos lare non è sen la pericolo:perche s'ella uede la fossa de l'elleboro, hanno per augurio certo deuere morire chi l'ha cauato.bisogna tagliar presto l'elleboro, che'l suo uapore aggraua la testa. Quelli che lo uanno a cauare mangiano in primo de l'aglio, e beueno del uino, e no senteno alcun nocimento, si smidolla come l'ellebo: ro bianco.

519

周期

DEL SESAMOIDE MAGGIO:
RE. Cap. CXLIX.

None

25,7,1

Maril .

with

W field

MA.

Maria Maria

ed)

A 64

ties

3116

Pope

WIND.

H

ra la parte carnosa, che serà attaccata al criuello, oco cioche tutto disceda nel uase (quado l'haurai spremuto lascia cosi stare nel uase l'humore) gitta poi ogni cosa in uase di maggiore capacita, ragunate tutte le cose nel criuello, che primo erano state tagliate, spargig sopra alquanto d'acqua dolce, e quado haurai spremu to gitterai l'auan Zo, il liquore aggiungilo a l'altro nel uase, e mescola; coperchiato con un len quolo pos nilo al Sole : e quando haurà dato al fondo, colerai l'acqua, che stara di sopra contutta la parte spu= mosa: farai cosi piu uolte, fin che non gli sia rima= sa piu acqua:come haurai colato con diligenza, gitta in un mortaio tutto quel, che è nel fondo, pista, e forma ne pastelli. Alcuni per essiccare tosto l'humore, gittano in terra cenere criuellata, cauano in mezzo la terra, & in quel buco ui pongono un linquolo a tre doppi, gittanui sopra l'elaterio con tutto'l suo liquore, secco poi pistano in mortaio, come fu detto. Altri in uece di acqua dolce, ui pongono della marina. Certi a l'ultio ma lauatura aspergono acqua mulsa. Credesi che'l mi gliore sia quello, che è candido, es ha de l'humido, che sia liggiero, e terso, amarissimo al gusto, auicinato alle lucerne facilmente s'accende. Quel che verdeggia, è aspro, torbido, ponderoso, di colore tra l'eruo e la ces nere, nost riceue per buono. Alcuni mischiano l'amylo con l'elaterio per darli la liggiere ZZa, er il candore. Da duo infino a dieci anni è buono lo elaterio alle pur gationi.la maggior dost e uno obolo (che è dieci graz

ni) la minore mez 70 obolo; a fanciulli dui chalci, ouero erei,o una siliqua, che è tre grani è un terzo. beuuto in maggior quantita è pericoloso: purga per di sotto, e per di sopra, attragge la colera, e la flemma : uale alla difficulta dello spirare.a uoler purgar per il cors po mettiui il doppio di sale, e flibio quanto basta a co: lorarlo, e riforma có acqua due pillole a grade Za di un eruo, e dalle, fa poi che ui beua sopra un bicchiero d'acqua tepida, a uoler purgar per uomito: l'elaterio s'insperge con acqua, e di questa bagnata una pena si inongeno i luochi piu bassi di sotto dalla lingua . e se alcuno hauesse il nomito difficile l'elaterio si dee risol= uere con olio uecchio, o unquento irino. ne si deggo: no questi tali, che si purgano, lasciar dormire. Quelli che oltra modo si purgassero, deggono beuere il uino misio con olio, sour'aggiungendo, il uomito cessa l'al= tra purgatione: non cessando il uomito, si dee dare acs qua fredda, polenta, posca, pomi, e tutte altre cose che sono affrittiue per condensare il stomaco: tragge l'ela terio i mestrui, o apposto uccide il parto: ammenda l'itteritia, infillato con latte nel naso: sana i lunghi do lori del capo.con olio, mele, o con fele taurino s'inon= ge per la squinantia.

STICO. Cap. CLIII.

La radice trita, e beuuta in acqua mulsa al peso d'u na dramma prouoca il uo mito. S'alcuno dopo cena aorra uomitare, dui oboli basteranno. 梅

M: 12/2

Marija Janija

DY

DE LA STAPHIDE AGRIA. Cap. CLIIII.

(Chi dice triphyllo, chi slesio, chi astaphide, chi phthiroctono, chi phthirio, chi apanthropo, chi polyis de, chi pseudopathe, chi arsenote, Egittii ibesaede, Ros mani herba pediculare) ha le foglie della lambrusca, diuise: di gamboncini diritti, molli, negri. Il fiore del guado, (glasto) i folliculi uerdi, simili al cece, in cui è il seme triangolato, seabbroso, alquanto rosseggiante nel negro di fuori, e di dentro bianco, agro al gusio; x.o xv. grani triti in acqua mulsa dati a beuere purgano gli humori grossi:ma bisogna come s'è beuuto, passeg giare: o è da stare molto auertito, et è da dare l'ac= qua mulsa per lo sourastante pericolo della suffocatio: ne, e uiolen Za de l'ardore, che arde l'arterie triti, es co olio inoti ualeo cotra la pidocchieria, spiura, e scab bia.masticati attraggeno la siema.cotti in aceto in la uada liberano dal dolor de deti: reprimeno le materie cattarali nelle gingiue, e co mele sanano gli hulceri de la bocca (aphthe) si mischiano co gl'impiastri adustiui.

DE LA THAPSIA. Cap. CLV.

(Chi dice hypopio, chi pacrano, chi scamonio, chi thelipteride, Africani beden, Romani serulagine, o serula siluestre) è stata detta thapsia perche su primo trouata ne l'isola Thapso: di tutta sigura è sie mile alla serula : il gambo è piu scarno, le soglie sono simili al sinocchio. ha in cima de tutti i gere mi umbelle simili a l'aneto, nelle quali è un sior giallo. Il seme alquanto largo, simile a quello della ferula, ma

minore, la radice grande, candida dentro, negra di fuori, la scorza grossa, es agra. Cosi raccogliesi il suo liquore. fassi intorno alla thapsia una fossa, e si ferisce la scorza, ouero si piega il gambo in se stessa, o si cuo pre pche sia puro il liquore.il giorno seguente si lieua tutto liquor che è uscito spremesi anchora il sugo. Piz stasi la radice in mortaio, e si tragge co'l torchio il su go, e si pone al Sole in nouo e grosso uase di terra, spes golato. Alcuni spremeno le foglie anchora, ma è meno efficace il sugo quo, che si caua della radice ha piu gra ue o dore, e rimane sempre humido quel delle foglie si secca, e si tarla. Chi raccoglieno il liquore, deggono Stare a segonda di uento, e non contrary, ouero hanno ad aspettare che cessi ogni uento: perche gli fa gonfia re la faccia, e le ignudi parti del corpo per l'acrimo: nia del suo uspore s'abbogliano come de abbrusciati. e percio bisogna chi ui uuole andare s'onga con qual= che ceroto liquido astringente le parti scoperte;e pres parato cosi (il corpo) and arui.la scor Za della radice, il sugo, e'l liquore beuuti con acqua mulsa purgano la colera per di sotto, e per di sopra: della radice se ne da no quattro oboli, co tre de semi d'aneto: del sugo tre: del liquore uno. Dato in maggior quantita reca peri colo di morte. Purganosi asmatici, i lunghi dolori las terali, et lo sputo difficulto so. Dassi nelle uiuande a chi uomita difficilmente. Il liquore, e la radice hanno uertu di attraggere gli humori da profonda parte al pare di qualunque altra medicina, o doue bisogni als

troue trapportare, o aprire i pori della cotica. Però il sugo si monge, ò si frega con la radice per sar torna re i capelli caduti, la radice trita, o'l sugo con ugual portione d'incenso, o di cera lieua i suggeili er i liui dori, ma non si lasci piu che due hore, poi si deue son mentare il luoco d'acqua marina calda inongesi con mele la cotica inasprita, o discolorata il sugo inonto con Zolpho guarisce la lepra, rompe le panocchie. Ino gesi anchora per le lunghe infermita delle coste, del polmone, de piedi di giunture: uale p far ritornare la pelle su la ghianda del membro uirile, pur che non sia stata circoncisa, facendo ensiare il luoco, il quale somen tato poi, e mollisicato di cose grosse, sa tornare quella parte della pelle, che primo mancaua.

DE LA GINESTRA. Cap.CLVI.

100

(Chi dice lobo, chi lygo, Romani spartio genista.)

è una pianta che ha uergelle lunghe, sode, sen a foglie

èldissicili a rompere: con queste si legano le uiti, le silip
que come de phasioli, in cui è il seme come di lente. Il
sior giallo come la uiola bianca, il siore e'l seme beuup
ti in acqua mulsa al peso di cinque oboli purgano per
uomito sen a pericolo come l'elleboro, il seme purga
per dabasso, infuse le sue uergelle in acqua, peste, sprep
mute, data in beuanda quella colatura a digiuno al pe
so d'un bicchiere, giouano alla squinantia, esta al dolor
della sciatica. Alcuni le infondeno in salamuora, o in
acqua marina, esti sugo spremuto suori pongono in
crissero per la sciatica: esta attragge, gli humori sano

#### LIBRO

guigni, e le rasure de gl'intestimi.

DEL SILYBO. Cap. CLVII.

È spina larga. ha le foglie del chameleone bianco, mangiasi cotta con sale, es olio. Il sugo della radice beuuto al peso d'una dramma prouoca il uomito.

DEL BALANO. Cap. CLVIII.

Balano myrepsica (Romani ghiande unquentas ria)è frutto d'uno arbore simile al tamarice, di grans de Za d'una noce auellana.il cui garuglio, quando se spreme, manda fuori un liquore, come la madola ama ra: & usasi in uece d'olio ne i pretiosi unquenti. Nas sce in Ethyopia, in Egitto, in Arabia, & Petra cassello della Giudea il migliore è quello, che è fresco, pieno, candido, e facilmente si scorza trito, e beuuto al peso d'una dramma in posca sminuisce la mil 7a, parimen= te & impiastrato con farina di loglio . Imposio con acqua mulsa è utile alle gotte.cotto in aceto guarisce la scabbia, e la lepra: es aggiunto salnitro toglie le macchie della persona, le cicatrici negre, et con uris na le lentigini, i uari, e mondifica la cotica inasprita e discolorata, e tutte le rotture della faccia, prouoca il uomito. beuuto con acqua dolce solue il uentre: nuoce grauemente al stomaco. l'olio suo spremuto muoue il corpo.la scor a ha mag oior possan a d'astringere. Tratto l'olic del balano pesso, quello che auan auas le a togliere l'asprezza, e leuare la spiura.

DEL NARCISSO. Cap. CXXIX. (Chi dice anydro, chi autonge, chi bolbo emetico,

II

1460

chi lirio, Romanilbulbo morbitario) ha le foglie simili al porro, tenui, minori, e molto piu strette: il gambo concauo, sen la foglie, d'altez la oltra un dodrante, nelquale è il fior candido (in mez 70) croceo, in alcus ni pare di porpora la radice di dentro è cadida, roto da, bulbosa: ha il seme negro, lugo, rinchiuso come in una membrana. Il migliore nasce ne luochi motani, di grato odoreznel resto imita il porro, e spira di quello suo graue odore, la radice cotta in cibo, o in beuerago gio prouoca il uomito:trita con mele uale a gli abbru sciati:mposia a guisa d'impiastro salda i tagli de ner ui:impiasirata co mele gioua a cauicchie dissocate de piedi, es a dolori delle giunture, co'l seme d'urtica, e d'aceto ripurga le macchie della persona, e la cotica inasprita, e discolorata: con eruo, e mele le putredini de gli hulceri, e rompe l'aposteme, che difficilmente se maturano: con mele e con farina di loglio impiastrata attragge gliacuti della carne.

DE LO HIPPOPHAE. Cap.CLX.

(Chi dice hippophye, chi hippophane, chi hippio, chi echinio, chi peleucino, Romani lappagine, lappolamera) se ne serueno i purgatori de panni a polire le ueste e i panni. Nasce ne sabbioneti, e ne luochi marittimi: è pianta ramusculosa, densa, e frondosa, hale foglie lughe simili alla oleagine, piu strette, piu molli, e tra quelle sono spine dure, biácheggiáti, an gulose, distati certo spatio: i siori sono simil, a i corim bi de l'hedera, accostati l'uno a l'altro coe grappoli,

ee iin

minori, teneri, o i suoi acini rosseggiano in parte nel bianco. la radice è grossa, molle, piena di liquore, ama ra al gusio, di cui si toglie il liquore, come della thas psia, ilquale e per se, e có farina d'eruo si forma in pas stelli, si secca, e si serba. Questo tale puro e per se stesso serbato purga per di sotto al peso d'uno obolo gli hue mori acquosi, e slemmatici: il servato con farina d'era uo al peso di quattro oboli con acqua mulsa, la pianz ta con la radice si pesta, e secca, e dassi trita con una hemina, e mez sa d'acqua mulsa. Traggesi de l'herba, e della radice il sugo come della thapsia, e dassi al peso d'una dramma per purgare.

DE LO HIPPOPHESTO. Cap.CLXI.

Alcuni lo chiamano hippophae: pche nasce in que lochi medesimi: é una spetie di spina de purgatori de pani. Va per terra serpédo, ha le foglie picciole spi nose, é i capitelli liggieri, la radice tenera, grossa. Ca uasi della radice, e delle foglie il sugo, che si secca. Dato al peso di tre oboli in acqua mulsa, euacua gli humori acquosi, e slemmatici particolarmente conviene que sta cosi satta purgatione a morbi caduchi, a vitij de nervi, e a chi non po spirare se non co'l collo dritto.

DEL RICINO. Cap. CLXII.
Cici, chi dice crotone, chi sesumo agreste, chi seseli ci
priotto, chi crotona (Egitti sistana, chi trixi, Magisan
gue di pyreto, Romani ricino, lupa.) questa pianta è
stata detta ricino per la similitudine del suo seme a
quello animale. Arbore alla grande Za d'un picciolo

W. C.

自由

Apple The State of the State of

kin

144

鹏

419

III.

189

le

ficaio ha le foglie del platano, maggiori, piu negre, piu terse, e tenere: il gambo, er i rami concaui a guisa d'una canna:il seme ne i grappoli aspri,ilquale priuo della scor la rappresenta l'animal ricino: di cui si trag ge l'olio detto ri cino di niuno uso ne cibi, (ne in la sa= nita,) ma utile per le lucerne, e per gl'impiastri. trenta granella di questo seme trito, e beuuto purgano per di sotto la flemma, la colera, e l'acqua: prouocano anche il uomito, ma questa purgatione è spiacente, e laborio sa. souerte co molta uehemen Za il stomacho, il detto se me pesto, er apposto a guisa d'impiastro ammenda i uari, & i uitij della pelle, le foglie trite con polenta lie uano l'enfiagioni e le infiammationi de gli occhi : per se, e con aceto impiastrate istingueno il fuoco sacro, e l'infiammationi delle mammelle per il troppo latte ab bond nte nel parto.

# DE LI TITHIMALI.

Cap. CLXIII.

(Romani chiamano il tithymalo herba lattaria, lattuca marina, caprina) sette sono le specie de tithyma li il primo è maschio detto characia, alcuni lo chiama no comete, chi amygdaloide, chi gobio. Il secondo è se mina detto myrthite, chi dice myrsinite, chi caryite il terzo paralio detto tithimalide: il quarto eliscopio: il quinto cyparissa: il sesso Dendrode: il settimo platyphyllo.

DEL CHARACIO. Cap. CLXIIII. Ha i gambi piu alti d'un gombito, rosseggianti,

#### LIBRO

- 4

102

hind

201

16

pieni di liquore agro, e latticino so.le foglie intorno a ? gambi sono simili alla oleagine, piu lughe, piu Arette. la radice grossa, legnosa: com cima delli gambi pens de come la chioma d'un giunco, o i folliculi concaui, un cui è il seme, nesce ne luochi montani, es aspri. Il li quore beuuto in posca al peso di dui oboli purga il cor po per da basso, e tragge la flemma, e la colera. beuuto con acqua mulsa prouoca il uomito. Il liquore bianco si raccoglie per la uindemia; si carpe l'herba, e sussene un fascitello, taglianosi poi i ramuscelli, e tengonosi pie gati perche il latte caggia nel uase perciò parato. alcu ni mischiano surina d'eruo, e sormano pastelli alla grandezza di un eruo. Alcuni instillano tre, o quattro goccie di questo latte in fighi secchi, e seccano poi, e riserbano ne gli usi-questo latteo liquore si tris ta nel mortaio, si divide in pastelli, è si ripone. Quans do si raccoglie questo liquore, bisogna auertire che il uento non rispinga quel uapore in faccia, ne si deg 200 no tocchare gli occhi con le mani, e nanti che ui si udo di a corlo, unolsi ongere di umo, in cui sia ò grasso o olio, il corrpo, e massime la faccia, il collo, e la pelle de testicoli: inasprisce l'arterie. Per la qual cosa li passel= li, quando fi uogliono dare, deggonofi inongere con cera, e mele cotto. Dui o tre fichi secchi sono basteuoli a purpare questo liquor fresco fa cadere i capelli bas gnati d'olio al Sole, e gli altri che rimascono, sono soto tili, e biondi messo nelle cauerne delli denti lieua il do lore:ma i denti si uogliono preparare inongendoli co 1544

1000年100日

P

学が

150

(3,4)

ELL

100

Ed Sel

100

100

ek

100

佛

9

A

cerd, accioche gocciando non offenda la lingua ne le arterie, toglie la impedigine, le uerruche, e formiche, è thimi, i chiauoni. Vale alle cresceze della carne (in l'û ghie, &) im gliocchi, a i carbonchi, a gli hulceri corros siui insino a l'ossa, alle gangrene, alle sissole. Il seme si raccoglie ne l'autunno, si secca al sole, e liggiermente si pesta, e si ripone in luoco mondo. Seccanosi le soglie anchora. Il seme, e le soglie fanno il medesimo effetto, che sa il liquore, beuuti al peso d'un mezzo aces tabolo. alcuni p codirlo mischiano co'l liquore il les pidio, & il formaggio pisso, la radice beuuta al peso di una dramma con acqua mulsa euacua per da basse, cotta con aceto in lauanda gioua al dolor de denti.

## DE LA FEMINA: MYRSINI:

Chi la chiama myrsinite, chi caryite: ritiene della natura della daphnoide: ha le soglie del mirto ma maggiori, acute e pungitiue in cimazi ramuscelli dodrantali, sa il frutto ogni anno mo l'uno mo l'altro simile alla noce, di mordace gusto: nasce ne luochi aspri. Il sugo, la radice, il seme, le soglie hanno la medesima uertu de l'atidetto: ma è mez no efficace a prouocare il uomito.

DEL PARALIO. Cap. LXVI.

L'altra specie de tithymali è detta paralios :
alcuni dissero tithymalide, altri meconio : na e
sce in luochi marittimi : ha li ramuscelli rosseg =
gianti dodrantali, cinque o sei procedenti da

#### LIBRO

la radice, le foglie del lino strette, picciole, lunghe, in cima un capitello rotondo, nelquale è il seme sis mile a l'eruo di uario colore. I fiori biancheggias no: tutta la pianta, e tutta la radice abbonda di mole to latte: tutta la pianta, la radice, e'l sugo riponsi alli medesimi usi de gli altri.

DE LO HELIOSCOPIO.

11.5%

150

10

-3

LA

114

Cap. CLXVII.

Ha le foglie della portulaca, piu rotonde, piu stret te, i ramuscelli uscenti da una radice quattro, o cinque dodrantali, scarni, rosseggianti pieni di latte: i capis telli simili a l'anetho, un cui s'unchiude il seme, come in le foglie, la chioma gira secondo il corso del Sole, onde ella hebbe il nome, si raccoglie il latte, e'l seme, come de gli altri, e uale il medesimo.

#### DE LA CYPARISSIA.

Cap. CLXVIII.

Manda anch'essa fuori il gambo suo dodrantale e maggiore, e rosseggiante: le sue soglie sono come di pio cea, piu tenui, piu scarne: e di quindi trasse il suo nos me-abbonda di molto latte, co ha le uertu de gli altri-

DEL DENDRODE. Cap.CLXIX.

Nasce in le pietre, or arboreggia: però è detto den drode ha in cimala chioma sogliosa, piena di latte, i ra mi rosseggiano, hanno intorno soglie di myrtho: il see me simile a quel di sopra, che è detto characia: si serba, e uale quel, che glialtri.

DEL PLATYPHYLO. Cap.CLXX.

(Cioè larghifoglia) è simile al uerbasco: la radice, il sugo, le soglie purgano l'acque per da basso: pesso, e gittato in acqua ammaz \( \frac{1}{2} a \) i pesci, e tutti gli altri tisthymali di sopra fanno il medesimo.

angle in Constitution of the selection

WW.

and .

NA PER

gi

ili.

DE LA PITYVSA.
Cap. CLXXI.

Alcuni la chiamano clema, altri crambio, chi para lio, chi canopico. E benche sia annouerata tra li tithyo mali, nondimeno differisce nella specie. Il gambo assur ge sopra l'alte za d'un gombito, è no doso, ha le foglie della picea, acute, sottili, il sior picciolo, purpureo: il seme largo come della lente: la radice & grossa pie na di latte: in alcuni luochi si troua grande questa pia ta: due dramme della radice beuuta in acqua mulsa purgano il corpo, una del seme: un cucchiaro del latte incorporato con farina, e formato in pillole, co inghiot tito: e due dramme delle foglie.

DEL LATHIRI. Cap. CLXXII.

L'ascriueno alcuni tra'l numero de glialtri tithye mali, e la chiamano tithymalo, produce il gambo d'al tez Za d'un gombito, uuoto, a grossez Za del dito, in cia ma del quale escono germi dalle concauita de l'ali; le so glie escono del gambo lunghe simile a quelle del manadolo, piu larghe, piu terse, in la sommita de ramuscelle piu lughe, a similitudine de l'aristolochia, o de l'hede ra luga, sa il frutto in cima de rami diviso in tre recetato tacoli, rotodo come del capparo, nel quale son tre semi distinti, da certe mebrane rotondi, maggiori de l'es

ruo: quado si scorzano, restano bianchi, es hanno sa pore dolce. la radice scarna es inutile. Tutta la piane ta abbonda di molto liquore, come il tithymalo. Sette, o otto granella inghiottite o có sichi o có palmule pure gano il corpo; ma deue si dopo sorbire acqua fredda. e iacuano la colera, la siema, e l'acque. Il sugo usato co me del tithymalo, sa il medesimo effetto, le soglie cotte in brodo di gallina, o con l'altre her be cibarie uae gliono altretanto.

DEL PEPLO. Cap. CLXXIII.

Chi lo chiama syce, chi papauero spumoso, è piccio la pianta piena di bianco liquore ha le foglie della runta un poco piu larghe, la chioma rotonda, dodrátale, giacente a terra. Ha sotto le foglie il seme minuto, roto do, meno che'l papauero. l'herba è molto usuale. ha una sola radice, e quella inutile, da cui procede tutta la piáta nasce tra le uiti, e ne gli horti si raccoglie nel tê po del mietere: si secca a l'ombra, e di continuo e si uer sa, e si muoue. Il seme si pesta, e s'insperge d'acqua bue gliente e riponsi beuuto alla misura d'uno acetabolo con acqua mulsa purga la slemma e la colerazin spere sa sopra le uiuande conturba il uentre: si condisce con la muora.

184

| 海

113

151

=34

DE LE PEPLIDE. Cap. CLXXIIII.

Alcuni la chiamano portulaca agresse, Hippocras te Peplion. Nasce ne luochi maritimise pianta foglios sa, e piena di liquore latteo ha le foglie della portulaca domessica, rotonde, che rosseggiano di sotto: sotto le fo Mmj

Hype

14, 10

GAR TH

Marco

OF HIE

7

Hyun

bins

Mich,

10/10

More

1000

oct \$1

glie ha il seme rotondo, come il peplo, di feruido gue sto: una radice sola, tenue, es inutile, si raccoglie, e ser ba: si condisce, e dassi come il peplo: es ha la medesima possanza.

## DE LA CHAMESYCE.

Cap. CLXXV.

Chi dice syce (chi papauero spumoso) produce i raz muscelli di lunghez a di quattro dita giacenti a terz ra m giro, pieni di latte le soglie in sigura della lente come il peplo, picciole, tenui, sparse a terra. Il suo seme è sotto le soglie rotonde, a guisa del peplo non sa siore, ne gambo: la radice è sottile, e di niuna utilita i ramue scelli tagliati, e con umo apposti in soppositorio sinisco no i dolori de luochi delle semine: e possi a guisa d'impiassiro dissolueno l'ensiature, le uerruche, le sormiche specie di uerruche cotti in cibo solueno il uentre. Il lat te sui medi simo effetto. Inonto è utile a punture di scorpione, alla debbolezza della uista, alle caligini, alle cataratte incomencianti, alle cicatrici, alle nugolette de gli occhi. Nasce ne luochi sassosi, e squallidi.

DE LA SCAMMONEA. Cap. CLXXVI.

(Chi dice radice di scarabonia, chi colophonia, chi dastylio, Magi apopleumono, Egitty sanilo, Romani colophonio) manda suori da una radice istessa piu rae mi d'altez (a di quattro gombiti, grassi, & alquanto grossi, pelosi le foglie pelose della helsine, o simili a l'he dera, ma piu moili, e triangole ha i siori candidi. totondi, concaui come il calatho, e di gratte odore.

la radice piu lunga, di grosse Za d'un gombito, di ca dido colore, d'un liquore piena, d'odore graue. Il mo do di raccogliere il liquore è tale, togliasi la radice, e dentro ui si sa una prosonda caua, come il tholo doue habbia à concorrere tutto il liquore, che si mette poi ne i ussi. Alcun'altri fanno in terra una fossa, e ui sotto pongono foglie de noci, doue cade il liquore, il quale si piglia, e serua. è lodato quello, che è lucido, fungoso, si mile al colore della colla taurina, che habbia le uene tenui, che lo discorrano per dentro spongoso, qual è quello, che si arreca della Mysia d'Asia. e nella cognis tione non solo è da considerare, che auicinato alla lin qua imbianchisca (perche il medesimo fa il falsificato co'l latte del tithymalo)ma è da offeruare che non sia si mordace, che incenda la lingua, il che procede dalla missione del detto latte. sono riprouati i liquori, che na scono in Soria, & in Giudea setenti, densi, adulterati co'l latte del tithymalo, e con farina d'eruo, la natura è possanza di questo liquore è di purgare per di sotto la colera, e la flemma, beuuto con acqua mulsa, o con acqua semplice al peso di quattro oboli, o d'una dramo ma.a soluere il corpo bastano dui oboli con sesamo, ò con altro seme: per far maggior euccuatione si danno tre oboli del liquore della scammonea, dui oboli d'elles boro negro, o una dramma d'aloe. Si fa un sa'e an= che purgativo: si vigliano venti dramme del liquore in sei bicchieri di sale. Deuest a ssumere questo liquore con molta consideratione: a quelli, che sono di piu robu sta complessione,

11,61

al o

Par pi

E in

ani

MAN A

(dyn)

Mala

and I

#cts

BH

p)r#

Sta complessione, si danno tre cucchiari, a quelli di mez Zana fiere Za dui, a debboli uno è basteuole. Purga parimente una dramma, o due della radice con l'altre cose, che habbiamo dimostrate dinanzi. Alcuni beues no la decottione la medesima trita cotta in aceto, con farina d'or Zo s'impiastra per i dolori della sciatica la lana bagnata nel liquore, e sopposta ne luochi delle semine amma Za il parto imonto con olio, e mele dise solue le panocchie cotto in aceto es inonto guarisce la leprate s'insperge con olio rosato, es aceto contra i lunghi dolori del capo.

DE LA CHAMELEA. Cap. CLXXVII.

Chi dice pyros achne, chi acnesso, chi cocco gnidio (chi camelea negra, chi heraclio, chi bdelyra, Romani citocacio, oleagine, oleassello) è pianta surculosa, ha i ramuscelli dodrantali, le foglie simili a l'oliua, piu tenui, dense, es amare, al gusto mordaci, e scorticano l'arterie le foglie purgano per di sotto la slemma, e la colera: ma si piglia una parte di queste foglie, due d'ab sinthio con acqua mulsa, e si formano in pillule, es ins ghiottiscono si non si dissolueno altrimente nel stomas co, ma si smaltiscono quali surono inghiottite e le sos glie trite con mele ripurgano gli hulceri putridi, e che hanno contratto la crossa, come è quella, che è satta ne i luochi abbrusciati dal fuoco.

DE LA THYMELEA.

Cap. CLXXVIII.

Chi la chiama chamelea, chi pyros achne, chi cnes

ff

Biro, chi eneoro. Da questa si raccoglie il grano gnis dio, che gli Euboici chiamano Etholia, er alcui altri lino: perche di sua natura è simile al lmo sparto. pros duce bei rami, scarni, e quasi alti dui gombiti. le foglie sono simili alla chamelea, ma piu strette, e piu grasse, e quando si masticano, sono gommose, e uischiose:i fios ri candiditer in quelli è il seme simile al myrtho, pic= ciolo, rotondo, da principio uerde, poi rosseggia; la co perta di fuori dura, negra, di dentro bianca: la parte piu interna delle granella in numero uinti beuute pur ga la fléma, la colera, l'acqua: pure sono adustine de l'arterie, e perciò dannosi in farina, o in polenta, o in. uno acino d'una, o s'innolge nel mele cotto con sal= nitro, es aceto s'ongeno quelli, che sudano difficilmen te le foglie, che particolarmente chiamano eneoro, si carpiscono nella estate, si seccano a l'ombra, e serbano. si.e quando si uogliono dare si condeno primo d'ogni intorno, poi si cauano tutte le parti neruose. beuute in uino adacquato al peso d'un'acetabolo purgano l'ace que del corpo:cotte con lente, o con herbe cibarie; mis Re purgano piu temperatamente. Trite anchora, e for mate in passelli si serbano nel sugo de l'una acerba. Nuoce però al stomaco questa herba: apposta in sope positorio ne i luochi delle donne uccide il parto nel uentre. Nasce ne luochi montani, & aspri : erras no quelli, che stimano il cocco gnidio essere frutto della chamelea ingannati dalla simiglieuolezza de le foglie.

# QVARTO. DEL SAMBVCO.

**海** 河南

The state of the s

OB

6/3

10

fit

Cap. CLXXIX.

Acte, (chi dendron arctu, chi hemero, Galli scobio, Daci seba, Romani sambuco) di due spezcie sono, l'una arboreggia ad alto: i suoi rami sono in sigura di canne, rotonde, alquanto uuote bianz cheggianti, e lunghe: le soglie in numero tre, o quattro, o cinque, o sei, o sette, che escono per interzualli intorno a i rami, simili alla noce, di graue odore, e spartite de piu tagli. In cima de rami ha le umbelle rotonde, i siori candidi, il frutto simile al terebinto, che purpureggia in negro, grappoloso, er abbonda di molto sugo uino so.

# DE L'EBVLO. Cap. CLXXX.

Chameaste: cosi è detta l'altra specie (chi la chia ma heliosaste, chi seluatica, chi euboica, Galli duco ne, Daci olma, Romani ebulo) è molto piu basso l'e bulo de l'aneto, e piu tosto si pò assegnare tra le herbe, che tra gli arbori: produce quadrangolo il gambo, nodoso: le foglie escono da tutti i nodi simili al mandolo, diuise per intorno, piu lunghe, e di graue odore. In cima sa una umbella simile al sama buco, or i siori, er il frutto. la radice sua è lunga a grosse za d'un dito ha la medesima uertu l'uno, che l'altro essiccano, astringeno (rinfrescano) e purgano li humori acquosi: nuoceno al stomaco: le foglie de l'u no, e de l'altro cotte, come l'herbe cibarie purgano la

flemma, e la colera. I gáboncini teneri cotti in uasi di terra sanno il medesimo la radice cotta per cibo ne i ci bi uale alla hidropisia la sua decottione beuuta gioua al morso delle uipere cotta in acqua in somentatione mollisica, er apre i luochi delle donne, er ammenda tutti gli altri uitij sa il medesimo il frutto beuuto in ui no inonti i capelli diuengono negri le soglie tenere, e fresche impiastrate con polenta mitigano le insiamma tioni (de gli occhi:) e nel modo medesimo giouano a gli abbrusciati, er amorsi de cani saldano gli hulces ri cauernosi impiastrate con grasso di tauro, o di bece co uagliono alle podagre.

DEL PYC NOCOMO.

Cap. CLXXXI.

Ha le foglie simili alla eruca aspre, piu grosse, e piu agre. il suo gambo è quadrangolo, il sior de l'ocimo, il seme del marrubio, la radice negra, rotonda, di pallido colore, come una picciola mela, de l'odore della terra. Nasce ne luochi petrosi. Il seme beuuto al peso d'una dramma sa sogni graui, e tumultuosi. Il medesimo imposso a guisa d'impiastro dissolue gl'insiamenti: trage ge suori gli acuti della carne. le soglie anchora impias strate dissolueno l'ensiature larghe, es aguizze. la radice in acqua mulsa al peso di due dramme solue il uens tre, es euacua la colera.

DE L'APIO. Cap CLXXXII.

Aleuni diceno ischiada, chi chamebalana seluestre, chi lino zosie, chi raphano seluatico (Aphricani thore 1000

**米图** 

Hippa

Mary

Mind

AHR

100,0

100

130

d las

ik

phathsadi, Romani radice siluestre) ha dui o tre ramu scelli in sigura de giunchi, scarni, rosseggianti, che si ele uano alquanto sopra la terra ha le soglie simili alla ru ta, piu lunghe, piu strette, e uerdi: picciolo il seme la ra dice s'assomiglia al sphondilio, (ouero asphodelo) sa ritratto alla sigura del pero, trabbonda di sugo, can dida dentro, di suori la scorza è negra la parte di sopra della radice purga per uomito la ssemma, e la coe lera: quella di sotto purga p da basso tutta purga di sotto e di sopra. Quando uuolsi raccogliere il liquore, pessanosi le sue radici, si gittano in un uase pieno di acqua, e mischiasi: con una penna poi si raccoglie il lia quore, che nuota al sommo de l'acqua, e seccasi, questo liquore beuuto al peso d'un'obolo e mez zo purga da tuttedue le parti.

# DE LA COLOQVINTIS DA. Cap. CLXXXIII.

Colocynthide, chi la chiama caprina, chi alessano drina, chi sicya pietra (Zoroastre thymbre, osihane au togene, Daci tutrasira, Romani cucurbita seluatica) ha i sarmenti, e le soglie spartite de tagli. simili al cue cumero seminatiuo, sparse a terra ha il frutto rotone do, come una mediocre palla da giocare, di molta ama ritudine: bi sogna carpirlo come incomincia a mutarsi in pallido colore la midolla del frutto ha uertu di pur gare inghiottito in pillole al peso di quattro oboli con mele cotto, myrrha, e salnitro il frutto secco trito, es in suso in cristeio uale alla sciatica, a risolutione de nera

ff iy

ui, es al dolor colico, attragge la flemma, la colera, le rasure, e tal'hora il sangue: apposti alle semine amma? Zano il parto mitigano il dolor de denti, se si getta la midolla, e di suori si luta bene la palla della coloquine tide, e pongauisi dentro aceto, e salnitro, e di quella de cottione si lauano i denti cotta in acqua mulsa, o in ui no passo, e raffreddata a l'aria, beuuta purga gli hue mori grossi, e le rasure è grandemente nemica al slo e maco. s'usa anche in soppositorii per eua cuare il core po. Il sugo della coloquintide fresca si frega utilmente contra i dolori della sciatica.

### DE LO EPITHYMO.

Cap. CLXXXIIII.

con mele, sale, e poco d'aceto. Nasce per lo piu in Cap
padocia e Pamphilia.

(Chi dice cedis, Romani inuolucro) è il fiore del
thymo piu duro, simile alla satureia. ha i capitelli tea
nui, liggieri, e come code de capelli. beuuto con
mele purga per di sotto la slemma, e la colera nea
gra: particolarmente uale a malencolici, er insiati
alla misura d'uno acetabolo, sino a quattro dramme,
con mele, sale, e poco d'aceto. Nasce per lo piu in Cap
padocia e Pamphilia.

DE L'ALYPO. Cap. CLXXXV.

È un'herba surculosa, e rossa: hà i ramuscelli scarni, le foglie minute, il sior molle, liggiero, e copioso. la radi ce sottile, simile alla bietola, piena di liquore agro. il se me è simile allo epithymo. Nasce ne luochi marittimi, e massime della lybia, donde è arrecato, benche d'altron de anchora ne uenghi.

( Coll

Manj

Service Control of the Control of th

40

Mile le

3111

ity dil

100

DE LO EMPETRO. Cap. CLXXXVI.

Alcuni diceno phacoides. Nasce ne luochi maristimi, e montuosi: l'herba è salsa al gusto: ma come nasce piu nel secco lontana dal mare, tanto è piu amara beuuta in acqua mulsa, o i qualche brodo tragge la slemma, la colera, e l'acqua.

SCA. Cap. CLXXXVII.

Ampelon agria. (Romani uite siluesire) manda suori i sarmenti lughi, a guisa della uite, legnose, aspre, di scorza piena di senditure: ha le soglie simili al solatro hortense piu larghe, e piu lunghe: il siore muscoso, capigliare, il frutto simile a le uue picciole, che è rosso, quando matura. la sigura de gli acini è rotone da. la radice cotta m acqua, e beuuta con dui bicchieri di uino adacquato d'acqua marina purga gli humori acquosi del corpo. Dassi anche per la hyedropisia: gli acini de l'uua ripurgano la faccia inassprita, e discolorata, e tutte l'altre macchie. I suoi ramuscelli teneri si condiscono con sale, e si sero bano in cibo.

# DE LA VITE ALBA. Cap. CLXXXVIII.

Ampeloleuce, chi dice bryonia, chi ophystaphyle, chi chelidonio, chi melothro, chi psilothro, chi arches Zoste, chi agroste, (Romani uite alba) ha i sarmensti, le foglie, e i capriuoli simili alla uite domestis ca, ma piu pelose, s'inuolge intorno a le altre

ff iiÿ

propinque piante, e co i capriuoli le abbraccia, fa il frutto racemoso, rosseggiante, col quale si spelano le pelli.i primi soi germogli si mangiano cotti, come spas ragi, e muoueno il corpo, e l'urina le foglie, il frutto, e la radice hanno acrimonia: e perciò s'impone a gui= sa d'impiastro con sale a gli hulceri putridi chiros ny, che passano in gangrene, es in phagedene la radice ripurga la cotica, e la discrespa: e con ers uo, creta chia, e fieno greco ammenda i uity della cotis ca del nolto, i nari, le lentigini, e le cicatrici negre. e per il medesimo effetto uale cotta in olio, sin che si spol ti.lieua i suggelli, e reprime la crescenza della carne de lunghiezimpiastrata con uino dissolue le infiamma tioni, e rompe l'aposseme, trita, et impiassrata istrag ge l'ossa rotte-mischiasi con gli empiastri corrosiui. dassi a beuere al peso d'una dramma ogni di per uno anno intiero nel morbo caduco. Da si anchora co mol ta utilita a i stupefatti di mente, e di corpo, es a uerti. ginosi. Beuesi al, peso di due drammme contra'i morso della uipera.uccide il parto nel uentre . tal'hora perè commoue e turba la mente, in beuanda prouoca l'urio na:apposta a luochi delle semme tragge il parto, e le segonde. fassi con mele un lattouario utile alla tosse, alla difficulta dello spirito, (a gli asmatici) a dolori la terali, alle rotture, a i spasimi. Benuta in aceto per tren ta giorni al peso di tre oboli sminuisce la milza:con fi chi secchi è utilissimo impiastro alli medesimi usi.la sua decottione in fomento purga i luochi delle donne, 相到

Mary

The same of the sa

I gis

HPR

ma sa sconciare le donne gravide, nella primavera si tragge il sugo della radice, e beuesi per tutti gli detti essetti con acqua mulsa, or attragge la slemma. Il seme s'inonge alla scabbia, or alla lepra. Il sugo bese unto con la decottione del tritico su venir abbone Za di latte.

#### DE LA VITE NEGRA.

Cap. CLXXXIX.

Ampelon melena, chi dice bryonia negra, chi uite chironia, (chi bucranio, chi batanuta, chi betisalca, chi pegrina, Daci priadela, Aphricani iaonothe, Romani oblamenia, una taminia) ha le foglie simili a l'hedera, pure s'assomigliano piu al smilace, che a l'hedera, i gambi simili: questa anche ha i capriuoli, co quali abo braccia gli arbori uicini:il suo frutto è racemoso, da principio uerde, quado è maturo fassi negro: la radice negra di fuori, dentro di colore di busso.quando gers mogliano i gambi, sono in uso come gli altri, e trage gono i mestrui, e l'urina, sminuiscono la milza, sono ac commodati a morbi caduchi, a uertiginosi, a risolu. tione de nerui, la radice ha la medesima uertu della ui te alba, ma meno potente, le foglie impiasirate con uis no uapliono alle essulcerationi del collo de giumenti, er imposse alla medesima guisa giouano a luochi ismossi e dislocati.

DE LA FELICE. Cap. CXC.
Pteri(chi dice pterio, chi pterineo, chi dasyclono,
chi anasphoro, Magi surculo di Mercurio, Egitty sans

que d'afino, romai filice fanaria, laculla, filice) chi dice blechno, chi polyrrhizo, le foglie sen a gambo, sen a frutto, sen la fiore da un pie picciolo, di lunghez la di un gobito, diuise in molte parti, spiegate a guisa d'ali d'ucelli, con qualche grauez ?a d'odore. la radice al sommo della terranegra, lunga, da cui ne escono als tre anchora, e tutte hanno alquanto dello astrittiuo. Nasce ne monti, e ne luochi sassofi. la radice beuuta al peso di quattro dramme caccia i lumbrici lati, molto felicemente faria lo effetto, se fosse data con quattro oboli di scammonea, o d'elleboro negro, ma bisos gna prima hauer mangiato de l'aglio.la radice bes uuta gioua a milZadosi : & impiastrata con assons gia uale a quelli, che sono feriti di canne, er è maso sime lodata quella, che nasce ne i caneti, e ne luochi oue sia pulegio assai.alcuni cosi leggono ( oue sono canne piantate intorno la felice dispaiono le cano ne, e pe'l contrario le canne fanno sparire la fes lice.)

#### DE LA FELICE FEMIO NA. Cap. CXCI.

Thelypteri, chi dice nymphea pteri. Ha le foglie simili alla felice, non procedenti da un solo gambo, ma da piu ramuscelli, e piu alti: le radici numerose, lunghe larghe, di color rosso in negro. rosseggiano alcune pe rò non altrimente che della felice le radici con mele in cibo al peso di tre dramme. cacciano i uermi lati del uentre, e con uino i rotondi. Date alle semine le sanno

海道

1/2/

衛行道

file.

And a

出力

11/0

Wills.

E STORY

light.

160

Ø

sterili, e se sono pregne le sanno sconciare, secche, e trite in polue s'inspergono sopra gli hulceri humiz di, e dissicili a sanare: medicano anchora il collo de giumenti, le soglie allhora che germogliano si cuoz ceno, e mangiano, come l'altre herbe cioarie, e mollistano il corpo.

# DEL POLYPODIO, Cap. CXCII.

(Chi dice scolopendro, chi pteride, chi pollyrrhiz Zo, Romani filicula, ò filiculare) Nasce nelle pietre mu scose, o ne gli arbori uecchi, o ne i tronchi massi; me delle quercie, d'altezza dodrantale, ) alquanz to peloso, diviso di molte spartiture, ma non si minute, come la felice, ha la radice pelosa, in cui è sizmile alla felice, sono come capelli torti del polypo, di grossezza del dito minimo, di dentro è di color verz de, di sapore tra l'acerbo e'l dolce, la sua vertu è di purgare, cuocesi con gallina, o pesci, ò bietola, o malz va, secca, e trita in polve bevesi con acqua mulsa a pur gare la flemma, e la colera, trita e impiasirata vale a membri dislocati, o alle fenditure delle dita.

# DE LA DRYOPTERI. Cap.CXCIII.

(Chi dice pterio, chi nymphea) nasce nelle parti mu scose delle quercie antiche: ha le soglie simili alla selice, ma molto minori sono le sue spartiture: le radici sono intrecciate, hirsute, di gusto tra l'acerbo al dolce: impiastrata con le radici sa cadere i peli: nel qual uso bisogna sortemente stringere la cotica, sin che uenga

#### LIBRO

il sudore, il quale s'asciuga, e poi di sopra ponsi fresco l'impiastro.

DEL CNICO. Cap. CXCIIII.

Ha le foglie lunghe, diuise, aspre, spinose: i gambi d'un gombito, ne quali sono capitelli a grandez Za (d'unoliua grande) il fiore simile al Zaffrano. Il seme cádido, e rosso, lungo, anguloso : e s'usa nelle uis uande. si pesta, e spreme. il sugo beuuto in acqua dol= ce,o in brodo di gallina purga il corpo, ma nuoce al Stomaco, del sugo con mandole salnitro, aniso, e mele schiumato fannosi offelle per mollificare il corpo. Cias scuna di queste offelle si taglia in quattro parti, alla grade ¿za d'una noce comune, e di queste se ne magia no due, o tre nanti cena. fannosi in questo modo, Piglia un sestario di enico candido, tre bicchieri di mando le de l'isola di Thasso mondate, es arrosiite, un sestas sestario d'aniso, una dramma di spuma di nitro, e la polpa di trenta fichi secchi. Il sugo del cnico caglia il latte, e fallo piu efficace a soluere il corpo.

DE LA MERCORELLA.

Cap. CXCV.

Lino Zoste, (maschio chi dice argyro, chi aritrillide chi chrysite, chi tesseculata, Egitty aphlopho, Africant ascumes, Romani herba mercuriale mascula) chi dice parthenio, chi herba di mercurio. Ha le soglie simili a l'ocimo, ma minori, piu consuceuoli a l'helxinesi ramu scelli, che hanno i no di raddoppiati, es molte concaut ta de ali e densa la semina su il seme racemoso, e moltot

la maschia lo ha appsso le foglie, picciolo, rotodo, ges minato, pendente in sorma di dui testicoli. (di quinci la chiamarono alcuni testiculata.) Tutta la pianta è dodrantale, e qualche uolta maggiore: in cibo l'una e l'altra cotta come l'altre herbe cibarie muoueno il cor pobeunta la sua decottione in acqua purga la colera, e l'acqua. Credesi che le foglie trite de l'herba mercue rial semina beunte, o dopo le purgationi apposta alle parti naturali delle donne sannole ingranidare d'una semina, e le foglie de l'herba maschia, di maschio.

Special Specia

100

in in

m/d

WALK!

11.4

V MEDIA

随

400

## DE LA BRASICA CANIS

NA. Cap. CXCVI.

Cynia, o cynocrambe, chi dice herba mercuriale maschia seluatica, chi asumeslabon, Aphricani armas. Produce un gambo de dui dodranti, tenero, alquanto bianco; le soglie simili alla mercuriale, o a l'hedera per interualli, biancheggianti. Il seme sta appresso le soglie picciolo, rotondo, le soglie beuute co i gambi solueno il uentre: cotte a guisa d'herbe cibarie purgano la coles ra, e gli humori acquosi.

# DE LO HELIOTROPIO MAGO

GIORE. Cap. CXCVII.

(Chi dice scorpiuro, chi heliotropo, chi dialio, che heliopo, chi scorpiostono, chi sesamo seluestre, chi coda di scorpione, Romani herba solare.) Dalla sigura del sore ella è detta scorpiuro: heliotropia, perche gira secondo che gira il Sole ha le soglie simili a l'ocimo, piu pelose, piu negre, e maggiori: produce tre, o quatti o, o

cinque rami, o in essi molte cócauita de ali, in cima il fior candido, che tiene alquanto del fuluo, piegato a guisa della coda d'un scorpione: ha la radice sottile scarna, et inutile. Nasce ne lochi aspri. Cuocesene in ac qua un fascitello di piena mano, e filla decotione beun ta purga p di sotto la colera, e la siema, beuesi ancho ra, e s'impone a guisa d'impiassiro cotra le poture del scorpiõe. Portato addosso legato ad alcuna pte del corpo induce sterilita. Dicesi che quattro granella del se me beunto có uino un'hora inati, sana la sebbre quaratana: e tre la ter ana. Il seme i piassirato desicca le uer ruche, le formiche, i thymi l'epinittidi, le foglie imposse sono utili alle gotte, alle dislocationi, ardori del caspo de fanciulli (syriasi) trite, parimente o apposse traggono i mestrui.

DE LO HELIOTROPIO MINO

RE. Cap. CXCVIII.

(Alcuni chiamano anchora afla scorpiuro, Romas ni solare minore) nasce ne luochi lacunosi appsso le pa ludi ha le foglie de l'antidetta, ma piu rotode, sa il ses me rotondo, pendente a guisa d'un porro (uerruca) la herba e'l seme beuuti con salnitro, hissopo, nasiurtio, er acqua cacciano i lumbrici lati, e rotodi del corpos impiasirate con sale togliono le uerruche.

DE LA SCORPIOIDE. Cap. CXCIX.

(Romani la chiamano scorpione.) ha picciole for glie,i semi simili alle code de scorpioni:posta qual'ima piastro sommamente soccorre a morsi de scorpioni.

# RIA MEDICINALE DI PEDI DACIO DIOSCORIDE ANAZARBEO.



Now

E h

**新** 

W/s

No.

例

製信

TO

E gli altri quattro libri, Ario ca ri simo, dicemmo de gli aromas ti, olei, unguenti, arbori, frutti, la grime, animali, mele, latte, grass so, formentaggi, oleri, radici, her be, sughi, e semi: in questo ultio

mo parleremo de uini, & de metalli, e daremo princio pio dalla uite.

#### DE LA VITE VINIFE

RA. Cap. I.

Ampelon enophoron: le foglie della uite tagliate, e i capriuoli empiasirati, e posti mitigano i dolori del capo: e co poseta le insiamationi, e ardori del stoma co, le foglie p se fanno il medesimo p la uertu che hano del rinfrescare, e d'astringere, il sugo lor beuuto uale a la disenteria, al sputo del sangue, e a debboli di stoma co, a i sussidi delle done gravide, et a vari loro appeti ti de cibi. valeno il medesimo i caprioli macerati in ac qua, e beuuti, la lagrima della vite, che si cogela nel tro co a guisa di goma in bevanda co vino scaccia suori le pietre della vessica, ongesi utilmente la scabbia, la les pra, le impedigini: ma bisogna prima havere fregato li luogo con salnitro, i luochi spesso inonti di quella

con olio rimangono senza peli: questo sa anchora l'acqua, che suda suori delli sarmenti della uite abs brugiata. si sanano inonte di quella le sormiche uers rucose la cenere de sarmenti, o de uinacci si pone come empiastro con aceto alli sunghi del ses dere leuato: o alle sormicationi del leuato. a i morsi delle uipere, o a membri dislocati. e con aceto, colio rosato, e ruta in modo d'empiastro uale alle mo siammationi della milza.

#### DE LA VITE LAMBRY:

SCA. Cap. II.

Ampelo agria. Romani labrusca, si truouano di due satte di uite lambrusca: d'una la uua non si matus ra, ma mena il suo siore sino che siorisca, chiamasi enan te, cio è sior de uite. l'altra matura il suo frutto, er è negra: ha gli acini piccioli, er è assirittiua, le sue soglie, i rami, er i caprioli uagliono tutto ciò, che uale la uite domestica uinifera.

#### DE L'VVA FRESCA.

Cap. III.

Turba il uentre, gonfia il flomaco: men nuoce quel la, che è stata appesa alcun tempo: perche si è desiccas ta in lei la maggior parte de l'humore: è accommoda ta al stomaco: sa tornar l'appetito, & è utile a gli ins sermi: conservata nelle vinaccie, o ne vasi è grata alla bocca, a allo stomaco: stagna il corpo, ma annoia la vessica, vi il capo giova allo sputo del sangue: il si mil sa quella, che è stata nel mosto la condita in sapa o in vin

Min.

Mi f

2,01

RO,

bin

10

195

o in uin passo è assai piu noceuole al stomaco quelle, che sono prima impassite al Sole si ripongono in acz qua celeste: e queste tali fannosi poco dopoi uinose con sale (msperse manzi) uagliono alle lunghe sebri arz denti, unduceno sete: si conservano le umacce, e impiastranosi contra le durez Ze, e inflammationi delle mammelle, e troppo obbondantia di latte: s'infonde in cristei la sua decottione per la disenteria, slusso stomaz tico, e flusso delle donne: si fomentano le donne, e si baz gnano per il medesimo i nocchioli delli vinacci per la vertu loro attenuativa sono utili al stomaco: fritti, e triti, e impiastrati sono utili alla disenteria, flusso stomatico, e risolutione di stomaco.

DE L'VVA PASSA. Cap. IIII.

L'una passa bianca è piu astrettina: mangiata la sua carne giona alla tosse, a l'arterie, alle reni, es alla nessicate co i nocchioli mangiate nagliono alla dissenteria: fritte in la padella co mele, farina di miglio, d'or Zo, e con ono mangiate per se, o con penere purgano la slemma impiastrata con farina di fana, di cumino mitiga le instammationi de i testicoli: trite sen Za noce chioli, es imposte con ruta guariscono le pustule epis nyttide, carbonchi, fani, e glihulceri ne i nodi delle die ta corrosini, e le gangrene impiastrate con l'opopana co nagliono alle gotte: imposte a guisa d'ipiastro trag gono in brene l'unghie mobili.

DEL FIORE DE LA LAMBRYS SCA. Cap. V.

gg

#### LIBRO

Si raccoglie mentre fiorisce, e si serba in uase di ter ra non pegolato: quando si raccoglie si pone sotto un len Zuolo, ro in quel medesimo si secca a l'ombra.loda tissima è quella, che nasce in Soria, Cilicia, e Phenicia: la natura sua è d'astringere, però si beue per utilita del Flomaco: prouoca l'urina : stagna il corpo, e reprime il sputo sanguigno. secco impiastrato è utis lissimo per il stomaco, il quale rutteggia cose acetose, es a fastidi del medesimo per la troppa ripiene ? a: simfberge uerde, e secco con aceto, er olio rosato per il dolor del capo: impiastrato s'impone a rimo a uere le infiammationi delle ferite fresche, & alle fisto: le incommencianti de gli occhi, che sono dette egilo= pe impiastrasi anchora con mele, Zaffrano, olio ros sato, e myrrha tutti incorporati insieme per gli hul: ceri della bocca, e per i mali serpiginosi delle parti naturali. in soppositorio reprimeno il sangue:impia: strate ron uino, e polenta d'or lo ualeno alle distilla: tioni de gli occhi, e mordicamenti del stomaco. si ab= brugia questo fiore su i carboni accesi in un uase di terra, sopra postogli uno altro uase di terra: er è utile medicina per gli occhi . uale a panericci , & alla carne crescente de l'unghie: guarisce le gingiue sanguigne, er apostemate con mele.

60

DE L'OMPHACIO.
Cap. VI.

Omphacio è il sugo de l'una non anchor matura

時影響

(A)

6

della uite thasia, ouero aminea. Si spreme nella estate nanti il nascimento della canicola : ex espressa si met te in un uase di rame rutilo. si cuopre con un len-Zuolo, e si mette al Sole, e si lascia sin che si inspessisca. bisogna mentre che sta al sole, quel che è condensato si mescoli co'l liquido. la notte non uol stare al sereno: perche la rugiada non lo lascia inspessire. l'omphas cio migliore è di color fuluo, fregolaticcio, molto astrittino, e mordente la lingua. Alcuni cuoceno l'om phacio per condensarlo, con mele, o con uin passo gio: ua alle ghiandole, a l'ugola, a gli hulceri della bocca aphthe, a le gingiue humidissime. con aceto alle fistole, a gli hulceri antichi, er a i mali che uanno serpendo. s'infonde in cristeo contra alla disenteria. s'infonde anchora contra al flusso delle donne: sa alla chiare Za del uederese utile all'asprezza, or alla corrosione de gli anguli de gliocchi. beuest contra'l sputo del san que fatto da uena rotta:usasi in poca quantita, e con molt'acqua: però che infiamma assai (astringe, gioua al stomaco che non ritiene il cibo, o che tardo lo cuo: cerro è utile a quelli, che hanno dolore ne gli intessini sottili : conferisce alli fastidy delle donne gravide: sorbi to gioua molto nel tempo della pesse: l'omphacio cost fatto non si puo beuere per molti anni.)

DEL VINO. Cap. VII.

Eno (Romani uino) i uini uecchi offendono i nerui, e i sensi:piacciono pò piu al gusio e p osso si deno schi fare da quelli che hanno qualche infermita interna.

88 y

ne la sanita se ne puo beuere sen a pericolo, poco & adacquato, il umo nouo gonfia, difficilmente si cuoce, e fa sonni graui, tumultosi e fa urinare (piu.) quel, che è di mez \a eta rifugge de l'uno e de l'altro l'eccesso. però s'antipone a gli altri nella sanita, en nella infere mitail um biaco, e sottile è accommodato al stomaco, e facilmente si digerisce il um negro, è grosso, e tardo si cuoce, imbridca, o aumenta la carne. il giluo, che è in mez Zo a questi doi di colore, ha le uertu de l'uno e de l'altro: pur nellasanita, e ne l'infermita piu è lodato il bianco: differiscono oltra il colore tra se di sapore anchora i umi.il dolce è di piu grossa sostanza, e diffis cilmente traspira, e si suenta: gonfia il siomaco, a guis sa del mosto: turba il uentre, e gi'intestini: imbriaca manco, er è utile alle reni, er alla uessica, il umo auste ro è piu potente a far uenir fuora l'urina, ma fa doler la testa, o imbriaca, il uino acerbo è piu accommoda to alla digestione: astiene il corpo e gli altri catarri. il uino molle nuoce meno a i nerni, e meno muoue l'uri: na.Il umo curato in acqua marina nuoce al flomaco, induce sete, offende i nerui, fa buon corpo, o inutile a queili che si rihanno dalla infermita, il uino passo fatto de l'una seccata nelle crati, ouero de l'una pendente ne le uiti passita, onerola sapa, o sireo che dicono, del mos Sto cotto ouero il candiotto, o il protropo, o il pramo nio: il negro detto melapsinthio, è grosso e di molto nutrimento: e quello.che'è bianco, è piu sottile: quello, che è m mezzo tra l'uno e l'altro, ha le uertu de l'us 1000

Mana Mana

Penys

Maj,

生的

April

COM

Halis Serve

1

127

1000

10/4

no e de l'altro.ogni umo astringe, e desia i polsi lans guidi delle uene: beuuto con olio, e uomitato fa contra tutti i ueneni,i quali uccideno essulcerando: fa contra l'oppio, to sico, e cicuta, e latte cagliato nel somaco: gioua alla uessica, er alle reni corrose, er essulcerate: nondimeno tutti gonfiano, e sono al Romaco noceuoli: particolarmente il melapsinthio uale contra le disiilla tioni nel uentre:il um bianco ha mag gior possanza in mollificare il corpo: il uino ingessato nuoce a i nerui,e causa grauez Za di capo: grandemente instamma: è inus tile alla uessica, nondimeno piu utile de tutti gli altri contra ueleni. I uini conditi con pece, o con resina de li pini riscaldano, cuoceno; ma sono inimici a chi spus ta il sangue.i umi detti da greci aparachyti,ne i quali è mista la sapa, riempieno il capo, sanno imbriacare, difficilmete si risolueno, e sono cotrary al flomaco. Il miglior uino, che nasca in Italia è il falerno, cosi detto da paesani: quado è uecchio orademete aiuta la cocot tioc, desta i polsi (delle uene) stagna il corpo, & è acco modato al Momaco, ma inutile alla uessica, alla debbo lezza de gli occhi: e di questo non se ne dee beuere troppo.l'albano è dolce, piu grosso del falerno infia il Homaco, mollifica il corpo, non aiuta cosi la concottio ne, manco annoia i nerui: co'l tempo questo anchora si sa austero. Il cecubo è piu dolce, e piu grosso de l'al bano, aumenta il corpo, e fa bon colore: ma non accom modato alla concottione. l'ausiero particolarmente e surrentino: però reprime i catarri, che discendono nel

eg iy

#### LIBRO

Stomaco, e ne glintestini: e per essere sottile manco mos lesta il capo:co'l tempo diviene soaue, & accomodas to al stomaco. l'hadriano, e'l mammertino nati in Sici lia sono grossi ugualmente, temperatamente astringo no, diuentano piu tosto uecchi, e per la sottigliez Za los ro sono manco contrary a nerui. Il paretypiano, che è recato del campo hadriano è odorato, e piu molle:e be uutone copiosamente, non sta punto ascosto, la sua im= briacatura dura lungo tempo, e fa dormire. l'histrico è simile al paretypiano, ma piu espelle l'urina il cbio è piu molle de tutti glialtri, nutrisce: beuesi in maggior copia, o imbriaca manco: reprime i catarri, o è uti: le alle medicine de gli occhi-illesbio molto facilmente si digerisce, es è piu leggiero del chio: es è accommos dato al uentre ha la medesima for Za quello, che nasce in epheso detto dal uicino castello phygelite . L'asiatio co dal mote Tmolo detto mesogite (mediterrano) fa do lori di capo, o offen de i nerui. Quel di coo, e di clazo mene, perche hanno mista molta acqua di mare, facil= mente si corrompeno, generano uentosita, turbano il uentre, of offendeno i nerui. ogni uino puro, che non sia d'altra cosa mischiato, austero di natura riscalda, facilmente si digerisce, è utile al stomaco, eccita l'appe tito, nutrisce il corpo, fa dormire, accresce la forza, e sa buon colore. Beuuto copiosamente soccorre a quelli, che habbiano preso cicuta, coriandro, pharico, ixia, opio, spuma d'argento, taxo, aconito, funghi. contra morsi de tutti i serpenti, e morsi e punture di quelli, che

4.1

MIN

(Blue

Spin.

3,00

040

STY1

35

19/10

HARRY

MERS.

60

mi.

/8/1

温

4

ammaZzano con raffreddare, o con souertire il siomas co. Vale alle lunghe uentosita, mordicaméti de precor dy, distentioni, risolutione di stomaco, e catarri del ue tre, e de gli intestini. giouano, e massime, i umi bianchi uecchi, o odorati a i corpi, che si risolueno per il trop po sudore. I uini uecchi, e dolci sono accommo dati alle reni & alla uessica, a le ferite: & alle insiamationi uas gliono imposti con lana succida. si fomentano con gsti i piu aspri hulceri, (theriode) e phagedenici, o ne qua li sia molto concorso d'humori.i uini austeri e bianchi, che non hanno misia seco acqua marina, sono utili ne l'uso della sanita: della maggior bonta in Italia sono il falerno, il surrentino, il cecubo, il signino, e molt'altri di campagna, il paretypiano d'hadria, e'l Siciliano detto Mamertino. Di Grecia il Chio, il Lesbo, il Phygeli te, che nasce in Epheso. I uini grossi, negri sono uentosi, nuoceno al Romaco, pure aumentano il corpo. I sottili, er austeri sono accommodati al stomaco, ma non aumentano il corpo. I uini bianz chi, sottili, e necchissimi generano dolori di ca= po, e cacciano piu fuori l'urina, beuuti però lars gamente offendono i nerui. I umi di mez Za etade, cos me sono di sette anni, sicuri simamente si beueno. la quantita si considera secondo l'eta del beuitore, la Stagione de l'anno, la consuetudine, e la qualita del uino ottimo precetto non contrastare alla sete, e temo peratamente infondere il cibo nel uino ogni imbriaca tura nuoce, e massime cotinuata: peroche i nerui come

gg iiÿ

assediati di lungo assedio cedeno, e si lasciano. Il uino beuuto piu copiosamente genera principi d'infermita acute. Temperatamente però imbriacarsi tal'hora doz po hauer beuuto acqua, è utile: perche occultamente apre i meati. Tattragge al sommo della cotica le sos persluita. Verò è che bisogna dopo cosi fatta beuitura beuere acqua; come contrariacura, Taiuto al disore dine passato.

DEL VINO OMPHACI:

È detto quasi uino acerbo, particolarmente si sa in lesbo, er sassi a questo modo: si pone l'una non ancor matura al Sole per tre ò quattro giorni, sin ch'ella dis uenghi crespa: spremesi poi, si ripone poi in li soi uasi, e mettesi al Sole, ha uertu astrittiua, er è molto ace commodato al slomaco, utilissima a donne gravide, che nella sua gravidez a sono appetito se de cibi non conveneuoli: conferisce a dolori de l'intestini sottili, er a chi difficilmente cuoce il cibo, er a risolutione. Cres desi che beunto nella pestilen a sia di buono giovame to. Questi così fatti vini vogliono haver assai tempo, altrimente non sono grati al gusto.

DE LA DEVTERIA. Cap. IX.

(Questo secondo uino chiamano Romani lora, es alcuni potimo) sossi di questa maniera: Si mischiano tre misure d'acqua nelle uinacce, d'onde sieno state tratte trenta misure di uino, e mista cosi l'acqua si cal cano bene ogni cosa insieme, e quello che si spreme si

Milio

Part Land

line of

杨

KIN

SEET

40

fa cuocere fin alla consontione della terza parte, es in ciascuno congio di uino si pongono dui sestarij di sale. dopo l'inuernata si tramuta ne uasi. e beuesi dopo l'an no, perche tosto perde la bonta sua. Dassi a gli inferemi, quando essi lo bramano, e noi siiamo in dubbio di dargline, e siamo formati compiacergli.

DE LO ADYNAMO. Cap. X.

Vino impotente: ha la medesima uertu dello antiz detto. a sarlo ui si mette tanto uino, quanta acqua, e si cuoce a suoco lento, sin che si consumi tutta l'acqua, e com'è poi rassreddato si pone in uasi pegolati: alcuz ni mischiano a portione uguale acqua marina, celeste, mele, e mosto: e per quaranta giorni pongono al Sole, e l'usano dopo l'anno.

DEL VINO DE LA VITE LAM BRVSCA. Cdp. XI.

Il uino negro spremuto della uite lambrusca per la uertu sua astrittiua è utile alla scorrenza di corpo, or al stomaco: utile or a tutte l'altre cose, oue è bisogno d'astringere, ò di reprimere.

DEL VINO MELITIS

TE. Cap. XII.

Dassi nelle lunghe febbri a quelli, che perciò hanno indebbolito il stomaco, e rendutolo insermo: perche temperatamente muoue il corpo, prouoca l'urina, pur ga il stomaco. Gioua al male artetico, alle reni, e al capo insermo. Vtile oltra ciò alle donne, (particolare mente) che beueno acquai è odorato, e nutrisce, è disse mente) che beueno acquai è odorato, e nutrisce, è disse mente.

rente dal uino mulso, che si sa di uino austero uecchio, con po co di mele: in questo si pongono cinque con gij di mosto austero, un congio di mele, un bicchie re di sale e uuolsi sare questo uino in un uase capacissi mo, accioche possa bollire: e mentre bolle si gl'insperge il sale a poco a poco, come cessa dal bollore si trassono de in altri uasi.

DEL VINO MVLSO. Cap. XIII.

Enomelli. Il migliore è quello, che si fa di uin uece chio austero, e del piu approuato mele, genera meno di uentosita, e tosto questo tale piglia uigore e puossi usare. Il uecchio è molto nutritiuo: quel di mez zo teme po sa buon uentre, e non meno prouoca l'urina. Dopo pasto beuuto nuoce al stomaco, inanzi pasto empie, e sa uenire appetito. Il uino mulso sassi d'una misura di mele in due di uino. Alcuni perche piu tosto si possa usare, cuoceno il mele co'l uino, e metteno in altri uasi. Altri per manco spesa nella uindemia pongono un see stario di mele con sei di mosto bugliente, poi che il bol lore è cessato, mettenolo in altri uasi: e questo mulso si mantiene dolce.

DE L'ACQVA MVLSA.
Cap. XIIII.

Mellicrato: ha la medesima natura, e sorza che'l uis no mulso. l'usiamo cruda, doue bisogni mollificare il corpo, o prouocare il uomito, come in quelli che hanno preso il ueneno, dandola con olio. Cotta poi s'usa in quelli, che hanno i polsi piccioli languenti, e che sono

di molta debbolez Za del corpo. V siamola anchora ne la tosse, e ne l'insiammatione del polmone, & a corpi che si risolueno per il troppo sudore.

DE L'ALTR'ACQVA MVL

門衙門的

0

SA. Cap. XV.

Hydromel, questa acqua mulsa fassi con maggior apparato, e si serba: nella sua mezza etade in ri= staurando le forze corrisponde al uino adynamo, & alla lora: bene è uero che alla infiammatione di qualche parte ella è piu utile, che la lora, la piu uecchia è dannata ne le infiammationi, er alle strets ture del corpo, approuasi poi per i uity del somaz co, alla perdita de l'appetito, & allo intemperato sue dore, fassi d'una misura di mele, e di due d'acqua celes ste inuecchiata, pongonosi cosi mischiate al Sole. Alcuni mischiano acqua di sonte, e cuoceno al terzo, e serbano. Alcuni altri chiamano hydromele l'acqua mulsa, che si fa d'acqua, con cui sieno state lauate le bresche del mele (che latini chiamano faui) e serbata poi, questa si beue piu copiosamente. Alcuni cuoceno anchora questa:ma non è utile a gli infermi per la molta ceragine, che ha.

DE L'ACQVA. Cap. XVI.

Hydor:non si pò cosi facilmente in somma trattaz re de l'acqueper la proprieta de luochi, per le parz ticolari nature, per l'aere, e per molte altre cose. Per lo piu è approuata quell'acqua che è pura, dolce, e no partecipa d'alcun'altra qualita, che ne i precordij

non si ferma punto, che discende senza dolore, no gon sia, ne si corrompe.

DE L'ACQVA DI MA

RE. Cap. XVII.

Thalattion hydor (Romani acqua marina) è cals da, agra, e noceuole al siomaco, turba il uentre, attrag ge(la colera,e)la flemma. Se con la calda si fomenta, ha uertu astrittiua, e discussiua: è accommodata a uitij de nerui, es al male delle calcagna per freddo, e quan do non è anchora essulcerato il luoco. Acconciamente si mischia con farina d'orzo, er è utile a quelli impia stri, e malgame, che sono discussiue. Infondesi tepida per le euacuationi, e calda per i storcimenti. Si fomens zano la scabbia, la spiura, l'impedigine, le ghiendini del capo, e le mammelle, che non ponno sofferire l'abo bondan a del latte dopo il parto: parimente con la fo mentatione toglie uia i liuidori, è salutifera a morsi de ueneni, che induceno tremore, e refrigeratione, malli? me de falanqui, de scorpioni, e d'aspidi, contra i quali gioua anchora discendere in detta acqua calda. I bas gni di detta pur calda ammenda i lunghi mali habiti del corpo, e massime i nerui. Il fomento della calda sos= sidia gli hydropici, i dolori del capo, le graue Ze delle orecchie.l'acqua marina pura, sen a missione d'altra acqua, che si bee si serua lungo tempo, e come inuece chia, dipone la sua uenenosita. Alcuni la cuoceno, e ser bano cosi cotta. Dassi per se a purgare con posca,o con uino, o con mele; ma bisogna dopo la purgatione beue QVINTO.

May 1

制油

100

mij

10-1

1000

D. MICH.

legal +

NE

歌歌

Mile Mile

位

Red.

90

28

239

re brodo de polli gallinacci, o de pesci, a domare l'as grimonia del suo mordicamento.

## DEL THALASSOMELIS

TE. Cap. XVIII.

Thalassomeli.chiaro è che purga (molto) gaiarda:
mente.fassi di mele, d'acqua celeste, e d'acqua di mare
a portione uguale passate tutte per il colatoio, e ripos
ste in uase pegolato, es messe al Sole al tempo della ca
nicula.sono alcuni, che pogono due parti d'acqua ma
rina, cotta, es una di mele, e metteno in uasi. e questo è
piu temperato purgativo.

DE L'ACETO. Cap. XIX.

Oxos-astringe, e rinfresca, & eccita l'appetito di mangiare. Beuuto, e fomentato stagna tutte le rotture del sangue. Cono ne cibi è utile alla scorrenza di cors porreprime il sangue uscente dalla ferite, e rimoue l'in fiammationi imposio (& insperso) con lana succida, ò con spongia, reprime il cadimento della matrice, er il cadimento del sedere tanto de maschi, come de semine. reprime l'humidita, es il sangue delle gingiue. Vale a mali che pascendo serpeno, al fuoco sacro, a gli hulceri che uanno serpendo, alla lepra, impedigine, crescenza di carne in l'unphie misto con qualche altra cosa con= ueniente al medesimo, e co'l continuo somento reprime gli hulceri corrodenti insin a l'ossa ( phagedenici ) e quelli che pascendo serpeno. Si somentano le podagre con zolfo, ma unol'essere caldo l'aceto.misto con me le, er inonto lieua i suggelli, con olio rosato imposto

con sponga, o lana succida sa contra i dolori del capo. il fumo de l'aceto buglicte gioua a gli hydropici, alla grauez Za, suono, e sbuscimamento d'orecchie, in stillato ammaz ja i uermi de l'orecchie: tepido in fomento, o imposto con sponga reprime l'enfiature larghe, miti= 21 la spiura, caldo in fomento uale contra morsi de ue lenosi, che raffreddando nuoceno. freddo conferisce a quelli, che sono caldi, o adustiui. Beuuto caldo e rendu to per uomito fa a tutti i ueleni mortiferi:ma uale par ticolarmente, e da grande aiuto con sale contra l'o: pio, cicuta, sangue, e latte cagliato nel siomaco, fungi, ixia, e taxo. l'aceto beuuto caccia le sanguisughe, che si fossero beunte, mitiga l'antica tosse, co irrita la noua. Beuest caldo per quelli, che non ponno spirare se non co'l collo dritto. Gargarizato reprime i catarri nell'ar terie. gioua alla squinantia, al cadimento de l'ugola. caldo in lauanda contra'l dolor de denti.

## DE L'ACETO MVLSO. Cap. XX.

Oxymeli. fassi in questo modo. Piglia hemine cine que d'aceto, libra una di sale, dieci mine di mele, cine que sestari d'acqua: mischia ogni cosa insieme, e cuoci: fin che bolla dieci uolte: raffreddata che sia ogni cosa, riponi in uase. Credesi che l'aceto mulso beuuto pur ghi i grossi humori, e gioui alla sciatica, es al morbo artetico: porge aiuto contra'l morso della ui pera detta sepa. conferisce a quelli, che hanno beuuto l'opio, ò lie xia, e si gargari a nella squinantia.

DE L'OXALME. Cap.

Eq.

阿斯

See Ly

1,000

(de

Shir

neli

490

Mile.

No Williams

19

106

HILL

a pill

Cap. XXI.

Romani acida muria:noi Italiani muora accetosa. si somentano gli hulceri putridi, e che pascendo serpez no, e morsi de cani rabbiosi. siagna il sangue dopo la pietra cauata della uessica: se calda incotinete è inspesa nella ferita. reprime il cadimento del sedere. insonde si per la disenteria, che uada pascendo, ma bisogna poi di subito sopra questo insondere del latte. beuus ta, e gargarizata uccide le sanguisughe, che sosseno ate taccate al gargatone: toglie la sorsora, e le nascenze del capo.

DEL THYMOXALME. Cap. XXII.

Vsauano gli antichi nostri di darlo nelle debbole? Ze di stomaco, tre, o quattro bicchieri adacquato con altretanto d'acqua calda, e ne i dolori artetici, e nelle uentosita, attragge gli humori grossi, e negri. sussi in questa guisa. Tre acetaboli di thymo herba, trito, ale tretanto di sale (di polenta, di ruta) di pulegio in poca quantita di ciascuna, e gittate tutte queste in un uase ui s'infondeno sopra sei sestari d'acqua, mezzo d'aceto: e coperchiato con lenzuolo si mette a l'aere, (quando è sereno.)

DE L'ACETO SQVILLITIS

CO. Cap. XXIII.

Si prepara cosi. Piglia la squilla di candido co lore, purgala, tagliala in piu parti, e que pezzi ins filzati in una corda, poco l'uno distante da l'als ro, per che le tagliole non si tocchino: tiele a l'obra p

quaranta giorni, che si secchino. Piglia poi libra una di quelle tagliole, e mettila in dodici sestarij di buono aceto: coperchia il uase, e mettilo al sole per sette di. Caua poi la squilla co le mani, e spremila, poi gittala. si lascia poi schiarire l'aceto, riponsi in uase, e serbasi. Alcuni pigliano solamente libra una di squilla, e sesta ry cinque d'aceto. Altri purgano la squilla e sen la ale trimente seccarla, mettenola in altretanto peso d'aceto quanta è la squilla, e non la traggono fuori fin a sei me si, e questa ha maggior for Za de l'altre d'incidere (vo assortigliare) le uischiosita de gli humori, è utile in las uanda alle gingiue humide e putride, cadenti, le astrin ge, e fortifica i denti mobili. reprime i mali, che genera no putrefattione in bocca, es ammenda il grave loro odore, e noioso: conferma le fauci, et falle callose: réde piu chiara e piu sonora la noce. Dassi a debboli di sto= maco, a chi non cuoce il cibo, a malinconici, a morbi caduchi, a uertiginosi, a mentecatti, alle pietre, che cres scono in la uessica, a suffocatione di matrice, alla mil= Za gonfiata, alla sciatica, ristaura i debboli per lun= ga infermita, rende il corpo sano, e dagli buon colore. conferisce alla chiarez Za del uedere, s'instilla nell'orec chia p la loro graue Zza. & in somma uale ad ogni co sa. Vuolsi po guardarsene da chi hauesse essulceragio: ni d'intestini dolor di capo, o infermita de nerui. Dassi nel principio a digiuno, & in poca quantita, dopo si ua crescendo sin a un bicchiere: alcuni ne hanno date du ,e piu.

De luino

Atm

Rim

無 海 海 海 海 油

Lon

40

ART -

200 14

Sept.

MI III

ugide

DO

Fassi in questo modo. Piglia la squilla tagliata cos me di sopra, e seccala al Sole, poi pisiala: e passata per un criuello spesso stretto togli libra una, e legala in pezza di limo, e mettila in sesiarij uinti di mosto buo no, e recente. lascia cosi infuso per tre mesi: dopo si tra muta il umo in altro uase, coperchiasi con molta dili= gen a, e riponesi. Puossi anchora cosi usare la squilla molle, e bisogna tagliarla in parti rotonde, come fassi delle rape, raddoppiato il peso per quaranta di metter la al sole, e molto muecchiarla. Si prepara in altro mo do anchora questo uino. Piglia libre tre di squilla pur gata, e tagliata in tagliole e mettila in una metreta italiana di buon mosso, coperchia il uase, e lascia cosi per sei mesi, poi cola il uino, e poni in altro uase è utile cotra le crudez Ze, e corrottioni de cibi nello siomaco, & a quelli che riuomitano il cibo:utile a quelli ancho ra,nel cui stomaco, à uentre fosse ragunata alcuna ma teria grossa. Conferisce a milzadosi a corpi male habi tuati, hydropici, itterici, alla difficulta d'urina, a storci menti, uentosita, risolutione de nerui, lunghi rigori, uer tiginosi, e spasimati: prouoca i mestrui, e punto non of fende i nerui. Questo umo quanto piu inuecchia, tan: to è migliore.non si dee usare nella febbre, ne doue sia ulcere ne gl'intestini.

DE LI VINI FATTI CON AC: QVA MARINA. Cap. XXV.

bb

Sono diuersi i modi a preparargli. Alcuni inconti mente che sieno carpite l'une mischiano seco acqua di mare. Altri seccano primo l'una al Sole, la calcano, poi ui giungono acqua marina. Certi pongono in ac= qua del mare l'une impassite primo poi calcano, e spre meno. Questo uino ujen dolce. Questi uini piu al gu Sto austeri, non ue ne sendo altri migliori, si daranno m le febbri. Darannosi anchora a muouere il corpo, a lo sputo marcigno, & a quelli che hanno duro il mentre, quelli, che si fanno d'une amminee, tentano il ca po,nuoceno al stomaco, generano uentosita. Ma accio che sia piu piena l'historia, istimiano non essere di poca utilita, a chi si diletta di questo sludio, insegnare ua rie compositioni de uini:non perche sia frequente, e ne cessario l'uso loro; ma perche non paia, che habbiamo tra lasciato alcuna parte. e di loro sono alcuni fatti co mmor diligen Za, spesa, e fatica, e che sono in uso cotis diano, quale è questo che si fa di pome cotogne, di pere, di silique, e di bacche di mirto.

### DEL VINO FATTO DI MELE COTOGNE. Cap. XXVI.

Cydonite, o per altro nome è detto melite (no dal mele ma dalle mele) si fa cosi. Taglianosi le mele cos me le rape in sette, e si traggono suori i semi: poi gitta nosi in una misura di mosto detta metreta, che alcuni latini diceno cado, libre dodici di dette mele, e lascia per trenta giorni insuse, poi cola, e riponi. Altro modo di prepararlo. Pista le mele, e spremi o in dodici se s

e inch

Right is

Atlanta,

型水板

mar ja

Pip

(con

mid u

Min

10/10

340

曲

ggi

14

Slari di sugo poniui uno di mele, mischia, e riponi. Questo umo ha uertu d'astringere, gioua al stomaco, alla disenteria, a segatosi, a mali delle reni, co alla dise siculta dell'urina.

# DEL MELOMELITE, CIO È MELE COTOGNATO.

Cap. XXVII.

Chiamasi questo mele cydonite. Si prepara a ques sta guisa, le mele si purgano dalle sue semenze, e si pon gono in tanto mele, che loro soprasti. Si mitiga dopo l'anno, e simile al mulso, appropriato a tutte le cos se, a cui è il uino delle cotogne.

## DE L'ACQVA COTOGNATA MVLSA. Cap. XXVIII.

Hydromelo.fassi in questo modo: due parti d'aco qua cotta, o una di mele cotognato, e pongonosi al so le ne i di caniculari, o ha le medesime uertu de gli antidetti.

## DEL SVGO D'VVA ACERBA MVLSO. Cap. XXIX.

Omphacomeli. cosi fassi: Prendi l'une acerbe non mature, e per tre giorni poni al sole, spremile, e per ognitre parti di sugo giungiui una di mele spuz mato, poni in uase ogni cosa al sole la sua uertu è di reprimere, e refrigerare, però è utilissimo a debboli di stomaco, o a slussi stomatici il suo uso è dopo l'anno.

## DEL VINO FATTO DI PE:

RE. Cap. XXX.

ij

Si fa delle pere, come delle cotogne, il uino: ma non uogliono essere molto mature. Si sanno al modo medesimo i uini delle silique delle nespole, delle sorbetutti hanno uertu assrittiua: sono di sapore acerbo, non dimeno accommodati al stomaco, e reprimeno le distil lationi ne le parti interne.

## DEL VINO DE FIORI DI LAMBRUSCA CIO È DI VITE SELVATI CA. Cap. XXXI.

Enanthino: si prepara in questo modo. Piglia lisbre due de siori di questa uite, tenerelli: seccagli, o in fondegli in una metreta di mosto, dopo il trentesimo di spremi, e riponi. Vale a debbole za di stomaco, a sa studi de cibi, a slussi stomatici e disenterici.

## DEL VINO DI MELE GRANA: TE. Cap. XXXII.

Rhoite.la sua preparatione è tale. Piglia le pome granate sen a quelle parti legnose, e senza quelle pelliz cine bianche, e caua il sugo de gli acini, (semplicemenz te ouero) fallo cuocere fin al ter a e riserba, è potente contra le distillationi interne, e alle sebbri fluide, olz tra ciò è utile al stomaco, astringe il uentre, e mez na l'urina.

# DEL VINO ROSATO. Cap. XXXIII.

Rhodite. Togli una libra di rose secche, pisse, legas te in una pez za di lino, e metti in otto sestarii di mosto Photo Shi

se lo trammutano. Vale a molti uitij delle interiora come il suo frutice. Et in somma i uini medicinali han no le uertu secondo le mescolan e, che ui entrano in sargli. però sià facil cosa a chi conoscera la natura de semplici, comprendere la possanza de uini. è d'auertie re di non usargli oue sia febbre.

DE L'ACETO DE LA BETO:

NICA. Cap. LI.

Fassi l'aceto, o uale il medesimo ch'el uino.

DEL VINO DI TRAGO:

RIGANO. Cap. LII.

Tragoriganite. si pongono quattro dramme di tra gorigano in quattro sestari di mosto, e si trammuta il uino dopo il terzo mese gioua a storcimenti, a spasimi, a rotture, a dolori laterali, alle uento sita discorrenti, et alla tarda concottione.

# DEL VINO DE NAVO

NI. Cap. LIII.

Bunite due dramme di nauon pisto si pongono in quattro sestarij di mosto e farai similmente il resto gio ua a debboli di stomaco, o alle siacchez e per lunga fatica di caualcare, di correre, di armeggiare.

# DEL VINO DI DITTA:

MO. Cap. LIIII.

Distamnite, quattro dramme in otto sestarij di mo sto.uale a fastidij di stomaco per repletione, e tragge i mestrui, le segonde, e le reliquie del parto.

### BIBRO

### DEL VINO DI MARRV.

BIO. Cap. LV.

Prasite. Dui moggi di marrubio adulto pisso in una misura di mostore surai similmente il resto. confesisse questo uino a uity del petto, es a tutto quello, che pò il marrubio.

#### DEL VINO DI THI:

MO. Cap. LVI.

Thymite, due oncie di thimo pisso legate in una pezza di tela si pongono in una amphora di mosto. Vale cotra la tarda cocottione, a i sustidi del stomaco, alla disenteria, a dolori de nerui, e de precordi, & a gli horrori inuernali, a ad animali uelenosi, per i cui morsi o siegue freddo, o s'essulcera, e putrefassi il loco.

## DEL VINO DE LA SATVE

REIA. Cap. LVII.

Thymbrite-si sa come l'antidetto, e uale il mes desimo.

## DEL VINO DE L'ORIGA:

NO. Cap. LVIII.

Origanite, fassi d'origano heracleotico & ha la medesima uertu de glialtri.

## DEL VINO DI CALAMENTO,

e d'abrotano. Cap. LIX.

Calaminthite, & abrotonite: si preparano come quel del thimo, giouano alle debbole Ze di siomaco, et a sastidi, a l'itteritia, e muoueno l'urina.

## QVINTO. 248 DEL VINO DE LA CONI.

ZA. Cap. LX

Conyzite fassi anchora questo uino: sopra tutto essi cace, contra uelenosi e ueleni.

随

No.

自由

N 102

40.

Trut),

10

### DEL VINO AROMATIS

CO. Cap. LXI.

Aromatite si fa a questo modo. Piglia palma, aspa latho, calamo aromatico, nardo gallico di ciascuno moggio uno, trita, es infondi in uin passo, e forma pas stelli grandi; i quali porrai in dodici sestary di uino au stero, e chiuso il uase, lascia cosi per quaranta giorni: dopo ilqual tempo cola il uino, e riponilo. V'è un'ale tro modo di prepararequesso umo predi dramme oto to di calamo aromatico, sei di phu, due di costo, cins que di nardo soriano, otto di casia, quattro di croco. cinque d'amomo, quattro d'asaro, trita ogni cosa insie me, è lega in una pezza, e metti in un'amphora di mosto. Come haura bollito il uino, trammuta in altri uasi. Vale beuuto a dolori di petto, delle latora, del pol mone, alle difficulta de l'urina, a rigori delle febbri, & alla retentione de mestrui, & a quelli che caminano p il freddo:assotiglia la grossezza della flemma, fa buo colore, induce sonno, termina il dolore, soccorre a i ma li delle reni e della nessica.

# DEL VINO DI PEVERE DI

mirra, e de iride. Cap. LXII.

Fassi et anche un uino alle distillationi, alle crudita, alla tosse, alle uentosita, & a l'humidita del siomaco.

Togli due dramme di mirra, una di peuere bianco, sei d'iride, tre di aneto (altroue d'aniso) si pe sia ogni cos sa, e s'muolge in una pe Za di lino e s'infonde i sette se starij di umo: colasi dopo l'erzo di, e purificato si riz pone in uase di terra dopo l'hauere passeggiato si da un ciato di que sto puro uino a bere.

## DEL VINO NETTA:

REO. Cap. LXIII.

Nestarite: si sa de l'herba helenio, che alcuni chias mano medica, altri symphyto, altri uerbasco ideo, altri orestio, altri nestario. Piglia cinque dramme della radice seccata d'helenio, e legata in pezza di lino metti in sei congij di mosto, e non muouere se non dopo tre mesi uale a uitij del stomaco, e del petto: e tragge l'urina.

foriano, e celtrio, e di maloba tro. Cap. LXIIII.

In questo modo sannosi. Piglia me Za libra di cia scuno, e metti in dui congii di mosto, e dopo dui mesi cola. Si da un bicchiere di questo uino có tre d'acqua. Vale contra i mali delle reni, del segato, a l'itteritia, et alla dissiculta dell'urina gioua a debboli di stomaco, e alli discolorati. Alcuni pongono una, ò due oncie de l'herba acoro, e tre di nardo gallico in un'amphora di mosto.

DEL VINO D'ASARO. Cap. LXV.

Assarte. Piglia oncie tre d'asaro e metti in dodici

sessary

sessarij di mosto-questo uino prouoca l'urina, euale a l'hidropisia, a l'itteritia, a segatosi, er alla sciatica.

## DEL VINO DI NARDO SELS

VATICO. Cap. LXVI.

194

敏

倒从

Prendi oncie otto della radice frescha di nardo agreste, trita, e criuellata, e poni in un cogio di mosto, e lascia stare cosi per dui mesi è utile a segatosi, alle difficulta de l'urina, alla uentosita, er a debbolez e di stomaco.

# DEL VINO DI DAVCO.

Cap. LXVII.

Sei dramme di radice pista di dauco in un'ampho ra di mosto, trammuta è riponi. Vale a dolori di pete to, de precordi, e de luochi delle donne: tragge i mes strui, prouoca l'urina, e sa rutteggiare: gioua alla tosse, alla crepatura, or allo spasimo.

# DEL VINO DE LA SAL

VI A. Cap. LXVIII.

Saluiato. Porrai oncia una di saluia in un'amphos ra di mosto, sa a dolori delle reni, della uessica, e delle latora, allo sputo di sangue, alla tosse, a crepati, a spasie mati, or a mestrui ritenuti.

# DEL VINO DE LA PANA:

CE. Cap. LXIX.

Panacite, si pone oncia una di panace in un consgio di uino, e si trasfonde. Gioua a crepati, a spasimazti, ad affranti, a chi non pò spirare se non co'l collo dritto, assottiglia la grossez La della mil La, uale contra

ge fuora i mesi, o i parti soccorre à l'hidropissa o a morsi de serpenti.

DEL VINO D'ACORO, E DE LA GLICIRRIZA.

Fassi nel modo cossimile. Si pongono otto dramme di ciascuno in sette congii di uino, ne bisogna diffons dergli se non dopo i tre mesi. Vagliono al pesto, à le latora, e muoueno l'urina.

DEL VINO D'APIO. Cap. LXX.

Selmite noue dramme di seme maturo, fresco, e cris uellato d'apio in un'amphora di mosto eccita l'appetito: è utile à debboli di stomacho, o a la difficultà de l'urma fa il fiato odorifero.

DEL VINO DI FINOCCHIO,
e d'anetho e di petrosillo.

Marathrite, anethmo, e petroselmo si sanno al mo do medesimo, or hanno le medesime uertu.

DEL VINO DI FIORE DI SALE Cap. LXXI.

È molto piu potente à purgare, che'l uino tempera to d'acqua marina: ma annoia la uessica, le reni, e lo Stomaco, però non gioua, ne in la sanità, ne in la mas latia.

DEL VINO ABORTIVO Cap. LXXII.

Cosi sassi. Appresso le radici de la uite si semina l'elleboro, o'l cucumere agreste, ò la scammonea, le uiti acquistano le sor e de le loro medicine: e sassi il uino abortiuo, ilquale si da a digiuno à le donne preceden= te il uomito à misura de outo bicchieri.uccide il parto, e sa sconciare.

# DEL VINO DI THIMES

LEA. Cap. LXXIII.

Real Property

神神神

B

U/III

100

Trenta dramme de rami di thimelea con le sue so glie e frutti in tre congij di mosto, e cuocesi à suoco lé to, sin che rimangano dui, chiarificato si serba, purga le soperfluità acquose, a sotiglia la grossez a de la milza.

# DEL VINO DI CHAME: LEA. Cap. LXXIIII.

Quando fiorisce dieci dramme con le soglie peste, e criuellate in un cógio di uino. dopo dui mesi trammu tasi in altro uase. Vale à la hidropissa, al segato, à le fiacchez Ze, & à le mal purgate donne dopo'l parto.

# MEPITI. Cap. LXXV.

Fassi in questo medesimo modo, e uale il medesis mo: di piu muoue l'urina.

# DEL VINO DE LA MAN: DRAGOLA. Cap. LXXVI.

Mandragorite, taglia la scorza de la radice, e sorata con un silo appendme mezza libra in una amphora di mosto, e lascia star p tre mesi, la mezza beuitura è un mezzo sestario: se ne beue il doppio, ma ui si soprabeue uin passo, dicesi che un sestario di questo umo mis sto con un congio d'un'altro beuuto incontinente

ii y

fa addormire profondissimamente: un bicchiere poi giunto con un sestario induce morte: quando si beue të peratamente lieua il dolore: ingrossa le distillationi. co l'odorare (beuere) infuso uale al medesimo.

DEL VINO DE L'ELLEBE

RO. Cap. LXXVII.

18

16

PAS

100

20

13

Elleborite. Metti dodici dramed'elleboro negro in un congio di mosto adacquato con acqua marina, trito in una pezza di lino. quando bolliranno gitta quatore dici o quindeci congij d'acqua marina, e dopo alquan ti giorni cola, es usa. Vn bicchiere con acqua beuuto solue il uentre dopo il bagno incontimente quando hauranno uomitato dopo cena. Altro modo anche di prepararlo. Piglia uinti dramme d'ellebo: ro negro, dodici oncie di giunco rotondo odorato, tre dici oncie di spica di nardo soriano: pistate, criuellate, legate in pezza di lino, gittate in quatordici sestari di uino Coo, si lascia p quarata giorni, poi si cola, e das sene a beuere un sestario e mezzo. Altro modo di fara lo.libre sei d'elleboro biaco un un'amphora di mosto, in cui sieno sestary dodici d'acqua tolta dal mare: las scia macerare per quaranta giorni, cola poi er usa. Altro modo. dodici dramme d'elleboro, quattro di spu ma di nitro in dodici sestary di mosto: l'ascia macera re per quindici di.cola poi, ma non usarlo se non dos po sei mesi questo uino amma Za il parto, e sa sconcia re. Altro modo, poni une seccate su le crati al Sole in un'amphora di mosto. Vn'amphora tiene dieci cone

dian pi

15:11

WAR.

4/51

Ser.

1440

25007

Ber

g in

WH .

M

gij.e porrai uinti dramme di gesso nel uino, e lascerai per dui di. In quel medesimo tempo tu porrai nel uino un suscitello d'elleboro negro di trenta oncie, e trenta di calamo aromatico, co altretanto di giunco rotone do odorato di bacche di ginepro sestari, dui, e quattro

\* di mirrha, di croco, e di tutti una dramma per uno inuolte in pez \{ a di lmo sospendi in uino per quaranta giorni: poi cola. darailo temperato \* alla misura di dui, o di tre sessarij. Purga le semine dal parto, e dalla sconciatura: tragge i mestrui, o ha effiz cacia contra le suffocationi della matrice.

## DEL VINO DI SCAMMONEA.

Cap. LXXVIII.

Scammonite cosi sassi quindici dramme di radice di scammonea cauata per lo tépo del mietere, trita, les gata in pezza di lino in un congio di mosio per di trenta, purga il uentre, la colera, e tragge la ssemma.

DE TVTTI LI METALLICI, E primo de la cadmia. Cap. LXXIX.

La cadmia è lo datissima, che uiene di Cipro detta bo trite (ciò è grappolosa) in sigura d'acini, densa, medio cremete poderosa piu uicina pò alla liggierez Za, di co lor del spodio, e spez Zata diviene cenerosa, e rugginen te la secoda in botade è quella, che di suori è di colore ceruleo, di detro piu bianca: e che ha le linee simili alla pietra onichite cosi fatte sono quelle, che sono cauate dalle antiche sodme. V'è un'altra cadmia detta placo des, (quasi come a dir crosiosa) che ha le vene simili a

ii iy

i cingoli, e pciò la chiamarono Zonite, nomafi un'ala tro ostracite, per lo piu negra, la superficie è terrestre, e testacea, riprouasi la cadida. Sono utili à le medicine de gli occhi la botryte, e la onychite, l'altre poi sono accommodate à gli empiastri ad essicare, es in polue ad inspergerle per inducere le cicatrici, uale al medes simo la cipriotta. Quelle, che sono arrecate di Macedo nia, di Thracia, di Spagna sono di niuna utilità, però biasimate. La uertu de la cadmia è d'astringere, riem pire i luochi caui, purgare le putredini, d'empire à sa tietà i meati del corpo, d'essicare, di reprimere le cre scenze de la carne, d'inducere la crosta, e far uenire à la cicatrice gli hulceri praui, e maligni, la cadmia si sa di rame acceso ne le fornaci, eleuata la suligine, estataccata à i lati, està le camere de le fornaci

10

10

1

lauoratori di quell'arte quelle cose, che si soprapongono in cima à le camere de le fornaci, per ritenere la matteria del rame suso eleuata: quale à poco à poco constinuamente ascendendo, e fermandosi cresce in corpo. Alcuna uolta si genera una specie di cadmia, tal'hora due, es qualche siata tutte la cadmia ancora si fa d'e una pietra abbrusciata, detta Pyrite, quale si caua nel monte del sole in Cipro e sopra sta. Trouanosi ancora in quel monte medesimo certe u ene di chalcitide, di mi seo, di sereo, d'atramento ceruleo, di chrysocolla, di uen triolo, e di diphryge, sono alcui, che diceno, che la cad mia si troua ne le sodine, oue si traggono pietre metal

migalia Maria

Seption 1

Printing .

Teps

the miles

Mak

Prince S

DE ZAR

Ment i

院世

**Ball** 

File

BUL.

86

W

lice, inganati da la molta similitudie dele pietre, quale è glla, che si troua appsso Cume di niuna uertu. Ma co noscosi à questo, che sono piu liggieri de la cadmia, e maslicate no sunno d'alcun'altro sapore. oltra cio ma Sticate offendeno i deti.la cadmia pche cede no fa nos ia alcuna. Si pono ancora conoscere co altrimodi, qua do la cadmia è fregolata, es infusa in aceto, s'ella si secca al sole, si raguna e ristringe in se siessa, il che de l'altre pietre con no auiene. Si conoscono etiadio, che le pietre trite, imposte nel fuoco saltano, e mandano so ri un fumo del suo medesimo colore: onde la cadmia no si muoue, e fa una fauilla gialla, è splédéte di rame, à modo d'un cingolo divisato de colori.le pietre affuo cate, e raffreddate mutano il colore, e diuë gono piu lie ui:la cadmia no si muta in cosa alcuna:eccetto che se no si cuocesse p qualche giorni fassi ancora in le forna ci d'argeto una cadmia piu cadida, meno ponderosa, ma di minor uertu, s'abbruscia la cadmia sepolta ne i carboni sin che riluca, e saccia le bolle à modo di sterco di ferro, poi si slingue co uino amineo. \* ma quels la che si uuole per la scabbia con aceto. Alcuni poi lauano la cadmia cosi cotta, es abbrusciano in uase di terra cruda, fin che uenga in apparen a di pietra pos mice: di nouo lauano con uino e cuoceno la terza uol ta, fin che tutta si risolue in cenere, e dipoe ogni asprez Za, e l'usano in uece di spodio, lauasi ancora crita in mortaio gittauisi di cotinouo acqua, fin che tutte le im moditie sieno purgate, e coformata in passelli si serba.

# DE LA POMPHOLIGE.

Cap. LXXX.

Differisce dal spodio solamente nella specie, in ges nere non ui si comprende alcuna differenza. Il spudio negreggia, e per la maggior parte piu ponderoso, pie no di festuche, di terra, di peli, come certa cosa rasa dal pauimento delle fornaci, la pompholige è grassa, candida, e di tata liggierez Za, ch'ella potria uolare p l'aere.e ne sono di due specie:una di colore aereo, & alquanto pinque, l'altra candidissima, e liggierissima in estremo. la Pompholige si fa bianca ogniuolta che i fabbri nel rame disfatto gittano la cadmia poluerego giata uolendola fur migliore: la parte sottilissima, che s'eleua diuenta pompholige, non solamente si fa di ma teria di rame, e per indusiria de fabbri, ma anchora della cadmia co i folli ben al fuoco suentata:e sassi a questo modo. Si fabrica una fornace in casa, che haba bia dui tetti & al sommo del concauo sia un buco me diocre, es aperta dalla parte di sopra, la parete della casa uicina alla fornace uuole essere forata d'un foro picciolo, capace della canna del folle, coun'usciolo per l'intrata, e per l'uscita. Sia congiunta un'altra casetta a quella, in cui è accesa la fornace, doue banno a stare i mantici, e quello, che fa uento al fuoco. si pongono i carboni in la fornace, et accendenosi. l'operatore assi stente da luochi sopra'l capo della fornace insperge la cadmia trita sottilissimamente.il medesimo fa quello, che è in la parte di sotto: parimente e mette i carboni, No.

内か

Time!

laski

lang.

Ha.

624

1

100

150

lare

10

fin che hauranno consunta tutta la cadmia, che haura, no determinato. Abbrusciata la cadmia, la parte piu sottile, e piu liggiera è eleuata alla parte di sopra della casa, e s'attacca a i muri, er alla incuruatura del tetto. & il corpo, ilquale iui s'è accresciuto, da principio si fa simile alle boglie de l'acqua, poi pigliando maggio re accrescimento viene a simiglian La di lana ben caro minata.la parte piu ponderosa della cadmia è portas ta al disotto, e si sparge dietro la fornace, co al pauis mento della casa: e questo è simato piggiore di quello sottile, perche è terrestre, e seco trahe immonditie. Al= cuni pensano che si faccia solamente a questo modo il spodio antidetto \* ottima si crede che sia la cie priotta, laquale macerata in aceto spira odore di raz me, di colore alquanto di pece,e di sapore di fango, e che posta su i carboni accesi riboglie e contragge cos lore d'aerese molto d'auertire a gl'indicy gia dimos Strati da noi ella si falsifica con la colla di tauro, co i polmoni d'agnelli, o marini o de grossi de caprifichi abbrusciati, e d'altre simili cose. ma facilmente cio si conosce:perche quando si sa la proua, non si troua als cuno indicio de li già mostrati in la cadmia. Deesi co: si lauare la pompholige, legala bagnata, o asciutta in len zuolo mondo, che sia alquanto rado, es infondilo in uase pieno d'acqua celeste: e detto lenzuolo mena qua e la per l'acquate cost la parte molle & utile usci ra fuori, e restera la dura, & inutile lascia poi posa= re, e quando haura dato a fondo passa l'acqua co'l fon

do per colatoio. di nuouo gittagli altr'acqua, e mischia e cola, e fallo fin che non ui resti alcuna cosa arenosa. co in ultimo colala, seccala, e riponila. Alcuni la fres gano cosi secca con le mani fin che basti, e ridotta à spessezza di mele passano per lenzuolo sopraposto al uase oue hà a serbarsi, ma non che sia il len Zuolo diste so, e bagnato spesso con acqua, pche piu focilmete trap passi, sempre mischiando lacenere: poi quel, che è cadu to nel uase, e quella parte spumosa, che sopra sta, lieua= no incontinente e ripongono in uase nuouo di terra pegolato à gli usi suoi lauazo poi à poco à poco cola no co'l criuello, e diffundeno in altro uase, lasciando in fondo la parte arenosa, e lasciano di nouo posare la parte lapidosa, e colano in altro uase.ciò fanno tante uolte, sin che resti pura cenere senza punto d'arena. Altri à poco à poco la pongono in acqua istimando che l'arena, e le pietre pe'l suo peso uadino à fondo, e che i peli, e le paglie per la sua liggierez Za restino di sopra:e separano la cenere, che è in mez Zo, e pongono m uase, e lauano come la cadmia. lauasi ancora con ui no Chio adacquato co acqua marina, ne i modi sopra discritti. zacquisia mag giore uertu astrittiua, che no ha la lauata con acqua, la pompholige ha possanza de astringere, di refrigerare, d'empire, purgare, occhiude re, o alquanto d'essiccare (è annouerata tra le medis cine, che à poco à poco induceno la crosia ) e se piace abbrusciare il spodio, tritalo con diligenza, es aspers gilo d'acqua, forma in pastelli, metti in olla noua, so2

polision de

自旋

W.

710

praponila à fuoco lento de carboni, e di continouo uol gili, fin che secchi appaiono rosseggiare. è da sapere che'l spodio si po fare d'oro, d'argento, di piombo, ma dopo il cipriotto è molto commendato quello di pia ombo.

### DE L'ANTISPODO.

Cap. LXXXI.

Perche manca spesse fiate il spodio, & è disideras to; necessario è mostrare l'antispodo, che supplisce in sua uece, che cosa sia, e come si faccia. Piglia le sos glie, i fiori, e le bacche non mature del mirto, e poni in un uase di terra cruda, coperchialo, e luta il copchio, ilquale habbia buchi assai, e metti in fornace de uasai: come serà cotto il uase, caua fuora quella materia, e tor nala in altro uase di terra crudo, e rimettilo in fornas ce à ricuocere, poi si trappe la cenere, si laua, er usasse parimente ancora si sa de ramuscelli de l'oliuastro, no se ne potendo hauere, quelli de l'oliua domessica con li suoi fiori, ouero le mele cotogne trite, e disossate, ò la galla, o le fila de lenzuoli, o le more bianche non mature secche al sole, à l'herba scheno, o'l terebins tho,o i fiori de la uite lambrusca, o le foglie tenes re del rubo, ò la cima del busso, o'l cipero falso coi suoi fiori. Certi preparano i germi del fico seccati pris mo al sole al modo su detto. Altri la colla taurina, als cuni le lane succide aspre insperse di pree, o di mes le. (l'uso loro è stato riceuuto in cambio del spaz dio.)

Approuato è quello, che rosseggia, e trito imital colore del cinnabari, il negro dimostra essere abbrus sciato piu di quello, che si conueniua, si fa de chiodi de naui disfatte posii in uase di terra crudo, e giungiuise Zolfo e sale, tanto de l'uno quanto de l'altro, e dentro ui si gitta hora de l'uno hora de l'altro: il uase si co= perchia con creta de uasai, e lutasi bene, e ponsi in for= nace, e ui si lascia stare fin che è cotto il uase. Alcuni inspergeno con alume il sale, e'l Zolfo. Alcuni senza zolfo, e sen la sale lasciano per piu di abbrusciare la materia posta nel nase. Altri usano il solo Zolfo, ma ne greggia per la fuligine. Certi intingeno i chiodi d'as ceto, oue sia dentro posto alume, scagliola, e zolfo: e po gono adardere in uase di terra crudo: alcuni li bagna no solamente d'aceto, es abbrusciano in uase di rame, quando sono abbrusciati una uolta, lo sanno una co altra che sono tre uolte: poi ripongono, e serbano. Ties ne il primo luoco l'abbrusciato in Memphi de l'egits to, il secondo quel, che è in Cipro. La sua podesta è d' astringere, essiccare, istenuare, reprimere, istraggere, ri purgare gli hulceri, condurli à la cicatrice, ammenda i uitii de gl'occhi, sminuisce le crescenze de la carne, & afferma i mali che serpeno pascendo. beuuto conacqua mulsa,o con mele in lattouario, o inonto prouoca il uo mito. si laua à quisa de la cadmia, mutata quattro uol= te al giorno l'acqua, fin che non gli rimanga punto di splendore. La schiuma, o't sterco altrimente che si dica, ouero scoria, si laua à quel modo medesimo, ma è mes no efficace la sua uertu.

tion distribution of the same of the same

ef m

(g)

files

èh

Sepi.

100

かりま

DEL FIORE DI RAME. Cap. LXXXIII.

Chalcu anthos. (Romani flos æris) Alcuni de gli antichi nostri lo chiamarono limatura, ò miche de chiodi uecchi. Approvatissimo è quello, che si fregola & tritandosi rosseggia, e quale in forma di miglio è picciolo, e graue. risplende alquato, (& astringe:) che non hà rasura, ne limatura di rame, con cui si falsifica spesso; ma facilmente si conosceno al dente quelle rasus re, e quelle limature, fassi, quando ne le formaci, oue se trattano in metalli, si fonde il rame, e ua per li colatoi de canali pertenenti da la fornace à i ricettacoli: nel cui tempo gli operatori purgando le immoditie, uolen do raffreddare sopr'infondeno acqua purissima, e da quella repentina condensatione, e congelatione esce, e quasi sputasi fuori il siore di rame, la sua uertu astrin ge, reprime le crescenze de la carne, mondifica le cose nocenti à la chiarezza del uedere, e mordica:dato al peso di quattro oboli attragge gli humori grossi. cosu ma i uitii carnosi del naso.con umo reprime l'eruttios ni de le pustule nel sedere trito, ma fatto di candido ra me ne le lunghe grauezze de l'orecchie es attratto il suo sumo puna sistula in esse è utilissimo, con mele ap posto reprime l'ugola, e le ghiandole.

DE LA SCAGLIA DI RAME. Cap. LXXXIIII.

Lepida (Romani squama æris) lodatissima è quel la, che e grossa, e scossa de chiodi fatti di rame cipriotz to ce chiamasi helite è riprouata quella, ch'è fatta di

eattino rame, o di candido, tenue, es inualida: approua si la grossa, e rosseggiante, e quando ui si sparge sopra l'aceto, che rugginisca. la sua uertu d'astringere, di res primere, d'assottigliare: fa resistere i mali che uano ser pendo, corrode, e conduce à la cicatrice beuuta con acs qua mulfa tragge l'acqua alcuni la mischiano con fa= rma, e ne fanno pillole, s'aggiunge à le medicine de gli occhi:toglie l'asprezza de le palpebre . lauasi m gsto modo: Metti mez Za libra di questa scaglia secca, e pur gata in mortaio di pietra:poneui sopra acqua chiara, mescola ogni cosa ben bene co mano: sin che la scaglia uadi a fondo: leuerai quello che serà andato al fondo, gittata poi uia la prim'acqua; infondi d'altr'acqua ce leste sestario uno sopra:e co mano apta frega ualidis simaméte la scaplia nel mortaio, quasi come che p pur garla.quado comenciera hauere del tenace, giungesi= gli à poco à poco acqua p fin'a sei hemme, sempre frez gando gaiardamente.la scaglia pi latidel mortaio s' aduna, eg iui fregasi fortemente: sinalmente ogni cosa si passa p colatoio, pigliasi l'humore spremuto nel uase di rame rosso e serbasi. Il siore di questa scaplia è molto efficace, or utilissimo ne le medicine de gli occhi quele lo che sopratia è inutile. Quello similmente si laua, fin che non ritenga piu del uischioso:copto co le Zuolo sen za piu mouerlo si lascia posare p dui giorni, poi si git ta l'acqua soprastate, si serua i un nase. Altri laudo coe la cadmia, e ripogono, e serbao, la scaplia di rame det ta stomoma, hà la medesima uertu, si laua al medesimo

mo, e si ripone: ma à mollificar il corpo è meno potete.

DE LA RVGGINE RASA. Cap. LXXXV.

1

Mar

mp.

14

Ďk,

触

100

M

A

Ion Xeston (Romani erugine rasa, e rasile) fassi in qe sto modo. Infondi aceto fortissimo in un botticello,o m altro simile uase. Sopraponi poi un uase di rame inuer so cocauo, se no piano, che sia be netto, e no habbia spi raglio. Tolto uia il uase doposil decimo di, eradi la rug gine, che ui sarà attaccata. Si fa ancora in altro modo: farai del rame lamine picciole, e sospéderai in quel ua se, che non tocchino l'aceto, e dopo altretati giorni, ra di la ruggine. In altro modo: porrai un pez \odi rame ouero una lamina o piu ne le uinacce fresche, che co= mencino ad inacettre, poi cauale, e radile. Si pò fare an che ruggine de la limatura del rame, ouero di lamine picciole:nelequali si distendeno col martello le foglie d'oro che ui sono incluse: s'alcuno le insperga d'aceto, e tre o quattro uolte le mescoli, fin che si sieno inruggio nite. Dicesi che la ruggine nasce ne le sodme metallice in Cipro, non po daptutto in un medesimo mosma in alcui lochi in certe pietre, ne le quali è qualche poco di rame, in alcuni distilla di certo speco ne caldi canicu lari:l'una ruggine è poca, e lodatissima:l'altra che di stilla di allo speco è copiosa, e di grato color: quella, che è sassosa è peggiore. La ruggine si falsifica con la missu ra di piu altre cose, ma precipuamete con queste, co la pomice, co'l marmo, co'l uitriolo. Il marmo, e la pomice si conoscono, bagnando il dito grosso de la sinisira ma no si trita la ruggine, es in l'altra s'ha un poco di rug gine:una parte si dissoluer à la pomice e'l marmo no

si dissolueranno, ma staranno insieme unite, es ultis mamente per il tanto tritare, e per l'humore ammisto imbianchiranno. Si conoscera à i denti ancora, che la uera serà facile, non aspra, e cederà al dente. Il uetrio lo si conosce al suoco, chi pone la ruggine adulterata in un uaso di terra, o in s'una lamina à la cenere bus gliente es à i carboni accesi muterà il colore. Il uetris olo rosseggia, perche di sua natura abbrusciato acqui sta questo colore.

DE LA RVGGINE SCO: LECIA. Cap. LXXXVI.

Se ne trona di due fatte: una si caua, l'altra è fattis cia:questa si fa cost. Poni d'aceto bianco, e forte me ?. zo sestaro un un mortaio di rame cipriotto, e sia di ra me il pestello ancura, e pista e trita tanto che alquanto s'impessissaziungi dopo dramma una d'alume roton do, di sale fossile lucido, ouero di sale marino candidissi mo e durissimo:mancando il sale mettiui altretanto di nitro, e poni à gli ardenti Jimi caldi caniculari, frega fin che uenga uer de in colore de la ruggine, e conges lato sia à certa spessez Za: e formata in uermicelli simi li à i rhodiotti riponila. Ella diviene potentissima, e di grato colore se ui si pone una parte d'aceto, e due d'a urina uecchia, e l'altre cose poi si facciano, com'è stato dimostrato. Alcuni spartiscono in pastelli quello che è stato lasciato de la ruggine mesco lataui la gomma (e uendeno) laqual cosa, perche è inutile, si biasima.u'è ol tra ciò un'altra ruggine fatta da gli orefici in mortaio - 17/6

450

con pestello di rame cipriotto d'urina de fanciulli tene ri, con laquale fanno fondere l'oro, e mettere insieme. Communemente tutte le ruggini corrispondeno al ra me arso:ma uagliono piu ne l'operationi. è d'auertire che la rug gine scolecià fossile, o uermiculare che si dis ca,ua à tutte l'altre inanzi, la ruggine rasa è dopo questa, in ultimo la fatticia, hà maggior forza di rode re, e d'astringere: à la ruggine rasa risponde quella de gli orefici. Tutte le ruggini astringeno e, riscaldano: ammendano le cicatrici de gli occhi estergedo & este nuando:muoueno le lagrime: fermano i mali, che serpe no:rimoueno l'infiammationi da le ferite:con cera & olio conduceno gli ulceri à la cicatricescotte con mele purgano i chiauoni, e gli ulceri putridi: rodeno i calli e le fissole con ammoniaco in forma de collirii. Vtili à i uitij della bocca, & à le crescenze de la carne in le gingiue, inonte con mele assortigliano le palpebre:ma bisogna, come onte sono, sometare il luoco d'acqua cal da con una sponga incorporate con resina terebintis na con rame, ò con nitro sanano la lepra. Se si uorra abbrusciare alcuna rug gine s'abbruscia in questo mos do. Taglia la ruggine in parti minutissime in una pa tella di terra, e ponila sopra i carboni accesi, mescola fin che mutato il colore uenga simile à le fauille:com'é raffreddata riponila, ousala. Alcuni l'abbrusciano in uase di terra crudo com'è detto, ma non sempre abbru sciata si muta ne'l medesimo calore,

DE LA RVGGINE DEL FERRO.C.LXXXVII

. KK

La ruggine del ferro astringes sopposta a le femine stagna i soi flussibeuuta no lascia ingrauidare, co ace to monta uale al fuoco sacro, es a le pustule ropéti, è utilissima à le palpebre scabbrose, a i panericci de l'un ghie, à la crescéza de la carne in esse, es a i sunghi del sedere, conferma le gingiue: inonta gioua à le gotte: e riempie i luochi de capelli caduti.

DEL FERRO AFFVOCATO. Cap.LXXXVIII.

Il ferro affuocato candente ammorzato in uino o in acqua, in beuanda uale a la disenteria, al flusso slos matico, a la milza, al stomaco dissoluto.

DEL STERCO DEL FERRO. Cap. LXXXIX. (Alcui lo chiamão scoria) uale al medesimo de la rug gine del metallo, ma è di minore efficacia: beuuto con aceto uale cotra l'acoito (alcui diceo co acqua mulsa.)

Molybdos peplymenos (Romani plūbo eloto) lauasi cosi, si mette acqua in un mortaio di piobo, e si ruota co un pessello di piobo, fin che negreggi, e s'inspessifica l'acqua, e ueghi coe fangosa: si cola co pez za di lino, e sopra ui s'infonde altr'acqua, accioche allo, che è tristo, tutto si trassondi, farai asto una, est altra uolta, sin che ti parera che basti, lascia poi dare a sondo, allo che serà lauato, gittata la prima acqua, e sopraggiuntane de l'altra laua al modo de la cadmia: sin tato che no so pranuoti alcuna negrez za, sorma poi in pastelli, e ripo ni. Alcui limano il piobo, e tritano co pestello di pietra in mortaio di pietra, ouer sunno il medesimo ufficio co le mani fregado, allo che si frega assa, diuic simile a la

はないない

N DOL

Mile.

Pills

**MAR** 

rest

diffe

8,6

cerusa. Alcui a la limatura del piobo giugono la pios baggine, e diceno che'l piobo cosi lauato passa tutti gli altri di bota la uertu sua è di raffreddare, d'asirunge: re, di mollificare, di ricpire i lochi caui, di reprimere le distillation de gli occhi, e le cresceze de la carne in gli ulceri, oltra ciò stagna il sangue: sa a gli ulceri del sede re, a i funghi, a l'hemorrhoidi co olio rosato, es a que mali, che difficilmete si coduceno a la cicatrice:uale a tutto quello, che il spodio, sen la essulceragione però.e semplicemente il piombo fregato uale contra le morsi cature del scorpio, e del dragone marini.

DEL PIOMBO ABBRVSCIATO. Cap. XCI.

Cosi abbrugiasi il piobo. Piglia sottilissime lamme di piobo, e metti insieme in uase nuouo di terra co zol fo strato sopra stato: un suolo di lamine & un'altro di zolfo, di mano in mano, fin che sia pieno il uase. Dagli il fuoco: acceso il piombo mescola co qualche ferro, sin che sia uenuto tutto in cenere, e tutto sia cotto. chiudi il naso, e trallo fuori, pche il suo odore è noceuole. s'ab: bruscia ancora in altro modo. Poni in uase di terra lis matura di piobo co zolfo, e cuoci. Sono altri che pogo no in uase di terra crudo le lamine poste insieme come s'è mostrato di sopra, e metteno in una fornace: ouero lutato bene il copchio, e lasciato un picciolo buco p spi raglio abruscião su li carboi. Sono alcui, che i nece del zolfo pogono cerusa, ouero orzo. Altri pigliano le sem plici lamie di piobo, e soprapo gono aceto al foco e uer sano gaiardamete co un ferro, sin che uegano in cenere

ma è difficile questa cuocitura, à noi piace piu la pris ma, lauasi il piombo abbrusciato come la cadmia, e riponsi, hà la uertu, che hà il piombo, ma piu efficace. DEL STERCO DEL PIOMBO. Cap. XCII.

Scoria, ouero recremento di piombo. lodatissimo è quello, che piu s'auicina à la cerusa, che è denso, e difficilmente si rompe, e che nó hà reliquie di piombo, e'l suo colore inchina al luteo, e rappresenta il uetro. pò il medesimo, che'l piombo abbrusciato, ma piu astrinz ge. lauasi in mortaio di pietra con acqua, gittato in al tro uase quello, che soprasta di luteo colore. sussi quesso sin che è tutto có sumato il recremeto, si lascia poi dare à sondo, erà l'hora gittata l'acqua si formain passelli.

DE LA PIETRA PIOMBAIA. Cap. XCIII.

Molibdoide (Romani plumbaria) è detta dalla sis militudine del piombo, hà la uertu del recremento, e

lauasi com'egli.

DEL STIBIO. Cap. XCIIII.

Stimmi, e stibi. ottimo è quello, che risplende à guiz sa di lucciola, e quando si rompe, pare crostoso non hà punto di terra, o d'immondicia, e facilmente si rompe. Alcuni lo chiamano Stibi, altri platy ophthalmo, altri larbaso, altri ginecio, est altri calcedonio la uertu sua è d'occhiudere, d'astringere, di refrigerare, di resprimere le crescenze de la carne di conducere gli ulce ri à la cicatrice, e purgare le immonditie, e l'essulcera gioni de gli occhi. stagna il sangue rompente dalle me brane del ceruello; in somma la sua uertu è uguale al

1000年

与州

Mil

In a

Acre

May

1

10

piobo abbrusciato. Particolarmete ha di piu chempia strato con grasso recente no lascia à gli abbrusciati le uare la crosta quelle che hanno indotta la crosta con cera, e poco di cerusa sono condotte à la cicatrice. Il sti bio s'abbruscia sotto i carboni, ma inuolto in pasta di pane, sin che la crosta di pasta sia sotta carboe. s'estina que poi come è leuato dal fuoco in uin uecchio, o in latte di donna, che habbia partorito un maschio, s'ababruscia ancora, ponsi sopra i carboni, est accendesi co'l siato, sin che s'assucchi: se troppo s'abbruscia diuenta piombo, si laua come il ramo, e la cadmia, alcuni lo lauano però come il recremento del piombo.

DE LA PIOMBAGGINE. Cap. XCV.

Molibdena. (Romani plumbagine) Approuatission ma è quella, che rappresenta la specie de la spuma de argento, di color siauo, alquanto splendente, in tritandola che rosseggia, cotta in olio contragge colore di segato. damnata è quella, che tiene di color piombino, o aereo. si genera de l'argento, e de l'oro la piombaga gine. V'è ancora una biombaggine fossile, che si caua à la Sebassia & à Coryco. o m questa specie è lo data quella, che non è sassosa, ne hà simiglianza di recreme to, ma che è siaua, e risplende. Hà le uertu de la spuma d'argento, e del recremento del piombo, cuocesi, e laua si à quel modo medesimo, questa è piu accommodata à gliempiassiri detti lipari, e si mescola con gli empiassiri, che non sono corrosiui: attissima ad incarnare, o inducere la cicatrice: mutile, o inetta ne le medicine

KK ij

consolidative, er aftersive.

DEL RECREMENTO DE L'ARE GENTO. Cap. XCVI.

Chiamasi enclysma ouero encauma. hà la uertu d la piombaggine. per il che s'aggiunge a gli empiastrie negri, es a quelli che induceno la cicatrice per la for za, che ha d'astringere, e d'estraggere.

DE LA SPVMA D'ARGENT O. Cap. XCVII.

Lithargyro (Romani spuma d'argeto) si fa una cer ta spuma d'argeto de l'arena che greci chiamano mo libdite: si cuoce in una fornace, fin che sia tutta affuoca ta:alcuna si sa d'argento, alcuna di piobo.la prima di botade è l'attica, la secoda la spagnola, dopo g'sle, gl le che nascono in Dicearchia, in Capagna, in Sicilia (a poz Zuoli, à baia) copiosamente nasce in tutti questi luo chi, di lamine di piobo abbrusciate, quella, che è di co= lor fiauo, è detta chrysite, (cioè aurea) di tutte la miglio re. Ma quella che nasce un Sicilia è detta argyrite, (cioè argentea) quella, che si fa d'argento, è chiamata calau rite.la uertu, e natura di questa spuma è d'inspessire, di mollificare, di riempire i luochi caui, di reprimere le crescenze de la carne, coducerle a la cicatrice, di refri gerare d'occhiudere. S'abbruscia a que sio modo, si di= uide in pez zi grandi com'una noce comune, e si pone a fuoco di uento sopra carboi fin che affuochi, e faccia si candéte. Togliesi uia, purgasi da le immoditie, esi ri pone. Alcuni la cuoceno di nuouo tre uolte, erammor zano in aceto,o in uino, e ripongono. si laua come la cadmia.per imbianchirla cosi fassi. Piglia litargirio

14

MS!

176

# 36

BUID.

22/10

**Gu** 

Sing P

d'argento, e mancado quello piglia de l'altro, e taglia in pez Zi a grandez Za d'una faua, a la misura d'un moggio attico; metti in nuouo uase di terra, e sopra in fondigli acqua, e giungigli un moggio di tritico bian co.separatamente piglia orzo quanto cape la mano, e lega in pez Za di lino, e sospendilo da l'orecchia del ua se di terra. Cuoci fintato che rotta la scorza tutto l'or Zo s'apra. Dopo trapportata ogni cosa in un'altro ua se, che habbia la bocca piu larga, il tritico si gitta. la spuma de l'argento fi laua con acqua, e fregasi gaiars dissimamete con le mani:poi si separa da l'acqua, e si secca.tritasi in un mortaio thebaico sopraposta acqua calda fin che tutta sia dissoluta, poi si passa p colatoio l'acqua, e tritasi tutto un giorno intiero, e la sera pons uisi acqua calda, e si lascia. la matina si cola: si sour'ag giunge acqua, e tre uolte il di si cola, fassi cosi per sette giorni.poscia ad ogni libra di suma d'argento si met teno cinque oncie di sale fossile: infusa acqua calda tre uolte si trita al giorno, e giutaui acqua si cola. Come sera ibiachita, infondeglisi acqua calda, sin che habbia pauto tutto'l salso, seccasi al sole, er asciugato l'humore si ripone. Ma se ciò no unoispiglia libra una di litargi rio d'argeto tritalo diligetemete, giugigli tre tato di sale fossile trito, e poni in uase nuouo di terra, sopra in fondeglisi l'acqua, tanto che lo cuopra di uantaggio: muouesi ogni di matina e sera, er a quell'acqua si sopr'aggiunge altr'acqua, e cosi fossi per trens ta giorni.se non si agitasse s'ingrossaria, & indures kk 114

rebbe come testa. dopoi lentamente gittata tutta l'ac= qua salsa, si trita in mortaio thebaico il litargirio:met. test in uase di terra, e ui si soprapone acqua, e s'agita con diligen a con mano, la prima acqua si gitta, e ui si mette de la nuoua di continuo, fin che non si senta piu la salsedme.come serà imbianchito, formane pastel li, e riponi in uase di piombo. Alcuni cuoceno in acqua in un uentre di porco il litargirio tagliato in pez li à grandez Za d'una faua, fin che'l uentre per la cuocis tura diuenga fiappo (e dissoluasi la uiscosità) lauano poi giuntogli altretanto di sale come s'è detto di sos pra. Sono alcuni, che pogono una libra di sale, es una di litargirio al sole in acqua e tritano gli mutata sem= pre l'acqua fin che habbia la bianchez Ja. Altri fanno en altro modo. Pigliano litargirio quato uogliono, & inuolgeno in lana candida, e metteno in uase di terra, e cuoceno con funa fresca ripurgata quanto si terrebo be in una mano.come le faue seranno disrotte, e la las na imbianchita, si caua il litargirio, e s'inuolge in nuo ua lana, e cuocesi di nuouo, giungendogli un bicchies ro d'acqua es altretanto di faua, e fassi cosi anche la terza uolta, o in somma fin'à tanto che la lana piu non si tinge. Al fine, come il litargirio haurai posio nel mortaio, mischiaui ottanta dramme attiche di lis targirio per ogni libra di sale fossile, e trita trapponi gli quaranta sei dramme di nitro bianchissimo lauato con acquastrita di nuovo, fin che pare che habbia cons tratto à bassanza candore. stargilo da alto in un uso

の世

101/4

Final Prince

May

とか

原則

N/W

KJ.

418

1

gri

推

se di bocca larga giungendo acqua in copia.come serà dato à fondo, cola fa cosi un'altra e piu uolte, sin che esca l'acqua pura, e dolce, e non habbia piu punto di salsezza. Messa poi in un'altro uase colasi à poco à poco l'humore, ponesi per quaranta di al sole ne i di caniculari, e secca si ripone, er usasi, quessa spuma la uata è utile à le medicine de gli occhi, à le sordezze del sedere (altroue si legge à le cicatrici del sedere, er altroue à le sordezze de le cicatrici) er a uolti crespi e pieni di macchie (lacerati e cicatricoss.)

DE LA CERVSA Cap. XCVIII.

Psimmithion (Romani cerusa) fassi in questo moz do.s'infonde aceto fortissimo in uase (latini diceno do lio) che habbia la bocca larghissima, o in uase di terra (detto) gastra (che è certa sorte di uose che hà gran ue tre)e sopra'l spiraglio si pone una lamina di piombo. soppostogli però primo una siuora di canna, à la lami na si soprapongono uelami à ben chiudere, perche no spiri l'aceto.come sarà risoluta, e caderà la dentto la lamina, allhora piglierai l'aceto che sarà puro, e di sopra: quello che sarà inspessito nel fondo mettilo in al tro uase e seccalo al sole: tritalo co una moletta da ma no, ò con qualch'altro modo, e criuella: quello, che aua= zerà, che sarà duro, macina di nuouo, e criuella: il mede simo farai tre e quattro uolte, la migliore di bontade è la prima criuellata da essere seruata per le medicine de gli occhi, poi è la secoda, poi l'altre. Alcuni sospéde no in mezzo del uase un legno, er impongono il pios

bo tanto che non tocchi l'aceto: ben coperchiata, e luta ta la bocca del uase, lasciano slare: dopo alquanti gior ni discoperchiano, e guardano se'l piombo è dissoluto, fanno poi nel resto, come s'è detto. se alcuno uolesse for marla in pastelli, la macera primo co laceto forte, e for mala in pastelletti, e secca al sole. Queste cose tutte si uogliono fare ne l'estate: perche cosi fassi e cadida, & esficace, fassi ancora ne l'inuernata ne i forni, ne i bas gni,ne le fornaci soprapossi i uasi:il calore, che ascede è in uece del sole. Lodasi quella, che è sotta a rhodi, a corintho, o in lacedemonia: la seconda di bonta quella che è portata di dicearchia. Cuocesi di questa manies rala cerusa. Mettesi un uase nuouo di terra massime attico sopra i carboni accesi, poi spargiglisi di sopra la cerusa trita, e di continouo si mescola, fin che sia uenu= ta in cenere:rimouesi dal fuoco si raffredda, e s'usa. V'è un'altro modo di cuocerla. Mettesi trita in uase nuouo di terra, e sopraposta a i carboni si mescola co un bastone serulaceo, sin che uenga del colore de la san daraca:mossa dal fuoco usasi:questa cerusa da alcuni è chiamata sandyce: lauasi la cerusa al modo de la cado mia: o ha uertu di refrigerare, d'occhiudere, di molli ficare, di riempire, d'estenuare , temperatamente però reprime le crescenze de la carne, e conduce a la cicas trice mista coi ceroti, empiastri lenitiui, e pastelli.la ce rusa è mortifera, es ha malignita di ueleno.

DE LA CHRYSOCOLLA. Cap. XCIX. La migliore e la piu lodata è quella, che è recata

d'armenia, e di colore prasino, la seconda in bota è la macedonica, la terza è la cipriotta. l'ottima in tutte queste specie è quella, che è pura, e biasmasi quella, che è piena di terra, o di pietricelle. Il modo di lauarla è tale. Ponesi pesta un un mortaio, ui si gitta sopra acs qua, e con la mano larga, es aperta si frega ualidissi mamente:poi si lascia posare, e dare a fondo, e si cola: gittauisi poi sopra nuou'acqua, e di nouo si frega, e co la, e ciò tanto fassi, fin che la chrysocolla resti pura è sincera:poi seccata al sole riponsi, & usast. chi uorra abbrusciarla, terra questo modo. Tritane quanta ne uuoi, e poni in patelle sopra carboni, e sa il resto, come s'è di sopra mostrato. Asterge gli ulceri, reprime le crescenze de la carne, ripurga, astringe, riscalda, e cor rode con qualche mordacita: prouoca il uomito er è nel numero de ueleni mortiferi.

神 山 神 神 神 山 山

事体を

**Bis** 

# DEL LAPIDE ARMENO.

Approuasi quello, che è terso, e tiene del ceruleo, mol to uguale, no sassoso, ne fregolaticcio. Ha le medesime uertu, che ha la chrysocolla, ma piu messicace, usasi per accrescere i peli de le palpebre.

DEL CERVLEO. Cap. C.

Cyano (Romani ceruleo) nasce in cipro ne le mine re del rame; copiosamente ancora sassi ne l'arena de liti, che si troua ne le cauerne fatte in mare a guise di spelonche, che è piu approuato; deuesi eleggere quello che è grossissimo; s'abbruscia come la calcitide, lauasi coe la cadmia, la uertu sua è di reprimere, o alquato

di corrodere, essulcera, & induce le croste.

DE L'INDICO. Cap. CI.

Se ne trouano di due fatte, un nasce spontaneamen te, germoglio de le canne in india: l'altro è fattitio, co me fiore di porpora, che nuota sopra le cortine, quale i tintori tolgono, e seccano. Approuasi quello, che hà similitudine del ceruleo, sugoso, e terso, temperatamen te astringe, e rompe le infiammationi, e l'ensiagioni: purga gli ulceri, e reprime.

DE L'OCHRA, Cap. CII.

Approuasi quella, che è liggierissima, lutea, carga di colore, non sassosa, es attica di natione: s'abbruscia e laua come la cadmia, la uertu sua è (d'astringere) di corrodere, di dissoluere le panocchie, e l'altre instama mationi: reprime le crescenze de la carne, con cera riè pie i luochi caui, e rompe le gomme de nodi, (cioè le durez le sassos aggregate intorno à l'ossa.)

Joh

DEL CINNABARI, Cap. CIII.

S'ingannano quelli, che stimano il cinnabari e'l mi nio esser una cosa istessa. Il minio si sa in Hispagna di certa pietra mista de l'arena argentea altrimente non si conosce. Ne le fornaci si tramuta in un colore floridissimo, è splendidissimo: ne le fodine hà odore mortale, e sossociativo. Però quelli, che lo maneg giano, si cuopreno la faccia di uessiche, si che ueggano, e non attraggano in respirando l'aria mortisera, l'usano i pittori à dipingere cose piu nobili, e piu homoreuoli. Il cinnabari è apportato d'africa, e costa

assaire tato poco se ne reca, che à pena i pittori si n'ha no da potere tirare alcune linee per uariare le figure. è di prosondo colore (altri diceno temperato) e però nolti isiimarono essere sangue di dragone. Hà la uer tu de la pietra hematite accommodata à le medicine de gli occhi, ma piu efficace: piu gaiardamente assrin ge, e stagna il sangue. con cera sana gli abbrusciati, e le pustule.

K. A.

1

4,50

offer 12

Take:

No.

1740

onial one is

Mer

4

1

NE S

1214

DE L'ARGENTO VIVO. Cap. CIIII.

Hydrargyron. (Romani argento uiuo) fassi del me nio, che falsamente è detto cinnabari. il modo di farlo è questo. Metti il minio in una patella di terra, in cui sia una conca di ferro: poni un calice per coperchio, lu tat o sopra la patella di terra, e dagli il fuoco. la fuligi ne, che sarà leuata del coperchio raffreddata si fa ars gento uiuo, trouasi ancora ne i tetti de le fodine raqu nato à goccia à goccia. Altri diceno, che si troua sepa ratamente ne i metalli.si conserua ne i uasi di uetro, di piombo, di stagno, d'argento: egli corrode ogn'altra materia, er esce fuori. Beuuto è mortifero, con la gras ue Zza sua corrode gl'intestini.il suo rimedio è il lato te beuuto, e uomitato: o'l uino con absinthio, o la decot tione de l'apio, o'l seme de l'ormino, o l'origão, o l'his sopo co'l uino. (la limatura de l'oro sottilissima beuus ta è marauiglioso soccorso.)

DE LA TERRA ROSSA. Cap. CV.

Milto sino pica (Romani sinopide rubrica) appros uasi quello, che è denso, graue, di colore del fegato, non fassosa, tutta d'un colore, e che quando è bagnata, si dissolue. Cauasi in cappadocia in certe spelonche, pur gata si porta in Sinope cittade, oue si ue de, e d'indi ha tratto il suo nome la uertu sua è d'essiccare, d'occhiuz dere, (d'astringere:) però si mescola con gli empiastri da serite, e con i pastelli essiccativi, es astrittivi. sorbiz ta in ouo, o insusa in cristeio stagna il uentre, dassi an cora a segatosi.

DE LA TERRA ROSSA FAB: BRILE. Cap. CVI.

Testonica milto (Romani rubrica fabrile) in ogni cosa è inseriore a la sinopide: la migliore poi di que sosta specie è la egittia, e la carthagenese. si mescola con gli antidoti non sassosa, e frangeuole. fassi ne la hibeoria occidentale de la ochra abbrusciata, e muttato lo lore diuentata terra rossa sabbrile.

DE LA TERRA SIGILLA:

TA. Cap. CVII.

Lemniages (Romái terra lénia) chiamasi lénia pche nasce in léno (hoggi stalimene) in certo speco cauerno so, e à apportata di quella isola di loco palusire, d'ó de si caua, e mischiasi có sangue di capra. I paesani la formano in pasielli, e la segnano có l'imagine di capra, da che la chiamarono sphragide. Ha uertu singua lare contra ueleni mortiseri beuuta có uino: pigliata inanzi gli sa uomitare utilissima cótra punture, e mor si d'animali ueleno si gioua a la disenteria alcuni l'usa mo ne i sacrifici. si mescola con gli antidoti.

# QVINTO, 264 DEL VETRIOLO, Cap. CVIII.

京山山山 南山山山

13

ANG

BR.

CH UT

m's

M

Chalcantho (Romani atramento sutorio) in genere non ue n'è piu che uno, che è molle, ammassato, e con: gelato:ma in specie sono tre differenze, una disiillans do a goccia a goccia l'humore in certi cuniculi si con gela (a guisa de li ghiacci che pedeno da i tetti ne l'in uerno) per il che è detto da quelli che affinano i mes talli in Cipro stalacte (cioè stillicidiare) nodimeno Pe teesso lo chiama pinario, altri diceno stalactico (ricè stillaticio) un'altro semplicemente si fa in le speloche, cade in certe fosse, s'ammassa e cogela: e questo lo chia mano pecton (cioè congelato) u'è poi il terzo detto ephtho(cioè cotto) fassi in Hispagna, inutile, e di poca forza e tale è il modo di farlo lo metteno in acqua,e cuoceno, e poi lo portano in le cisterne, e tra certi di, si congela, e dividesi in molte parti, come dati, e si coas duna isieme come grappoli d'une. lodasi gllo che è di ceruleo colore, ponderoso, lucido, come è il stillicidia= re, che d'altri è detto lonchoto il secondo in bontade è il congelato. Il cotto è piu atto a tingere, o annegri re i capelli, ma ha piu debboli operationi in uso de la medicina, come costa per isperienza. Tutti astringeno, riscaldano, esfulcerano, cacciano i uermi lati del cors po beuuti al peso d'una dramma, o in lattouario con mele:prouocano il uomito:e beuuti con acqua, sono rimedio contra i funghi uelenosi:dissoluti in acquae co lana infusi nel naso purgano il capo, s'abbruscia no come la chalcite, di cui adesso ragionaremo.

DE LA CHALCITE Cap. CIX.

Antiponesi quella, che è simile al rame, fregolatico cia, non sassofa, ne inuecchiata, e che ha uene per essa lunghe, e splendéti. la natura sua è (di ripurgare) di ri scaldare, d'eccitar la crosta; asierge le cose utiose che sono in gli occhi, o ne gli anguli de gli occhi; corrode temperatamente uale al fuoco sacro, es à i mali, che serpeno, es al flusso di sangue da'l naso, e da i luochi de le femine con sugo di porro, reprime la crescenza de la carne in le gingiue, e gli ulceri pascenti, e le giaz dole. Abbrusciata, e trita con mele è assai piu utile à le medicine de gli occhi: sminuisce le palpebre, callose, es aspre, inserta in modo di collirio sana le fisiole.

11119

DEL PSORICO Cap. CX.

Fassi de la chalcite una medicina così chiamata: due parti di cadmia, una di chalcite misse insieme, trite, e temperate con aceto si pongono un uase di terra, e ne grandissimi caldi caniculari per quaranta di si sez pelisce il uase nel letame, e diviene piu agro, uale il me desimo, che la chalcite. Alcuni tritano in umo la cadz mia, e la chalcite a peso uguale, s'abbruscia in uase no uo di terra sopraposto a carboni accesi il modo d'abz brusciare cose tali, e la misura è questa. In quelle che abbondano d'humore, come non faranno piu boglie, e perfettamente sara seccata: in l'altre quando hauranz no mutato il colore in meglio, vo in piu riguardevole. Il psorico quando rosseggierà (di sanguigno color) piu prosondamente a modo della terra rossa, si rimoue dal suoco

dal fuoco, e co'l fiato si cacciano tutte le immonditie, e si ripone, oltra ciò s'abbruscia ne i carboni co'l fiato accesi, fin che impallidisca: ouero in uase di terra posto sopra i carboni uoltando spesso fin che s'affuochi, e muti il colore.

DEL MISY. Cap. CXI.

kin

(tel)

NEW ME

1973

m/s

War)

401

Deuesi eleggere il cipriotto, che rappresenta il coslor d'oro, è duro, e quando si fregola manda le scinstille auree, e splende a guisa di stella. ha la forza della chalcite, s'abbruscia com'essama no si fu il psorico del misy. è differente secondo piu è meno. l'egittio auan= Za tutti glialtri di bonta, es è piu potente, ma è poi in feriore alle medicine de gli occhi.

DE LO INCHIOSTRO METAL:
LICO. Cap. CXII.

Melanteria: cresce nelle sodine, in lequali si caua il rame, alla bocca delli cuniculi come salsugie una spe cie: l'altra nella supsicie di sopra de lo chi predetti, ma è terrestre: trouasi in Cilicia, co in certi altri paesi una sossile, aua l'altre in bota allo, che e di sulfureo colo re, e puro, e tocco da l'acqua presti simamente negreg gia, la sua uertude è adusiua, come quella del misy.

DEL SORY, Cap. CXIII.

Alcuni falsamente si sono ingannati credendo che il Sory sia la melanteria, non è però in tutto a lei dissi mile. Il Sory ha piu graue odore, però prouoca naus seatronasi in Egitto, o in altri luochi, quali sono la libia, la spagna, e Cipro, lo egittio è da essere preseri,

to, e che in rompendolo piu negro appare, spongoso, alquanto grasso, astringente, e che ha grauissimo odo re quando s'inghiottisce souerte il stomaco. Quello, che rotto non meno splende del misy, d'altro genere, es inessicace si stima ha le uertu de siantidetti, es ab brusciasi eom'essi. posso ne le cauerne de denti uale al dolore loro, e conferma i mobili, insuso in cristeio con umo gioua a dolori della sciatica con acqua s'inonge no i uari, e gli lieua. Si mescola co quelle cose, che s'ado prano ad annegrire i capelli. Tutte queste cose hanno maggior sor a crude, che abbrusciate: eccetto che'l sa le la seccia del uino il nitro, la calcina uiua, e simili, che sono crude, e si dissolueno, abbrusciate acquistano maggior forza.

DE LA DIPHRYGE.

Se ne trouano di tre sorti. Una sossile, che si tros ua solamente in Cipro esce suori di certa spelonca, a guisa di loto: e questo primo si secca al Sole, poi si abobruscia co i sarmenti postigli intorno l'altro è quasi la seccia del rame, quando è affinato: cio è quella pare te, che da a sondo, dopo che ui è gittata sopra acqua fredda, come dimostrammo di sopra nel siore di rame, tratto'l rame della sornace quel che rimane attaccato al sondo è di questa specie, ha sapore di rame, co astrin ge a modo di rame. Il terzo sassi in questa maniera. Abbrusciano in le sornaci la pietra pyrite come la cal cina per alquanti giorni, e come è uenuta in colore di

Sale Park

Qui,

gran,

Wei.

100

The state of

神神

May !

gin

M.

O

hi

96

terra rossa, la lieuano, e ripongono. Alcuni diceno ges nerarsi la diphryge della sola pietra, di cui si cuoce il rame, quando è cotto nelle fornaci, che sono dette aree: lo metteno in le sosse, e di nuouo lo cuoceno, occupans do tuttol luoco intorno alle sosse, trouasi dietro alle pie tre mosse, antipone a gli altri la diphryge, che nel gusto rende sapore di rame, e di ruggine, estassimpe grandemente la lingua, e l'essicca: il che no auiene de l'ochra, quale cotta da alcuni è uenduta per diphrys ge, la nertu sua è d'assringere, gaiardissimamente ripurga, reprime le crescenze della carne: è conduo ce alla cicatrice gli hulceri serpenti e maligni, inscorporata con resina terebinthma, ò con cera dissolu ue l'aposteme.

# DE L'ORPIMENTO.

CXV.

Arsenico (Romani auripigmento). Nasce l'orpismento in quelle minere medesime: in cui si troua la san daracha anchora. è approuato quello, che è crozstoso, e di aureo colore, or ha le croste sopra giacene ti a guisa di scaglie, e non ha mistura d'altra materia. questo orpimento nasce in misia dello hellessponto. Se ne trouano di due sutte: uno quale hauemo dimostra to: l'altro ammassato, di color di sandaracha, (glezboso) portato di Ponto, e di Cappadocia, or è se condo in bontade, s'abbruscia in questo modo, si mette l'orpimento in uase nuouo di terra, e sopraponsi a carboni accesi, e si mescola continuamente quando assuos

cato haura mutato colore, raffreddato si trita, e si ris pone ha uertu d'astringere, e d'erodere: eccita le cros sle con grandissimo pungiméto: reprime le crescenze, co diuelle i peli.

DE LA SANDARACHA.

Cap. CXVI.

Se preferisce a tutte l'altre la sandaracha, quale ros seguia, fragile, pura, di color alquanto del cinnabari, e che ha de l'odore del Zolfo, ha la uertu de l'orpime to, e s'abbruscia com'esso, con resina riempie i luochi de capelli caduti, con pece lieua la scabbre Za de l'un ghie: con olio gioua a i pidocchiosi: con grasso dissolu ue le panocchie: è accommodata a gli hulceri del nas so, e della bocca: e con olio rosato, a l'altre pussule ros penti, e sunghi del sedere, con mulso si da contra l'su to marcigno: e contra la tosse antica s'uncende con resina attratto il sumo in bocca con una canna, con mes le in lattouario purga la uoce, e con resina inghiottiz ta utilissima a glias matici.

DE L'ALVME. Cap.CXVII.

Stypteria.quasi ogni sorte d'alume si troua in le mi nere de l'Egitto. V na uè n'è scagliola, quasi siore, o su dore della terra gittato suori, si genera anchora in cer ti altri lochi, in Macedonia, in Melo, in Lippara, Sardi gna, hierapoli di Phrygia, in Africa, in Armenia, co in piu altri paesi al modo della terra rossa. Piu specie sono: ma nella medicina tre solamente sono usuali: la scagliola, la rotoda, e la liquida, l'approuatissima è la 515%

A DE

Recoil

Mrs.

k to

scapliola, er in questa specie, quella che è recente, can didissima, non sassosatche gaiardissimamente astrina ge, e non è ammassata in ceppe, o in assicelle:ma è spar tita in capigliamenti canuti: quale è quella, che partis colarmente è detta trichite, (cioè capillare) che nasce in Egitto. Trouasi in quel medesimo luoco una pietra a quella molto simile, quale si conosce al gusto, che no è cost astrugete.lo alume rotodo fatto arteficiosamete è riprouato, ma si conosce alla figura, s'antipone quel= lo, che è rotondo di sua natura, e boglioso, alquanto candido, molto astringente, che ha qualche pallide 27a, e grasse \Za, es oltra ciò non è sossoso, ne fregolatic= cio. è preferito l'egittio, e quello, che nasce ne l'isola di Melo. Nel liquido s'approua quel, che è lucido, e lato teo, e che è uguale. in ogni sua pte sugoso, no sassoso, e che spira odore di coscio. Tutti gli alumi hanno uertu di riscaldare, d'astringere, di ripurgare: astergeno quelle cose, che nuoceno alla chiare 33a del uedere. con sumano i uitij carnosi delle palpebre. Il scissile (cioè scagliolo) è piu efficace del rotondo. Tutti gli alumi s'abbrusciano come la chalcite, reprimeno gli hulceri putridi corrosiui: astringeno le gingiue humide : con aceto, o mele confermano i denti mobili: con mele gio uano a gli hulceri della bocca aphthi. sono utili alle pu stule rompenti, a i flussi de l'orecchie con sugo di poly gono: conuengono alla lepra con foglie di brassica, o cotti con mele: inspersi uagliono alle crescenze della carne, es al male delle calcagna per freddo:contra

ll iÿ

gli hulceri fagedenici con feccia d'aceto, e d'altretan to di cenere di galla inongendo: To le larghe enfiatue re, che non dolgono: co'l doppio di fale a i mali che ua no ferpendo: con pece, To eruo inonta si mondifica la forfora. con acqua s'inongeno le ghiendini, i pidocchi, e gli abbrusciati. s'inogeno le inguinaglie e le ascelle a leuare la grauez Za de l'odore l'alume, che è portas ta de l'isola Melo imposso alla bocca della uulua della donna inanzi al coito non la lascia ingravidare. Ats tragge suori il parto. Sono accommodati alla crescenza della carne in le gingiue, a l'ugola, et alle ghiane dole, con mele s'impiastrano alla bocca, a l'orecchie, et alle parti naturali.

DEL ZOLPHO. Cap.CXVIII.

Thion. (Romani sulfure) l'ottimo è il uiuo, che anchora non è stato a suoco, chiamato apyro. splendë te, lucido, nó sassojo. Nel zolfo, che è stato al suoco si lo da quello, che è uerde è grassissimo. Nasce assai in Mes lo & in Lippara isole. il sopradetto zolfo è riscaldatio uo, discussivo è maturativo con celerita: giova als le tossi, a l'asma, allo sputo marcigno tolto con un'ovo, ò suffumigato: & in suffumigio anche attragge i parti e con resina terebintina guaris sce la lepra, l'impedigine, e l'asprezza delle une ghie. Con aceto anchora utilmente s'inonge contra la lepra, tog'ie le macchie bianche della persona misso con resina medica i morsi de scorpioni: con aceto si inonge con molta utilita per le morsicature del score

igns

della

10/1/2

100

100

1 (72

10

pio, e del dragone marino. fregato con salnitro acquesta la spiura di tutto l' corpo. Insperso alla fronte, al pe so d'un cocchiaro, o preso in ouo da sorbire purga il spargimeto del fele. uale a l'humore discedete nel naso tal che lo riempie, e chiude, er al catarro insperso sor pra l' capo reprime i sudori con acqua, e nitro inonto gioua alle podagre il sumo attratto per una canna in esse uale alla grauez Za dell'orecchie suffumigato uale al lethargo restringe ogni slusso di sangue con uis no e mirra impiastrato sana la contusione e rottus ra delle orecchie.

DE LA POMICE. Cap. CXIX.

Cisseri (Romani pumice) lodasi quella, che è grans demente liggiera, ha molti buchi, non lapidoso, scaz gliola, fragile, e bianca.il modo d'abbrusciarla è que sto . ponesi sotto li carboni ardentissimi fin che è tutta affocata candente, si tragge suori, e si amo morza in uino odorato, e cosi fassi la seconda uolta: la terza uolta non s'ammorza nel uino, ma si lascia da se raffreddare, e si ripone per gli usi. Ha uertu d'astringere, asterge le gingiue, purs ga quelle cose, che nuoceno alla chiare Za del uedere, e riscalda insieme : riempie gli hulceri, gli conduce alla cicatrice : reprime le crescenze della carne , trita mondifica i denti : induce la crosta, e lieua il pelo, riferisce Theophrasto se alcuno la gitta un un uaso di mosto bugliente che incontis nente sa cessare il bollore.

U iiij

DEL SALE. Cap. CXX.

Halos (Romani sale) di maggior efficacia è quello che si caua communemente poi il candido, lucido, non sassos, denso, ugualmente congelato. Particolarmente poi l'ammoniaco, scagliolo, es che habbia le uene dio ritte per lunghez Za. Nel sale marino è de piu loda il candido, es uguale ottimo è quello, che si fa in Cipro, o in Salamina. Si fa in Sicilia anchora il sale, si fa in Megara, o in Libia.tra gli antidetti si prepone il pa lustre;ualidissimo è poi il frigio, che chiamano detto Tapeo, o triteo, o ganteo. I predetti sali tutti hanno molta for Za-astringeno, astergeno, purgano, discutes no, reprimeno, istenuano, es induceno crosta: differisco no tra se del piu del meno per la terra, reprimeno i ma li corrosiui. Si mescolano con quelle cose, che si fanno p mondificare l'asprez Ze della cotica, e la scabbia, repri meno le crescenze ne gli occhi:consumano l'unghie de gli occhi:tolgono tutte l'altre crescenze di carne utile mente si mischiano ne i cristei, imposti con olio ualeno alle sianchez Le soccorreno contra l'enfiagioni de his dropici.in fomento possi ne i sacchi mitigano i dolori. inonti con olio & aceto, appresso il fuoco fin al sudos re acquetano la spiura:parimente l'impedigine, la les pra, e la scabbia: con mele, aceto, eg olio s'inongeno contra l'angina, seccati al foco con mele uagliono a l'ugola, or alle ghiandole er a gli hulceri della bocca detti aphthi:seccati es impiastrati con polenta fanno alle gingiue humorose, valle phagedene de gli hulces

9/4

911

170

Right

ri.con seme di lino ualeno a punture de scorpione : a morfi delle uipere impiastrati con origano, mele, co hissopo, con pece, o liquor di cedro, o mele contra la ce raste serpente.con aceto e mele contra la scolopedra: con grasso di uitello contra le uespe, galauroni, pustule del capo bianchigne, or acute, i thimi, e le panocchie, con una passa, o grasso di porco, o mele discuteno l'en fiature dothiene: con origano, e fermento con piu celes rita maturano l'ensiagioni de testicoli. triti legati in pez Za, bagnati in aceto sono rimedio a morsi de coco drilli, fatto po primo uno firettoio co i legami. soccorre no a morsi de uelenosi.con mele tolgono i segni della faccia beuuti con aceto mulso fanno contra l'epio, er i funghi.con farina e mele alle dislocationi.imposti non lasciano leuare la boglia a gliabbrusciati, s'impongos no similmente alle podagre, e ne'l dolore de l'orecchie co aceto. moti co aceto o co hissopo iposti reprimeno il fuoco sacro, er i mali, che uanno serpendo. I sali s'ab brusciano in uase di terra, ben copchiato, e sepolto ne carboni, fin che uëghino affocati cadeti. Alcuni inuol gono intorno a i sali, che si cauano passa di pane, e git tanosu i carboni, fin che quella crosta tutta s'abbrusci. Si suole abbrusciare anche in questo modo ogni sal cos mune ma si laua con acqua, poi si secca, e si gitta in ua se di terra, cuopresi, mischiasi di continuo sin che non salti piu.

DE LASPVMA DEL SA.
LE. Cap. CXXI.

Halos achne (Romani spuma di sale) è una lanugi ne spumosa del mare trouasi ne i sassi, es ha la uertu del sale.

## DE LA MVORA.

Halme. (Romani muria.) ha la medesima forza che ha il sale in astergendo. infondesi in cristeio per la disenteria, se bene sossero essulcerati gl'intestini, es per gli antichi dolori della sciatica in somentatione uale quanto l'acqua marina.

DEL FIORE DI SALE. Cap. CXXII.

Halos anthos (Romani fior di sale) cade dal Nilo fiume de l'Egitto, ma nuota in certe paludi. è lodato quello, che è di croceo colore, di non grato odore come de la muora di pesce, e tal'hora di piu graue odore: piu mordace al gusto con qualche grassez aust ripros ua quello, che rosseggia di colore della terra rossa, e scrupuloso. il sincero si risolue solamente con l'olio. il falsissicato gittatagli l'acqua sirisolue (e uanne il colore) fa a gli hulceri dolosi e maligni, er alle phas gedene de gli hulceri. Vale a mali che uanno sero pendo nelle parti naturali, a l'orecchie immarcite, & alla uista grossa, toglie le cicatrici, e le albugini . si mette ne gli empiastri, si trapone con gli unqueti per dargli colore, come nel rosato. prouoca il sudore, benus to con umo, od acqua turba il uentre. Si mescola co le medicine restaurative delle fiacchez ¿e, e con quelle che purgano la faccia, e cacciano le macchie, er estes nuano i peli delle palpebre, m somma è feruido, & è acre come il sale.

The same

N STORY

1 Sign

No. of

Of

III

(Xi)

Mo

R

die

20

Ň,

49

119

DEL NITRO. Cap. CXXIII.

E'approuato quel, che è liggiero, di roseo coe lore, o bianco e sorato come sponga: qual è quello, che è arrecato da Buni (cittade) ha uertu d'atz traggere gli humori adunati da prosondo luoco al sommo della cottica.

DE LA SPVMA DEL NI:
TRO. Cap. CXXIIII.

Aphron nitri (Romani spuma nitri) ottima è quel la, che è lippierissima, crostosa, fregolaticcia, di colo= re quasi purpureo, ò spumosa, e mordente, come quella che è portata dalla philadelphia di Licia, la seconda in bontade è la Egittia. Nasce in Magnesia di caria. Hanno uertu il nitro, e la suma del nitro del sale: e se abbrusciano come quello ma il nitro ha di piu, potere di far cessare i dolori beuuto co comino in acqua mul sa o in sapa, o con qual'altra cosa, che sia potente a ris mouere le uentosita, come co ruta. aneto, (aniso.) s'ino ge p le febbri circolari, quando si sossica della uenuta loro. si mescola con gli empiastri discussivi. estrattiui, estenuatiui, & astersiui alla lepra. ins stillato con acqua calda, o con uino medica l'orece chie immarcite, le uentosita, e sbusinamenti. in= Stillato con aceto purga le immonditie, con grasso d'asino, o di porco sana i morsi de cani rabbio= si : e con resina terebintina apre l'aposteme do thiene . impiastrato con fichi secchi uale con s

tra l'hidropisia.con mele s'inonge alla chiarez Za del uedere; si beue in posca contra i funghi: in acqua constra la bupresti: con silsio contra l'angue taurino. s'im pone a guisa d'impiastro a quelli, che non senteno il ci bo: con cera a i dislocati, er alli spasimati del inarcati alle spalle, nella declinatione del male con pane si mes scola alla risolutione della lingua. Si cuoceno il nitro, e la spuma del nitro in nouo uase di terra sopraposii i carboni accesi sin che s'affuochino.

DE LA FECCIA. Cap. CXXV.

Tryx, (Romani fece) uuolsi eleggere quella che sia fatta di uin uecchio Italiano, o d'altro simile. la fec cia dell'aceto ha uertu piu acra, e piu intensa: seccata con diligen la s'abbruscia come l'alcionio. Alcuni la metteno in noui uasi di terra, e danno le gran suoco sin che del sutto s'incandisca di fuoco. Altri cuopreno le ceppe de carboni accesi, e fanno il medesimo. Il segno quando è ben cotta è il colore candido, o aereo; e quan do raffreddata imposta alla lingua come quasi l'ab= brusci. Si cuoce a quel modo medesimo la seccia de l'a ceto, la uertu e natura sua è molto adustina, corrosina, astrittiua, esticatiua, e conducitiua de gli hulceri alla cicatrice. Vsasi quando è fresca: perche tosto languisce la forza sua, quado sia in uase aperto: però con molta diligen la suopre, e non si serba se non chiusa in qual che uase, si laua come la pompholige, la seccia cruda per se, e con mirto reprime l'enfiature.impiastrata res prime le distillationi nel uentre, e nel siomaco. Impos Mines Mines

10//

174

with the same

186

级

ü

ST IN

h

sta al medesimo modo al petenecchio, or alle parti na turali stagna il slusso delle donne, dissolue le panoco chie, che non sieno essulcerate, or i bruscoli con aceto s'inonge contra l'abbondanza del latte, or alle mamo melle perciò gonsiate, abbrusciata con resina lieua la scabbrezza de l'unghie; e con olio di lentisco inonta per tutta una notte untiera sa rossi i capelli (lauasi la feccia abbrusciata) mischiasi con le medicine de gli oc chi come il spodio; asterge le cicatrici, e la caligio ne loro.

# DE LA CALCINA VIO

VA. Cap. CXXVI. Asbeston (Romani calce uiua) fassi cosi. S pelisci sot co i carboni accesi le scorze de buccini marini, ouero gittale in un forno quado è affuocato, cadente e lascia p una notte intiera.la matina seranno oltra modo im= bianchite, prédile: se no fussero uenute a gsta bianche? za, cuocile di nuouo, fin che imbianchi scano . restinte con acqua fredda, poste in nouo uase di terra, e coper chiate bene con panni lascia stare una notte intiera.la mattina se saranno peruenute al suo fine, riponile-fassi anchora di pietre uiue di fiume, fassi anchora del uile marmo, e commune, che è migliore de glialtri.commu nemete ogni calcina è di natura feruida, erode, abbrus scia, e sa la crossa come il suoco incorporata con alcu n'altre cose come olio, grasso ha uertu di maturare, di mollificare, di dissoluere, e di conducere alla cicatrice. di tutte è piu potente la fresca, e che non ha sentito ano

cor acqua.

DEL GESSO. Cap. CXXVII.

Gypson.ha uertu d'astringere, d'occhiudere: repri me i flussi di sangue, o i sudori.beuuto strangola con certo modo di suffocatione.

DE LA CENERE DE SARMEN TI. Cap. CXXVIII.

Tephra clemantine (Romani cenere de sarmenti de uiti) ha uertu adustiua impiastrata con assongia, oues ro olio gioua a nerui contusi, es a loro aggregati hus mori, es a nodi (delle dita) affranti imposta con uino, ò con aceto reprime le crescenze della carne in la pelle de testicoli impiastrata con aceto medica i morsi de serpenti, e de cani rabbiosi, si mescola con gli empias stri, che induceno la crosta fassi di quello una lissinia anchora, e uale contra le cadute e funs phi con aceto, sale, e mele.

DE L'ALCIONIO. Cap. CXXIX.

Halcyonio. Si trouano di cinque specie d'alcionio.
Vno denso, di sapore acerbo, spongoso ne l'aspetto, di mal odore, ponderoso, che sa d'odor di pesce, e trouase ne assai ne i lidi. Il secondo s'assomiglia a l'unghia cresciutane l'occhio de l'huomo, liggiero, che ha mol ti buchi, d'odore d'alga. Il terzo tiene forma de uermi celli, di colore piu purpureo, che alcuni chiamano mile sio. Il quarto è simile alle lane succide, che ha molti bu chi, e non ponderoso. Il quinto ha sigura de sunghi, senza odore, er asproidentro ha qualche similitudine.

514

Eb

Williams.

(EN

=4

250

TO Y

(1871)

100 4

200

PAR

Bio.

IN

di pomice, di fuori è terfa, o acre:nasce copiosamens te in besbico isola della propontide:e le genti del pae se co'l suo uocabolo chiamano spuma di mare. I duo primi sono dalle semine usati per medicina ad illustrar la saccia, e tutto'l corpo, e purgare da ogni macchia bianca, negra, lentigini, e impedigini, e lepre. Il terzo uale a quelli, che sono molestati dalla difficulta de l'uri na, e hano in la uessica ragunato de l'arenella, a i uis tij delle reni, all'hidropisia, alla milza. Questo s'abbrus scia, abbrusciato co uino imposto qual empiastro riepie i luochi de capelli caduti. l'ultimo è buono ad imbian chire i denti. Chi uuole abbrusciare l'alcionio, lo met ta in uase di terra crudo, e lutando i spiragli del uase pongalo in sornace: come serà cotto il uase, cauasi, si ri pone, e s'usa, lauasi come la cadmia.

DE L'ADARCE. Cap. CXXX.

Nasce in Calatia (altroue si, legge Cappadocia) è come una salsugine gelata, ne luochi humidi, e paluz stri. sassi seccate le paludi, si congela nelle canne, com quell'altre materie secche: ha'l colore simile al siore de la pietra asiatica, com tutto'l resto, a l'alcionio molle, e persorato: come il palustre alcionio. Vtile alla mondisicatione della lepra, delle lentigini, impedigini, co de uiti della cotica nella saccia et in somma è acreattragge gli humori dal prosondo al sommo: gioua a la sciatica.

DE LE SPONGHE...
CAP. CXXXI.

Alcuni le hanno distinte per sesso, es hanno chias mato maschie quelle, che hanno le sissule tenui, e piu spesse, delle quali chiamarono poi le piu dure, traghi: le semine disse quelle, che hanno contrarie doti . s'abs brusciano come l'alcionio, le nuoue, che non hanno grassezza sono per le ferite, e reprimeno l'enfiature: co acqua,o co posca, saldano le ferite fresche.con mele cotto s'inongeno l'antiche aperture, le uecchie sono inutilisle secche legate come lino, e fila di lino imposte apreno gli hulceri chiusi, e i calli. apposte nuone, sec= che, unote essiccano gli hulceri antichi, catarrali, e cos me corrosiuize reprimeno i flussi di sangue, con aceto fanno alle lippitudini secche, lauanosi le sponghe, e las uate sono piu utili alle medicine de gli occhi. S'abbrus sciano, e la cenere delle abbrusciate con pece stagna il sangue uscente e quelle, che sono mollissime, si fanno di uenire bianche in questa guisa. Ne gli ardentissimi cal di de l'anno si bagnano di spuma di mare, che è attac cata alle pietre, e si pongono rouerscie al Solezcio è che la parte concaua guardi di sopra, e l'altra di sotto. Se sia serena la notte, si pogono alla Luna, insperse della medesima spuma di Sale, o d'acqua marina. Bianchissi me diuengono quelle, che sono cosi curate.

DEL CORALLO. Cap. CXXXII.

Alcuni lo chiamano lithodendro (cioè arbore lapi doso) credesi che sia una pianta del mare: Tindurarsi di sabito tratta dal prosondo del mare al sommo alla meduta de l'aria. Trouasene assai a Pachinno promon torio, di

torio disicilia appresso Syracusa.lodatissimo è quello, che rosseggia del colore de l'antherico (fiore de l'haz Siula regia) o della sandice pura, fragile, uguale : che ha odore di terra, di musco, e d'alga . ramusculoso, e fruticoso come il cunnamomo. si biasma quello, che è sas soso, scabbroso, cauernoso, e forato. Astringe temperata mente, e refrigera, reprime le crescenze, asterge le cio catrici de gli occhi, riempie gli hulceri caui, e le cica= trici, es è molto efficace contra'l uomito del sangue: uale alla difficulta de l'urina: beuuto con acqua consus ma la mil?a.

Mari

200

DE L'ANTIPATHE, Cap. CXXXIII.

Alcuni pensano, che sia il corallo differente solame te di specie. è di color negro, in figura d'arbore, piu ra musculoso: ha le medesime uertu.

DE LA PIETRA PHRIGIA.

CXXXIIII,

Phrygion lithon (Romani lapide phrygio) l'usano i tintori in Frigia, d'onde ha preso il nome. Nasce in Cappadocia.l'ottimo è pallido, alquanto graue, non troppo duro: ha le uene candide come la cadmia. Cuo cesi questa pietra respersa primo del miglior uino, e se polta poi sotto i carboni accesi: faglisi uento co i folli tato che si cuoce, fin che mutato il colore rosseggi mag giormente. di nuouo s'ammor Za con uino, e si torna a cuocere sassi cosi sin alla terza uolta. Vuolsi però attè dere, che non si spezzi minutamente, e uada in fuligi: ne, cruda e cotta ha uertu efficace d'astringere, e di ris

purgare. A gli abbrusciati con cerotto è utile.lauasi

#### DE LA PIETRA ASIA.

Cap. CXXXV.

Asion lithon (Romani lapide asio) si loda quella, che è di colore della pomice, lieue, fun gosa, fregolaties cia, o ha le uene di color meline fin ad imo. Il fiore di quella, è la falsugine di rosso colore congelata nella somma soperficie, e la congelatione è tenue: parte in co lore candido, parte simile alla pomice dichinante al lu teo. approssimato alla lingua morde alquanto.la piez tra,e'l fiore banno uertu astrittiua, o ambo tempera: tamente corrodeno: con refina terebuitina, o con liqui da pece dissolueno le panocchie:isimasi hauer e mage piore efficacia il fiore. Seccato sana gli hulceri anti= chi, e che difficilmente peruengono alla cicatrice:repri me le crescente della carne; con mele purga gli hulces ri fieri, e cresciuti a guisa de sunghi : riempie i luochi caui, e purga con mele, con cera ferma i mali, che uane no serpendo. Con farina di faua si fa impiastro per le gotte, con aceto e calcina per la milza, a tifici in lat touario con mele. Di questa pietra Asia si fanno uasi concaut utili a gottofi tenendoui ne bagni dentro i pie di fassi anchora una polue, che reprime le crescenze della carne: er impiastrato ne i bagni in uece di nitro astenua i corpi carnosi, e grassila pietra e'l fiore si la me come la cadmia.

la de la dela della dell

alph)

1

the same

150

rei lesi

Ŋп

100

N IN

制作

#### DE LA PIETRA PYRITE.

Cap. CXXXVI.

È una specie di quelle, di cui si tragge il rame. Des uest eleggere quella che sa piuritratto al rame, e che battuta facilmente mandi fuori le scintille, s'abbruscia cosi bagnasi di mele e ponesi sopra carboni a fuoco lento, poi si suentola fin che s'accenda, e rossegoi. Als cuni la bagnano di molto mele, e la pongono sopra molto, e gran fuoco: e come comincia a uenire in color rosso, la tolgono uia, e soffiano da essa la cenere: di nuo no s'insperge di mele, e si cuoce, fin che tutta ugualme te sia essiccata e suita piu fragile, perche spesso la sola susperficie si cuoce: cosi secca poi si ripone . e se sosse necessario lauar questa pietra, lauasi come la cadmia. Cotta e cruda ha uertu di riscaldare, di asirmgere, di ripurgare le cose, che nuoceno alla chiarez Za del uedere. matura le durezze, e matus rate le discute, con resina reprime le crescenze con qualche calore, & astrittione. alcuni chiamano questa pietra cosi abbrusciata diphryges (quasi a dir cotta un'altra uolta.)

# DE LA PIETRA HEMATI: TE. Cap. CXXXVII.

La piu lodata è quella, che si fregola, di color di sangue, o negra, dura in se, es uguale, che non ha immonditia mista, e non è distimta da linea alcuna. La uertu sua è d'astringere, di riscaldare temperata mete, d'associate, d'assergere le cicatrici de gli oca

mm 1

chi con mele, e le asprez ?e. Con latte humano conferie sce alle lippitudmi, alle rotture, es alle suffusioni di san que ne gli occhi. beuest con umo per la difficulta de l'urina, e per i flussi delle donne, e per lo sputo di sano que con sugo di pomo granato. Si fanno le coti, & i colliry a l'infermita de gli occhi. S'abbruscia questa pietra, come la phrigia, ma non s'insperge di umo. Il modo d'abbrusciarla, e'l fine è tale, come comincia a bogliare, & è mediocremente lieue. Alcuni la falsifi cano con la pietra schisto (cio è scissile) pigliano quel la sua ceppa rotonda, e densa, che chiamano radice, po gono in uase di terra, che habbia gran uentre, e sepeli= scono sotto la cenere caldissima; no molto dopo la leua no, tritandola prouano su la cote, hauendo contratto il colore de l'hematite, la ripongono, se non, la torna: no sotto noua cenere, e spesso guardanoci, e fanno pa= rangone: perche lasciatala troppo sotto la cenere cost calda, muta il colore, e si dilegua. Si conosce la falsisie catione primo alle divisure, e poi alle linee, che ha per la lunghez Za(a guisa de pettini)ilche non ha l'hemas tite.oltra ciò si conosce al colore, il quale è florido, e lo hematite l'ha sanguigno, o imitante il cinnabari. Trouasi anchora l'hematite in la rubrica sinopide. fassi anchora della pietra magnete (calamita) fortes mente abbrusciata. In Egitto nasce spontaneamens te con li metalli.

DE LA PIETRA SCHISTO.
Cap. CXXXVIII.

(Dept.)

Mile

四种

No. of

Wigoli

30

ndigg;

4/4

Mb

-

6

100

Nasce in Iberia di spagna. ottima è quella, che imè ta il colore del Zassrano, si fregola, e di sua natura è scissile in la massa, es in le uene simile al sale ammos niaco. Ha la uertu della hematite, ma piu debbole a tut te le cose insperso di latte di donna riempie i luochi ca ui: essicaci simo contra le rotture, e cadimento della to nica uuea, es alla grosse Za delle palpebre.

## DE LA PIETRA GAGATE.

Cap. CXXXIX.

Quella è approuata, che tosto s'accende, co insiam ma, e rende odore di bitume. Per lo piu questa pietra negra è squallida, crostosa, e liggierissima, la uertu sua è mollisicatiua, e discussiva, scuopre, e manifesta suffue migata il mal caduco: desia dalla suffocatione della matrice: il suo suffumigio scaccia le serpi. Si mette nelle medicine de gottosi, e ne ristaurativi. Suol nascere in Licia, dove entra il siume in mare, appresso plagyopo li citta, chiamasi il luo co, co il siume Gaga, nelle cui so ci trovasi questa pietra.

# DE LA PIETRA THRA=

CIA. Cap. CXL.

Nasce nel pontho siume della scythia ha la medesia ma uertu della gagate dicesi, che in acqua s'accende, e si estingue in olio, come il bitume.

# DE LA PIETRA MAGNES

TE. Cap. CXLI.

Ottima è quella che facilmente attragge il ferro, di color dichinante al ceruleo, ne molto graue. Dasse

mm iy

con acqua mulsa al peso di tre oboli per purgare i grossi humori. Alcuni uendeno la magnete abbrusciaz sa per hematite.

# DE LA PIETRA ARABICA.

Cap. CXLII.

È simile allo auorio macchiato: trita, es impiastra ta reprime le hemorroidi. es abbrusciata ottimamente mondifica i denti.

#### DE LA PIETRA GALACTI:

TE. Cap. CXLIJI.

Galactite (cioè lattaria) perche manda fuori di se il sugo latteo, però si ha acquistato si satto nome: pure è di cinereo colore, e di sapor dolce: inongesi utilmens te per le distillationi, orhulceri de gli occhi. bisogna pe la uertu ui schiosa, che ha riporla trita i uase di piobo.

## DE LA PIETRA MELITIS

TE. Cap. CXLIIII.

E simile in ogni cosa alla galastite: ha le uertu istes se. differiscono solamente in questo: che la melitite ha piu dolce sugo.

# DE LA PIETRA MOROCHS THO. Cap. CXLV.

Alcuni la chiamarono galaxia, alcuni leucogras phida.nasce in Egitto.perche è molle, e facilmente se dissolue, l'usano i telaruoli ad imbianchire le uesie. Crede si che habbia uertu d'occhiudere i spiragli del corpo.conuiene a quelli, che sputano il sangue, a flussi stomatici, a dolori della uessica beuuta co acqua: beuu

ta,e sopposta gioua contra i flussi delle donne. Si mez scola con le molli medicine de gli occhi: accommodata a riëpire gli hulceri caui de gli occhi: ferma le distilla tioni, e gli hulceri teneri coduce alla cicatrice. co cerot to (altroue si legge gli hulceri fatti nelle piu tenere parti del corpo.)

# DE LA PIETRA ALABA.

STRITE. Cap. CXLVI.

Onyx.abbrusciata con resina, ò con pece dissolue le durez Ze.con ceroto lieua i dolori del stomaco, come prime le gingiue.

#### DE LA PIETRA THYI.

Wife !

TE. Cap. CXLVII.

Nasce in ethiopia, di color sotto'l uerde imitante il iaspide lique sacendosi nondimeno rende sugo di latte mordica co uehemetia, ispurga le caligini de gliocchi.

# DE LA PIETRA IVDAIS

CA. Cap. CXLVII.

Nasce in Giudea in sigura d'una ghiade, candida, satta molto gétilmente: ha le linee cha paiono satte al torno: dissoluta non rappresenta al gusto alcuna quaz lita manisesta, e trita s'una cote a grandez za d'un ce ce uale come collirio, con tre bicchieri d'acqua calda in beueraggio alle dissiculta dell'urina, e rompe le piez tre nella uessica.

# DE LA PIETRA AMIANO

TO. Cap. CXLIX.

Nasce in Cipro simile allo alume scissile: ne

mm iiÿ

fanno tele per ostentatione: gittate nel fuoco, s'accena deno, es insiammano, ma nó se ne abbruscia pur mes noma parte, e diuengono piu lustre.

#### DE LA PIETRA SAPHI:

RO. Cap. CL

Reuuta credest che gioui a punti da scorpioni:beue si contra le essulcerationi intestine:reprime le crescenze ne gli occhi, l'uue, o le pustule:ricongiunge, e salda le tonicelle rotte.

#### DE LA PIETRA MEMPHI

TE. Cap. CLI.

Trouasi in Egitto appresso Memphi di grandez Za de calcoli (picciola petricella) pingue, di uario colore. Dicesi, che trita, es impiastrata sopra il luoco, che s'ha da tagliare, odabbrusciare senza picolo siupesallo si, che non senta il tormento.

#### DE LA PIETRA SELENIS

TE. Cap. CLII.

La chiamarono alcuni aphroseleno (cio è spuma della luna) perche di notte al lume della Luna si troua piena. Nasce in Arabia, candida, trasparente, lieue, le sue parti piu sottili (limatura) beuute uagliono al mal caduco, le donne usano di portarla addosso appesa, gli arbori sendogli appesa que sta pietra diuengono maga giormente fruttiferi.

DE LA PIETRA I ASPI-

DE. Cap. CLIII.

Sono di piu fatte. Alcuna è del uerde colore dello

Man

Wan.

松

44

Imeraldo alcuna cristallina simile alla pituita (flemo ma) alcuna aerea, alcuna fumoso, alcuna come fatta ne gra dall fumo, chiamata capnias. Alcuna che ha le lio nee biancheggianti, e risplendenti, detta assyrios alcuna simile alla terebintina, e però detta terebinthizon altra di colore simile alla gemma calai. Tutte dicesi che si portano legate addosso: particolarmente legate alle parti semorali delle donne accelerano il parto.

DE LA PIETRA ETI:
TE. Cap. CLIIII.

È come una pregnante: quando si commone, risuos na per l'altra che u'è dentro, legata al braccio sinis stro d'una donna gravida sa ritenere il parto, quando la uulua sosse lubrica, e poco tenace: come poi uoglio e no partorire le donne, si rimone la pietra dal braccio, e si lega alle parti semorali, accioche partoriscano sen Za dolore \* (manifesta il ladro: se alcuno offeri sce il pane, che habbia in se di questa pietra, il ladro non la po inghiottire: cotta anche sa il medesimo esset to: non potra inghiottire le cose cotte con essa) trita co cerotto ligustrino, o gleucino, o con altro che riscaldi grandemente giona al mal caduco: scuopre, e manifes sta i surti.

DE LA PIETRA OPHIO TE. Cap. CLV.

Ne sono di piu specie. Alcuna è graue, e di color ne gro: alcuna è di color cinereo. euariata de ponti, altra di candide linee trascorrenti per essa. Tutte giouano

contra'l dolore di capo, e perco sse de serpenti, dicesi, che quelle, che hanno le linee uagliono al lethargo, a dolori di capo.

DE LE PIETRE DE LE SPOND GHE, Cap. CLVI.

Si trouano in le sponghe pietre: beuute in uino rom peno le pietre in la uessica.

DE LA LITHOCOLLA.

Cap. CLIVII.

Colla daincollar pietre, fassi di pietra da parango ne, o di colla di tauro: con un picciolo ferro e sottile afe fuocato posta alle palpebre racconcia i peli discone certati.

## DE LA OSTRACITE. Cap. CLVIII.

Ha similitudme di testa (pezzo di uase di terra, o d'altra specie simile) crostosu, e scissile. L'usano le don ne in uece di pomice a rimuouere i peli. Beuesi con umo al peso d'una dramma per sermare i slussi mes struice chi la beuera dopo'l parto, al peso di due dram me (altroue si legge di quattro di) sa diuenire sterile nel suturo. Imposto con mele mitiga le insiam mationi delle mammelle, e reprime i mali che uanno serpendo.

# DE LA PIETRA SMYRI: DE. Cap. CLIX.

L'usano i'scultori d'anella a purgare le pietre, è utile ne gli empiastri adustiui, e corrosiui : uale alle

THE PARTY NAMED IN

0%

3/1

NO.

100

gingiue humide. & è accommodata a mondificas

DE L'ARENA. Cap. CLX.

L'arena de liti bollita al Sole essicca l'acque de hidropici, se dentro ui si sepeliscono sin al capo, si scalda per le secche somentationi, come il miglio, e il sale.

DE LA COTE. Cap. CLXI.

Quello che si delima de la cote naxia, quando si agu? Zano i ferri, impiastrato riempie i luochi de peli caduti: reprime le mammelle delle uergini, e non le lascia crescere, beuuto consuma la mil Za, e gioua al mal caduco.

DE LA PIETRA GEO:
DE. Cap CLXII.

Astringe, et essica, discaccia la nebbia de gli oco chi. Impiastrata con acqua mitiga le infiammationi delle mammelle, e de testicoli.

DE LA TERRA. Cap. CLXIII.

Ge. (Romani terra) ogni terra riceuuta ne l'uso della medicina ha uertu generalissima di refrige rare, e di congiungere (altroue si legge d'opilare) ma l'una da l'altra è differente in specie: secondo la diuer sa preparatione a diuersi usi.

DE LA TERRA ERETHRIA.

Cap. CLXIIII.

Ne sono di due specie, una bianchi ssima, l'altra

cineritia.la migliore è quella, che dichina al color cis nereo, e molli sima: e tratta per il rame, lascia una lis nea di colore uiolaceo.lauasi come la cerusa:ouero in questo modo tritasi con acqua, e si lascia dare al fon= do: lentamente si cola quell'acqua, e seccasi la terra al sole:seccata si trita con mano un'altra uolta in acqua per tutto un'altro giorno: la sera si lascia posare, e das re a fondo, la mattina scolata tutta l'acqua e fregata al sole formasi in pastelli, e serbasi. er occorrendo abo brusciarlazs' abbruscia in questo modo. Prédi pezzi di terra Eretria a quantita d'un cece, e metti in uase di terra perforato coperchiato bene, e dagli fuoco de car boni a uento continouo. Come la cenere è conuertis ta in fauille, ouero ha contratto colore aereo, lieua dal fuoco e riponi.ha uertu d'astringere, di refrigerare, di mollificare temperatamente, di riempire le concauita, di saldare le sanguinolenze.

DE LA TERRA SAMIA. Cap. CLXV.

Si preferisce quella che è candida, lieue, e ui schiosa, quando si tocca la lingua: molle, di buon sugo, fregola ticcia qual'è quella, che (chiamarono, e) chiamao parti colarmente collirio. Due sono le specie la mostrata inanzi, e l'altra si chiama aster, crostosa, e densa come cote ha la uertu della Eretria: s'abbruscia, e si laua come m'essa. stagna il uomito del sangue dassi con siore di melo granato saluatico p gli slussi delle donne impiae sirata con olio rosato, o acqua refrigera le insiamma tioi delle mammelle, e de testicoli: rimuoue i sudori: co

West !

No. of

始

mil.

學

yk

No.

神神

100

WIL

w/

100

g g

di

acqua soccorre cotra morsi de serpeti, e ueneni beuuti-DE LA PIETRA SAMIA. Cap. CLXVI.

Trouasi nella terra Samia: l'usano gli orefici a poli re l'oro, perche piu riluca. è migliore in bonta quella, che è candida, e soda, la uertu sua è d'assringere, e di refrigerare, beuuta gioua a debboli di stomaco, ma nuoce a gli organi sensibili, con latte è efficace alle di stillationi de gli occhi, er a gli hulceri, legata si crede che acceleri il parto, e conserva il parto concetto nel uentre.

## DE LA TERRA CHIA. Cap. CLXVII.

Deuest eleggere quella, che è candida, che tragge al cinereo colore, simile alla samia ella è glebosa, e bia ca:ma differente nella sigura. Ha la uertu della samia, distende la faccia, la discresspa, e su lucente commenda nel corpo buon colore, es ameuole. s'usa ne i bagn per astersiuo in uece del nitro.

## DE LA TERRA SELINVE

SIA. Cap. CLXVIII.

Fa il medesimo essetto molto è lodata quella, che molto splende, è candida fregolaticcia, e subitissima mente si dissolue in acqua.

## DE LA TERRA CIMO.

LIA. Cap. CLXIX.

Ne sono di due specie: l'una candida, l'altra di co lore dichinante al purpureo, istimasi ottima quella, che ha grassezza innata, e si sente al tocco fredda. Tutta due con aceto dissolute discuteno l'aposteme dopo l'o:

recchie, e le panocchie, se di subito i luochi abbrusciati
se ne impiastrano, non lieuano le pustule, re primeno le durez e de testicoli, e le insiammationi
di tutto il corpo, si impone al suoco sacro: co
in somma pure, per se stesse sono di moltissimo uso (in
medicina.)

## DE LA TERRA PNIGNIS

TE. Cap. CLXX.

È simile in colore alla erethria, ma ha grosse le Zep pe al tocco raffredda la mano, e tal mete per la viscosi ta sua s'attacca alla lingua, che sta pendente da ellas ha la vertu della cimolia, ma piu inefficace: alcuni la vendeno per la eretria.

## DE LE TESTE DE LE FORNAS

CI. Cap. CLXXI.

Ostraca (Romani teste de fornaci,) e noi pezzi rotti di pietre di terra) grandemente cotti in le fornaci induceno la crosta a gli bulceri: però con aceto utilmente s'inonge per la spiura, e per le pus stule rompenti giouano a gottosi, con cerotto dissolues no le scrosule.

## DE LA TERRA DE LE FORNA:

CI. Cap. CLXXII.

La terra rossa cotta delle fornaci ha la medesima wertu, che le teste.

## DE LA TERRA MELIA.

Cap. CLXXIII.

In colore imita la terra erethria, aspra al tocco: fres

W.B

THE .

15

## DE LA TERRA AMPELITIS

DE. Cap. CLXXIIII.

La chiamano alcuni pharmacite. Nasce in la Seleucia della Soria lodasi sopra tutto la negra simile a carboni delle picee, che si sende in assicelle, uguale mente risplende, e di subito come le s'insperge quale che poco d'olio, si liquesa. d'altra parte si danna la bianca, (e la cineritia) e che non si dissolue la sua uere tu è dissipatiua, e refrigeratiua usasi a tingere i capel li, or ad ornare le ciglia è utile ad inongere le uiti, na ti che saccino le gemme, perche ammaz la i uermi, che nascono in esse.

## DE LA FVLIGINE DE PITTO

RI. Cap. CLXXV.

Asbole (Romani fuligine) raccogliesi nelle officine de uetriary; questa è la migliore de l'ale tre, la sua uertu è di astringere, e d'erodere: e di

rotto rosato.

DE L'INCHIOSTRO DE LIS BRAI. Cap. CLXXVI.

Melan, co'l quale noi scriuemo (Romani atras mento) si sa della suligine delle tede. a sarlo in ogni libra di gomma si pongono tre oncie di suligine. sossi del suligine de pitto ri, di cui poco sa dicemo. Si piglia libra una di suligi ne de pittori, una oncia e mezza, di uetriolo oncia una è mezza. Mischiasi co gli empiastri corrosiui. Vale a gli abe brusciati imposiogli suso grosso con acqua: tanto ui si lascia, sin che sia indotta la cicatrice. Sanati gli hulce ri cade per se medesimo. Hor eccoti Ario amicissimo. che hai quanto habbiamo istimato essere basseuole, per la lunghezza de l'opera, per l'abbondanza de medicinali rimedi.

# DI PEDACIO DIOSCORIDE ANA, ZARBEO LIBRO SESTO DE MORTIFERI VELENI, E DI LORO PREVIDEN: ZA E CVRA.

如何

學情知例

wing agida Abbiamo scritto sin qui Ario carissi mo, e dato piena ragione di tutti gli aromatici, olei, un gueti, arbori, e lo = ro frutti, e la grime: parimete de gli animali, mele, latte, e grassi: de for =

mentaggi, d'herbe cibarie, e d'altre herbe, radici, sur ghi: de li uini, de li metalli. m quesso ultimo libro de l'opera proposta noi tratteremo del podere, er forza de noceuoli ueleni ugualmente de le uertu gioueuoli de le medicine, che ne soccorreno contra la loro malizgnita: e studiando a la breuita noi seguitaremo il proponimento nostro.

Questo trattato si divide in due parti: l'una mos strail modo di prevedere, e rendere cauto altrui, che i veneni da principio non possino ingannare: o se per aventura fossero ascosamente dati, non faccino alcun novimento: l'altra insegna li remedy, co i quali s'hans no a curare quelli, che fossero stati avelenati. primo ras gionaremo de la precedente guardia, la qual è parsa a nostri maggiori veramente difficile: però che quelli, che insidiano a la vita de gli huomini co i veneni tato ingannevolmente li preparano che restano ingannati

anchora i peritissimi.co'l temperamento de le cose dol ci tolgono l'amaritudine, e mischiando le cose odoras te lieuano il graue, e spiaceuole odore de mortiferi ueleni : ouero gli mescolano con qualche materia, che sia per darsi a giouamento, e massime ne le infermita: come è lo absinthio, il tragorigano, l'issopo, satureia, thimo, origano, abrotano, iride, o castorio: e parera ha uere conueniente qualita, con altra medicina purgatis ua.lo mischiano anchora ne le beuande de umi duri (o potenti, o aspri) o con qualche altro brodo, o in uin pas so,o in acqua mulsa,o in mosto:o gli trametteno ne su= ghi de la lentichia, o de la polenta, o in medicine, o in altre cose usate domessicamente ne i cibi pestando, o macinando seco i ueleni, per laqual cosa è necessario ou'è sospitione di ueleno schifare tutte le uiuande cons dite, o arteficiate, e tutte le qualità, che hanno mage gior uehementia nel gusto; sieno dolci, sieno salse, o sie no acetose.e quando s'hà gran same, e gran sete non si dee mangiare, ne beuere, ne con prestez Za pigliare tut to quello, che gli è posio dinan i:ma è da conteplare co diligentia le qualità de le cose, che si magiano, e che si beuino, si deue anchora beuere inan l'acqua fredo da, pero che satiato l'appetito difficilmente sono cons cotte dal flomaco. Giustamente ne le infermità si pono ricusare i beueraggi dati da fili, che ministrano il uele no, in cambio de le medicine, che si fingono dare p aiu to, e p saluez Za, tal che gl'infermi non cost di leggieri sono interpresi da ueleno; e questa è la ragione, accio

e happy

Wales

1

True de

To be

A STATE OF

Wat

NEST

A COLUMN

Map.

20,111

PAN I

elfe

Ein

18)

gold.

4

the ingannati facilmente non piscano: ma un'altra ui resta, ch'è assai piu efficace, sa bisogno, dou'è il sospet= to, o tema di ueleno sempre hauere mangiato qualche cosa ina li pche redeno meno efficace la malignita del ueleno que cibi mangiati ma li quali sono fichi secchi, noci comuni, e cedromele (frutti di cedro) parimente una drama di seme de nauoni con uino, o di foglie di calameto, o di terra sigillata, di pari peso con uino. ma gianosi anchora à digiuno soglie di ruta, noci commus ni, cio è la parte che dentro si chiude, un granello di sa le, duoi fichi fecchi, e cosi no si resia offeso da ueleno al cuno. fanno similmente il medesimo effetto gli antidoti beuuti co umo, tra quali è gl ch'è chiamato il mitrida te grade, fatto del scingo, e de sangui. resisteno ancho: ra a ueleni certe proprie té perature de corpi, e le disso sitioi fatte da le qualità de le cose, che si magiano, e che si beueno, o co molta copia di uino sminuiscono la pos san la de ueleni psi:et impediscono, che no possano tras fondersi à tutte le mëbra, rinchiusi i meati dal nutrimé to pigliato inan i.ma per che spesse fiate auiene che in uiaggio alcuni casi recano d'improviso simili pericoli, ho giudicato essere necessario trattare anchora di ques sta parte, sopra ogni cosa si debbe fare la cucina in luoco scoperto, & iui apparecchiare le cose neces= sarie al uiuere: ma se bisognasse ridursi al coperto, uuolsi contemplare diligentemente il tetto copertoio. spesso sogliono cadere animali da le parti sourane mor tiferi, come sono falangi, stellioni, e quelli che uanno

rependo. sono anche d'aprir gli occhi sopra li uasi del umo, però che i reptili sono attratti da l'odore del ui> no, e doppo che hanno beuuto il uino, uomitano il ues lenozouero caduto nel uino sono morti, es hanno fatto morire, chi ne ha beuuto, tanto basti hauer detto de la pcedete guardia da ueleni, doue no sieno apparecchia te le insidie ma se alcuno uolontariamente, o per occul to inganno altrui hauera preso il ueleno; non bisogna ponto indugiare al soccorso:mentre attendiamo a i se= gni accidentali in ciascun ueleno, non rimane luoco a rimedio: e fassi incurabile il male in quel poco tempo negletto.però quando alcuno confessera di hauer preso il ueleno, o a noi sara manifesio per persone, che siano intrauenute: incontinente facendo ricorso a conuenes uoli sussidy, facilmente lo riduceremo al suo proprio stato di prima, non consentiamo a quelli, che conten= deno in cost fatti casi essere ciascuno aiuto uano.in che modo le male dispositioni nate da le cause generate ne i corpi si ponno curare, e quelle che nascono da le cause estrinseche, sono incurabilitutte le infirmita ne i corpi ugualmente secondo la grauez Za de le cause, o dispositioni antecedenti sono curabili, & incurabili: ma se diuerrano muti, o perche habbiano pduta la uo: ce per il maleficio del ueleno, o sia seguita alienation di mente, o per qualche altra causa, come sarebbe a dis re, che non uogliano essere liberati, saremo incerti del uelenozcon molta preslez Za ricorreremo a gli uniuer sali remedy, che sono communi a tutti i ueleni . niuno

Mile

No. of Parties Barrell

White a

物植物

12015

lan En

Lal

rentill .

Mar

lin 1

1201

41

100

244

WIE!

4

HE

g K

altro rimedio è piu di quesso communale, ch'è scaca ciare fuori il ueleno per il piu uicino luoco, nanzi che s'attacchi, e prenda sue forze. dunque senza altra dis mora, bisogna dare l'olio caldo per se, o con acqua a beuere, o a fare uomitare. A quel che ha preso il ueles no mancando l'olio, che quel paese non ne produces se, dassi in quel cambio butiro con acqua calda, o con decottione di malua, o di seme di lino, o di trago, o di seme di fienogreco, o di ortica, o di alicate queste cose allargative non solamente con il uomito purgaranno il stomaco, ma anchora moueranno il corpo, e rendes ranno piu debboli le forze de ueleni: & aloro fiere mordicamenti si oppongono, il che manifestamente da questo si comprende: se chi che sia unole eshulcerare al cun luoco con calcina, o feccia di uino, o cantarelle, o co qual'altro si uoglia corrosiuo, inogendo quella par te d'olio, non potra di modo alcuno, ne il corpo onto inanzi d'olio sentira alcuna uertu astrittiua, oltra ciò il uomito non solamente è salutifero, perche pure ghi, e meni fuori il nocimento; ma tal hora manifesta a l'odore il ueleno preso, e da qualche particella caglia ta il colore, o da altra simile cosa, da l'odore, e da l'amaritudine si cono sce l'opio. il colore manifesta la biacca, e'l gessole parti cagliate, il latte, o il sangue di animale nouamente scannato. l'odore scuopre la quas lita de la sossanza del cibo, com'è il lepore marino, e la rana rubeta tal che da questi segni si ponno accata tare alcui rimedy accomodati a tutti i ueleni.mischiasi

anchora co l'olio la cottibe de la malua, ouero il glau cio, ouero il grasso di oca, ouero il brodo de carni gras sissime, o la lissiuia fatta di cenere di legne, quando con diligentia si sarà euacuato il ueleno co i uomiti, perche alcuna parte non resti nel uentre, con un ualis dissimo cristeio trarremo fuori il resto, che serà attaca cato a gl'intestini, uale a questo anchora il salnitro trito, e beuuto con acqua mulsa: il uin uecchio beuu= to copiosamente: il brodo de le galline, i pesci grassi, le carni uecchie, e grasse, preparate con grasso, e butiro fresco, queste cose, come sopra dimostrama mo, muoueno il corpo, erisolueno il stomaco, e lo rendeno piu facile al uomito, e fanno minori le acris monie de ueleni.occupano i meati, e gli chiudeno: e ris tardano la loro celerita. danno si oltra ciò uniuersal= mente a tutti i ueleni accommodati rimedy, tra quali sono la terra sigillata, lo agarico, lo abrotano, lo irios ne, la radice de eringio, il seme di pastinaca erratica, er di calamento, narcio gallico, il castorio, la midol= la di ferula uerde, i fiori di oleandro, il sugo di marue bio, il silsio, o il suo liquore, il serapino, l'opoponace, il liquore di peucedano, e la radice detta magydari, l'ari stolochia lunga, il seme di ruta, e la foglia di betonica, di tutte si dà una dramma in uino . Conferisce ancho= ra la bollitura del polio, e del seseli, e la pece liquida in lattouario. nondimeno sommamente aiutano oli an tidoti, le cui preparationi seranno descritte nel fine. Communemente in questo modo si da soccorso contra and the

range |

ug-

制心

THE RES

Man Ann

Tel.

192

NEWS I

被政治

Merci.

TIII,

elli.

10

ueleni, ma da gli accidenti che sogliono seguire la pre sa del ueleno, si poteno pigliare i communi rimedy. le forze de molti ueleni sogliono riducere il corpo in sis miglianti dispositioni: però giouano anchora li rimes dy. Diuerse sono le specie de ueleni, nulladimeno coms muni sono, ma non molte però le dispositioni, che nas scono da essi : egli è impossibile che tutti gli accidens ti soliti conuengano ad uno solo ; altrimente supers flua sarebbe la dottrina de rimedij particolari ap= plicati a ciascuna specie di ueleno. Non si ponno trouare in uno solo istesso de tutti i sottonotati accis denti, dolori di stomaco, di uentre, d'intestini, di fegato, de reni, de la uessica; singhiocci, mordicamens ti, tremori, ammutire, raffreddarsi, spasimare, languire i polsi, difficulta di spirito, addormirsi, offoscationi, suf focationi, sete, rotture di sangue, febre, 'difficultà d'us rina, storcimenti, uomiti frequenti, nausea, rossez Ze, liuori, pallidez Za, alienatione di mente, ronfare (sterz tere)risoluersi, e restare senza forza, e fare, e patire molte altre, e diuerse cose. Malageuole è ritrouare in alcuno solo ueleno occorrere accidenti particolari, e non po il numero de pochi accidenti communi dimo = Strare le dispositioni universali : conciosia che da nius no de predetti indicii a noi si possi manifestare la qua lita del pso ueleno il mordicameto de la bocca, e de la lingua, la infiammatione de lo Homaco, del uentre, de le reni, de la uessica, e la uchemente difficultà de la urina, e qualche uolta il sangue uscente per quella uia,

il laceramento, es adustione in piu parti del corpo, non solamente sono accidenti de le cantarelle, ma de le rughe di pmo, de la bupreste, e de la salamandra. Ads dormirsi, ronfare, diuenir liuido, impigrirsi, raffredo darsi, perdere il senso, il moto, patire spiura in tutto il corpo non solo auiene a quelli, che hanno l'opio, ma a chi hauesse preso la cicuta, o la mandragola. Appresso non solamente il iosquiamo tragge l'huomo fuora di suo senno alienando la mente, ma i ueleni, che sono det ti tossichi, lo aconito, e'l mele uelenoso, che nasce in He raclia del Ponto le soffocationi non solamente sono causate da funghi, ma dal sangue taurino, dal latte cas gliato, da l'aconito, dal gesso, da la cerusa. In sommaco chiudesi, ch'è difficilissimo trouare alcuno indicio, che solo basteuole sia a farciuenire in cognitione del pars ticolar ueleno preso, massime anchora che soprauenen do altre passioni, queste sono communi. Nondimeno in quelli ueleni, che tosto uccideno si puo in qualche mos do comprendere: se si hauera risguardo a quello, che siamo per insegnare piu oltra. In quelli, che fanno le lunghe infermita, quantunque da i segni difficile sia co noscere il noceuole particolar ueleno; pure facilissimo serà il curarlo. I ueleni perduta la forza del subito nuocere si tramutano i lughe infermita, richieg gono le medicine, e rimedij comuni a gli altri: sen Za che s'hab bia rispetto a la proprieta del beunto neleno. diposta la malignita uelenosa, e ridutto ad una de le lunghe infermita, leggier cosa è trouare la medicina curatiua:

1

116

May

PALES

etal

**医内侧** 

RAI

幅

lasi

船

MEAN!

mi (1)

100

esc ó

100

mn

SIR

V.M

物物

in it

Sug.

Sy

16

e quelle cose, che communemente conferiscono a i ueles ni, sono queste gia dette: e tanto da loro basti. Conses quentemente aggiungeremo quelle che sono particos larmente accommodate a ciascuno : & isponendo ad uno ad uno tutte le uiolenze, e mortali nocimenti per gli ordini suoi de ueleni, accioche i prosessori de la me dicina renduti piu cauti con alcune inflicutioni possis no procedere a la salute, es a la sanita, secondo che fu lasciato in iscritto da gli autori, la imprudentia spesse uolte porta graui pericoli, e l'uso continuo di cosi fato te medicine dà spesso cagion di morte. dunque gli anis mali uelenosi mortiferi sono questi.le cantarelle, la bus presse, la salamadra, la ruga del pino, il lepore maris no, la rana rubeta, la rana palufire muta, le sanguisu = ghe beuute : i semi poi sono del iosquiamo del corians dolo, de la cicuta, de la nigella, del psilio, ch'è l'altra pulicaria. i liquori sono opio, opocarpaso, sugo di tap= sia, elaterio, e madragola le radici chamele o e, aconito, thapsia, helleboro, ixia, agarico negro, co esemero: che alcuni chiamano colchico, perche nasce in colcho:hers be, o oleri smilace; che alcuni chiamano tithymalo, ro mani taxo, solatro furioso chiamato dorienyo, herba sardonia, che è specie di ranunculo papauero cornuto, phtharico, tossico, ruta saluatica, e songhi. De le parti de gli animali queste sono mortali:il sangue di tauro recente, il latte capliato, e'l mele che nasce in Heraclia del Ponto.i metallici: gesso, biacca, calcina, orpimento, le due sandarache, litargirio, adarce, piombo, es are

argento uiuo: in ultimo quelle, che sono domestiche, e ne l'uso cotidiano de la uita de l'huomo, il uino in molta copia doppo il bagno incontinente beuuto, o dolce, o acqua fredda insieme.

(SEGNI) DE LE CANTARELLE. Cap.I.

Auengono segni grauissimi a cui sono state date le cătarelle, da la bocca a la uessica senteno quasi corros dere ogni cosa: & al gusto loro s'appsenta certo che simile a la pece, ouero a liquore cedrino, & à la destra parte s'instammano i precordii: patiscono difficulta d'urina, e spesso mandano fuori con essa il sangue: e per di sotto si mandano suori feccie, come si sa nella disenteria, hano (fastidio come di ripienez a de cibi) ansietà, mancamento di spirito, uertigine, & alies natione di mente.

(RIMEDII.)

Nanti che accada alcuno di simili accidenti si des ue dargli olio, o qualche altra cosa de le dette, e cos stringerlo a uomitare. E come serà per uomito euacuas ta molta parte del ueleno, uuolsi infondergli in cris steio il sugo espresso de l'alica, o de l'oriza, o del tras go cotti, o de la ptisana: o la decottione de la malua, o del seme di lino, o del sienogreco, o de le radici d'altea detta da noi maluauischio, co ibisco da latini. Oltra ciò deuesi dare il salnitro con acqua mulsa p lauare, e p sar discendere a basso le parti attaccate a gl'intessis ni. Non si disiaccando, bisogna purgare con nitro, co acqua mulsa infusa in cristeio. Diasi appresso uino, o

Maria

011

WITH

64

passo in cui sieno stati triti pignucli, o semi di cucume ro, ouero latte, od acqua mulfa, o grasso d'oca liquefat to in um passo, le parti infiammate s'impiassrano con farina d'orzo cotta in acqua mulsa. Gl'impiastri fatti però in principio nuoceno: perche eccitano il calore, onde ritiensi il ueleno dato, attaccandosi tra tanto a le le parti principali, per intramessione di tempo giouas no poi a le dissicultosissime infiammationi con mitiga: re, & indolcire.tra gslo mez lo tepo è utile ongere il corpo có qualche olio riscaldativo, e poi lavarlo, accio che di fuori placotica si tramadi il noceuole ueleno.In somma è da tetare ogni maniera di purgameto, accio che il male no si slabilisca, e traggasi piu in lugo. Deg gonosi cibare gl'infermi di carne di galline, de capti, d'agnelli, de porcellini, e dette carni sieno grasse, emolto cotte, tal che sieno tenerissime: cotte co seme di lino, san no buo corpo, e scemano l'agrimonia de li ueleni. Il uin anchora dolce, e beuuto i molta copia. Giouano ancho ra la scorza de l'inceso, e la terra samia, detta aster, its tro drame di ciascuna in una drama di uin passo. È uti le etiadio il pulegio trito co acqua, e l'ungueto irino, e rosato con la cottione de la ruta, i ramuscelli teneri de le uiti triti in uin passo. di gran lunga (in questo ca so de le cantarelle) uagliono i uertuosissimi antidoti beuuti al peso di quattro dramme in acqua mulsa,

(SEGNI) DE LE RVGHE DE PINI. Cap. II. A cui haurà pso le rughe de pini icotmete nasce do lore ne la bocca, e nel palato: una uehemete istamatioe

insiammatione de la lingua, e de lo stomaco, e sieri tor menti de le intestine si sentono con una loro corrossos ne, tutto il corpopatisce eccessiuo calore (con un sas stidiode cibi, quale per ripiene \( \frac{7}{4}. \)

(Rimedy.)

Sono suoi li medesimi rimedy de le cantarelle:para ticolarmente poi in uece de lo semplice olio (alcuni hanno & de lo irino) s'usa il melino satto di mele con togne e d'olio.

(SEGNI) DE LA BVPRESTE.

Cap. III.

Chi ha preso la bupresse par che senta al gusto cer to malo odore, come di nitro, gravissimi dolori ses gueno di siomaco, e di uentre, oltra ciò de le medesis me parti ensiagioni grandi, quali si ueggono ne gli hidropici. Es in tutto il corpo la cotica si sa estenta (distratta) con suppressione d'urina.

(RIMEDII.)

10

Tutti quelli de le cantarelle: particolarmente poi doppo i uomiti, e uacuationi per cristei giouano in cibo i fichi secchi: e la loro de cottione con il uino. Comme poi comincia a declinare il pericolo sono utili in cibo le palmule thebaice: o trite, e beuute co'l latte, o co'l uino mulso. Gioua anchora in beuanda il latte qumano, er in cibo tutte le sorti di pera.

(SEGNI) DE LA SALAMAN:

DRA. Cap. IIII.

Chi ha preso la salamandra, sente insiammarsi la

46

T (Brigh

SE I

Wa

TE

100

és.

lingua, & impedir la mente: e sopr'aggiungegli tres more con slupesattione, e risolutione. alcune parti del corpo uengono d'ogn'intorno liuide: e dimorane doui troppo il ueleno, si putresanno, e caggiono.

(RIMEDII.)

I medesimi rimedi uagliono de le cantarelle: para ticolarmente dassi la resina di pino, o il galbano con mele in lattouario, o la decottione de la camepyti, in cui sieno stati triti i pignuoli le soglie anchora de l'us rina cotte con gigli in olio. giouano similmente le oua de la testudine marina, o terrestre cotte. Cosi il brodo de le rane in cui stata sia cotta la radice de lo iringio.

(SEGNI) DE LO EPHE.

MERO. Cap. V.

Preso lo ephemero detto da alcuni colchico, oues ro bulbo seluestre, si sente eccitare in tutto il corpo una spiura, come a quelli che sono irritati da la squila la, o da la urtica. si sente mordicamento d'intestini. E ardori con grauosa grauez a di stomaco: e cons fermandosi il male escono suori per da basso seccie san guigne, e miste tal hora di carne.

(RIMEDII.)

Conueneuoli sono i rimedy de la salamandra, quanto a le beuande i uomiti, i cristei conferiscono anchora. Nanti che'l ueleno pigli maggior forza, deuesi dare a bere la decottione de le frondi di quere cia, o di ghiande, o di scorze di melagrana, o di sere

pillo con latte: ouero il sugo de l'herba sanguinale, o de rami de uiti, o di rubo, o di midolla di serule tenere, o di mirto con umo. le bacche del mirto peste, es insuse in acqua giouano anchora, beuuta la loro bollitura, sa il medesimo essetto quella pellicina de le castagna, ch'è tra la scorza di suori è la carne de la castagna beuus ta con alcuna de le sopradette decottioni. Parimens te uale l'origano beuuto con la lisciuia. Pure nons dimeno eccellente rimedio è il latte asinino, o bos uino beuuto, ma tenutolo in bocca: talche null'altro piu possi desiderare.

(SEGNI) DEL DORIC:
NIO. Cap. VI.

1-0

1

100

Il dorienio preso, che altri chiamano solano suo rioso, rappresenta al gusto sapore, come di latte bes uuto: e sa singhiozzi continui, humidita de la lingua, sputo sanguigno. Va per da basso certe seccie muccios se, come i disenterici.

(RIMEDII.)

Communemente, nanti che auenga de simili als cuno accidente conuiensi il uomito, cristei, e tutte le altre cose accommodate ad iscacciare il ueleno bes uuto, particolarmente soccorre in beuanda l'acqua mulsa, il latte caprino, o asinino, il uino dolce tes pido con l'aniso; le noci amare, i petti de le galline cote te: e tutte le cocchiglie marine in cibo crude, e cotte: conseriscano anchora le locuste, e i gambari, e la loro decottione beuuta.

TO. Cap. XVII.

indepte

Street, Street

- 104

Tes:

lin.

(h

244

日本

100

B

100

36

10

in.

L'aconito subito che è preso indolcisce la lingua con una certa astrittione : induce uertigine quando si uuol leuare, sa uenir le lagrime: causa graue \ a di pet to, e de precordi con frequente ansieta di spirito.

(RIMEDII.)

Bisogna con uomito, o con cristeio euacuare il ueleno per di sotto, o per di sopra. Vsasi in beuerage gio la decottione de l'origano, o de la ruta, o del mas rubio, o de lo absinthio, co'l uino del'absinthio, oues ro del sempreuiuo, o de l'abrotano, o de la chames lea, o de la chamepyti. Vale anchora il liquor del baisamo benuto al peso d'una dramma con mele, (ouero latte:) aggiuntoui pari peso di castorio, di peue re, diruta in uino: il cagliaruolo del capretto, del lepore, del cerbiatto con aceto, la scorza del ferro, ouero il uino beuuto, in cui sia stato estinto il ferro,o l'oro, o l'argento affocati. La lissiuia con uino, e con (brodo) gallinacio cotta: ouero la cottione de le carni bouine grasse beunta con aceto, dicesi particolare mente che la chamepyti è rimedio contra lo aconito. Quessa nasce in Heraclia del Ponto, deue nasce ano chora l'aconito, holoclero; in attica chiamasi ionia, in Euboea, siderite.

(SEGNI) DEL MELE VELENA:
to in Heraclia. Cap. VIII.
Chi ne ha preso, patisce i medesimi accidenti

che auengono da l'aconito.

(RIMEDII.)

Quelli issessi de lo aconito: particolarmente medizina felicissima è il continuo bere de l'acqua mulsa co missione di soglie di ruta.

(SEGNI) DEL CORIAN:

DRO. Cap. IX.

per il fuo odore non puo star nascoso questo ueles no :beuuto masprisce la uoce, e falla densa:induce paz Zia non dissimile a l'ebriacatura: e fa sparlare cose ins honeste : & in tutto il corpo si sente l'odore del cos riandro.

(RIMEDII.)

Doppo l'euacuatione fatta con l'olio irino nel modo che si mostro di soprazil uino puro per se, e con absinthio: (l'olio anchora) beuonosi anchora in esso l'oua euacuate, ne la muora intepidite (alcuni legges no trite) e sorbite la muora anche per se stessa beuuta, er il brodo salato di gallina, o di ocha. Il uino passo preso con la lissiuia.

(SEGNI) DEL PSIL:

LIO. Cap. X.

Beuuto induce in tutto il corpo freddo, e slupesato tione con risolutione di corpo, e tristitia di animo.

(RIMEDII.)

I medesimi del coriandro.

(SEGNI) DE LA CICVO

TA. Cap. XI.

La cicuta

Total Service

basic.

SEL!

400

main main

No of

N

kod, ppp la cicuta presa sa la uertigine, e tal nebbia a gli oce chi, che poco o nulla si uede: muoue i singhio zi: di= sturba, o aliena la mente, le parti estreme si gielano: o in ultimo spasimati si suffocano per la supressione dello spirito de l'arteria.

(RIMEDII.)

Però nel principio si farà euacuatione per uomito, coe s'è detto ne gli altri: fatta questa purgatione uuol si euacuare quella parte, che sosse trascorsa ne gli intesti ni: poi uerremo alli beueraggi di puro uino, dandoli pinterualli di tempo, che è potenti simo rimedio, es in quelli interualli giouera dare latte asinino, (o bouino) ouero absinthio, con peuere, e umo, e castorio: ò ruta, e menta con uino, (ouero liquore d'amomo) o di cardaz momo, o di storace, e di tutti dramma una con uino: o peuere con seme d'urtica cumo, o soglie di lauro: pari mente il laserpitio con olio, e con uin passo. Il uino dolce per se beuuto è potenti simo aiuto.

(SEGNI) DE L'ARBORE TA:

XO. Cap. XII.

Smilace da alcuni dicesi thymio, e da Romani tas xo.Induce freddez \{ a in tutto'l corpo, e suffocatione, e tosto uccide. (RIMEDII.)

I medesimi della cicuta.

(SEGNI) DEL SVGO DEL CAR,

BONE. Cap. XIII.

Questo beuuto liquore induce sonno forte, e subita suffocatione.

00

## LIBRO (RIMEDII.)

I medesimi della cicuta.

(SEGNI) DE L'HERBA SARDO

NIA. Cap. XIIII.

Questa herba è specie di rannoncolo. Beuuta, o mangiata induce alienation di mete, e spasimo co una contrattione de labbri tal, che rappresenta persona ridente: dal cui accidente uenne il diuu gato prouero bio di non buona fama del riso sardonio.

(RIMEDII.)

Dopo i uomiti particolarmente gioua il beuere co piosamente l'acqua mulsa, e'l latte: parimente lo ine spergere, e lo mongere di tutto'l corpo con le medici ne riscaldanti: discendere in bagno d'acqua calda, in cui sia mislo olio, ma si deueno sar gaiarde fregagion ni, o ontioni: e generalmente la medesima cura a que sti si conuiene, che ne lo spasimo si richiede.

(SEGNI) DEL IOSQVIA:

MO. Cap. XV.

Beuuto o mangiato induce alienatione di mente a quisa d'ebriacatura, facilmente si cura pero.

(RIMEDII.)

L'acqua mulsa beuuta copiosamente uale molto, e il latte, particolarmente l'asinino, e quando non se ne possa hauere (il caprino, o) il bouino, o la decottio e ne de sichi secchi. giouano anchora i pignuoli, e i see mi di papauero beuuti in uin passociluino salato con grasso di porco fresco, e uino passocitra ciò il seme

ARDO MI Mini

PIO,

w/ in

战声

ø

de l'urtica con salnitro, è utile anchora la cicoria, la se neua, il nasturtio, il rafano, la cipolla, l'aglio, ciascuma beuuta in uino, deggonosi costringere à posarsi come quelli, che hanno beuuto il uino.

### (SEGNI) DE LA MANDRAGO:

LA. Cap. XV

Se fia chi beua la mandragola, incontinente siegue sonnolen a, dissolutione, es uno ineuincibile sonno, nul la differente dal letargo.

#### (RIMEDII.)

Nanti che auenga accidente alcuno delli sopradet tisprouochisi il uomito, e (diasi) l'acqua mulsa: e dopo questo piglisi il nitro, e l'absinthio, in uin dolce, o pas so imspergasi il capo d'olio rosato, e d'aceto, gioua an chora l'eccitatione, e'l mouimento del corpo, è utile anchora l'odorato de l'eupatorio, del peuere, de la see neua, del castorio, de la ruta, triti in aceto, oltra ciò la pece liquida, il sumo delli stoppini delle lucerne access, estinti, e se destare non si potranno, si deggono destare con li sternutatori, es usare tutti gli altri com muni conuenienti rimedi.

#### (SEGNI) DE L'OPIO, Cap. XVII.

Beuuto il liquore del papauero, che meconio chiace mano, siegue sonnolenza con oripilatione, e spiura tan to uehemente, che spesso pigliando maggior forza il ueleno desta dal forte sonno il patiente un tutto il core po si sente l'odore de l'opio.

(RIMEDII.)

00 ij

Dopo'l uomito prouocato con olio debbosi fare sor tissimi cristei gioua anchora l'aceto mulso beuuto co'l sale, o mele con olio rosato caldo, o il uino puro copios samente beuuto con absintio, o con cinnamomo, o l'asceto caldo per se stesso. Il nitro parimente con l'acqua è utile, e l'origano con la lissiuia (ò con uin passo) Il se me della ruta seluatica co peuere, uino, e panace, e co'l castorio o aceto mulso il peuere; o (la decottione) co'l uino della satureia, e de l'origano. Questi opiati si uos gliono eccitare con gli odoratili: e sare andare in bas gno, e somentare d'acqua calda per la spiura. Serà uti le anchora dopo questa lauatura usare il brodo grasso con uino, o con passo; gioua parimente la midolla de gli animali beuuta con olio.

(SEGNI) DEL PAPAVERO COR:

NVTO. Cap. XVIII.

Preso in cibo, o in beuanda sa li medesimi accidenti, che l'opio.

(RIMEDII.)

I mede simi de l'opio.

(SEGNI) DEL PHARIS

CO. Cap. XIX.

Il pharico rappresenta certo che al gusto simile al nardo seluatico beuuto su risolutione de nerui, induce spasimo e surore.

(RIMEDII.)

Dopo l'euacuationi deuesi dare a bere il uino d'ab sintio con cinnamomo, o mirra, o nardo gallico chias The last

Maria Maria

R 10

Wish

mato \* (alcuni pongono in uece della siella serine:)ouero due dramme di spica nardo, e dui oboli di mirra con uin passo, iri, con Zaffrano in uino. si gli uuole radere il capo, or impiastrarlo con farina d'or zo, aceto, e ruta trita.

(SEGNI) DEL TOSSI:

CO. Cap. XX.

Credesi che sia cosi tossico chiamato, perche i bara bari di quello intingeno le sue saette beuuto sa insiama tioni in la lingua, e nelle labbra, es in surore, che non si pò frenare: e sa uarie imaginationi: onde con dissis culta, si rendeno sani, e pochi scampano.

(RIMEDII.)

Bisogna legargli, e per forza daglist a bere uin dolce con olio rosato, a farlo uomitare il seme ancho ra di rape con uino (si beue, e rende per uomito). Parz ticolarmente conserisce a questi tali la radice del cinz questoglio, il sangue di becco, o di capra beuuti. è utile anchora la scorza della quercia, del saggio, o della elizce trita e beuuta con latte. Vagliono anchora le meo le cotogne in cibo. (o trite) con pulegio, est acqua bez uute gioua l'amomo, e'l seme di balsamo con umo, e se alcuni scampano il pericolo, non si riuagliono se non dopo lungo tempo, e non lieuanosi di letto: uiuono poi il resto della uita tisici (alcuni diceno siupidi.)

(SEGNI DE LA IXIA. Cap.XXI.

Ixia detta Vlophono al gusto es a l'odore rappre fenta certo che simile a l'ocimo eccita forte insiammas

oo iy

tione di lingua, e furore reprime tutti gli escrementi del corpo, con mancamento di spirito eccita tuo multi e strepiti delle uiscere cointestini senza fare eua cuatione alcuna.

#### (RIMEDII.)

Euacuata per il uomito la maggior parte del uele no, ouero purgato il uentre da bassozuuolsi beuere la beuanda, nella quale sia stato in infusione l'absinthio co assai uino, ouero aceto mulso. Vale anchora il seme de la ruta seluatica, o la radice del lasere, es anche la decottione del tragorigano có alcuna delle cose pres dette(o latte) o refina abietina (alcuni leg gono refina terebinthina)o nardo,o castorio,o lasere, di ciascuno al peso d'un'obolo. Giouano anche i nocchi delle noci communi triti con uino resina, castorio, e ruta, di cia scuno una drama. Vagliono anchora de l'herba olea Stello (o di thapsia) \* con acqua mulsa drame due. (alcuni; leg gono oboli dui: pche due drame di thapfia ucciderebbono. ) Vale beuuto per se medesimo l'aces to caldo. (Alcuni tessi, oue è la siella, leggono; o di sugo di absinthio dramme due con acqua mulsa, o con aceto mulso beuute.)

(SEGNI) DE LA CERVSA. Cap. XXII.

Ella è manifestata dal suo colore, perche tinge in bianco il palato, le gingiue, la lingua, e le commettitu re de i denti. eccita singhio Zi, tosse, e secchez Za della lingua, e freddura di tutte le parti estreme la mente uacilla, o impigrisce i mouimenti del corpo.

President

Wh.

Mills

居並

47.7

Ğ0

Mir is

178

2

(RIMEDII.)

È utile dare l'acqua mulsa, o la decottione de sichi sec chi, o della malua, o il latte caldo. o il sesamo trito co ui no, o la lissi uia satta de sarméti de uiti, o l'olio amaraci no, o l'irino, o l'ossa delle psiche (con la decottione d'or Zo, altri diceno di giglio.) Giouano anchora l'oua de le colombe con incenso, o con decottione d'or Zo. Vale anche la gomma delle prune, e quello humore che è ne i solliculi de gli olmi con l'acqua tepida (ma dopo la presa di ciascuna delle sopradette beuande si dee prosuocare il uomito). Conferisce anchora il sugo della thapsia, o il liquore della scammonea beuuti con acaqua mulsa.

(SEGNI) DE LI FVNGHI. Cap. XXIII.

sono li funghi noceuoli alcuni in suo genere, alcus ni per mangiarne copiosamente. Tutti però fanno sufo focatione simili a quelli che s'impiccano: però tosso si uuole soccorrere.

(RIMEDII.)

A l'aiuto commune si fa ricorso, che è il uomito, co deggonosi a ciò costringere, di merauiglioso giouaz meto è la lissiuia fatta de sarmenti de uiti, beuuta co sa le, posca, e nitro, le pere seluatiche, o le seglie cotte co si sunghi lieuano qua possanza loro suffocatiua, parime te le pere uagliono in cibo, il sterco delle gallire beuuz to con posca, e con dramma una d'aristolochia: ouero l'absinthio misio co mele, e uino, e beuuto co acqua, lo apiastro similmente co nitro: la radice della panace co

oo iiy

uino: la feccia del uino abbrusciata co acqua, e'l uetris uolo con aceto: il rafano, o la seneua, ò il nassurtio in cibo.

(SEGNI) DEL GESSO. Cap. XXIIII. Diuenendo pietra sa la suffocatione. (RIMEDII.)

I medesimi delli funghi. giungesigli la decottione de la malua, per la sua pinguedine lubrica le uie, e rende piu facile il uomito: non lascia rodere le parti interne. è utile anchora l'olio con l'acqua mulsa, o la decottios ne defichi secchi: o la lissinia fatta de rami de fighi, o de sarmenti de uiti beuuta con molto uino. l'origano, o'l thimo con lissiuia, o con aceto, o con passo. Biso: and anche infondere in cristei uin passo, o decottios ne di malua.

(SEGNI) DEL SANGVE DI TAVO

RO. Cap. XXV. Il sangue di tauro scannato di fresco beuuto causa difficulta di spirito, e suffocatione; chiude i meati de le arterie con grauissimo spasimo (alcuni leggeno con forte strangulatione.) la lingua rosseggia, i denti di

sangue tinti, e tra le commessure delli denti qualche re

liquia di sanque cagliato.

(RIMEDII,

È da schifare il uomito: perche i pezzi del sangue cagliato eleuati per quella attrattione s'inculcano piu nello siomaco, è necessario dare quelle medicine, che so no discussive, es atte a muouere il corpo. Dannosi i May 14 mg

200

VE.

-

1293

grossi de fichi, o de caprifichi pieni di latte con posca. Il nitro gioua anche per se stesso, co ogni cagliaruolo con aceto, o radice di silsio, o liquo re del medesimo. Va le anchora il seme della brassica, e la lissivia di cenere di sico. Conferiscono i semi della coniza co peuere aiu ta anchora il sugo de rubi con aceto. Oltra questo si dee muovere il corpo. Quelli che sono per scampare mandano per da basso feccie puz colentissime impias strasi anchora il stomaco, e'l ventre di surma d'orza con acqua mulsa.

(SEGNI) DEL LATTE CAS GLIATO. Cap. XXVI.

Causa molta es subita suffocatione: perche si fors ma in certi pez Zuoli (alquanto duri.)

(RIMEDII,)

Per antidoto dassi a questi patienti il cagliaruo so lo con aceto, e costrignemoli a spesso beuere. Conferia scono le soglie secche del calamento, est il sugo, o la radice, o il liquore del silsio con poscazil thimo con un no, anchora e \* la lissi uia. Non gli si uuol dare alcuna cosa, che sia salsa, per che piu sortemente si siri se gneria il latte, e s'indurarebbe in cascio. Non è da te tare il uomito, che mentre uuol uscire, suffoca chiuden do le strette ze de li meati del stomaco.

(SEGNI) DEL LITARGIO RIO. Cap. XXVII.

Con molta grauezza aggraua lo siomaco, il ueno tre, e gli intestmi, e con grauissimi tormenti: per il suo

graue peso tal'hora rompe le budella, e (reprime l'uris na, gonsia) corpose piglia colore di piombo.

(RIMEDII.)

ni diceno del terebinto) con uino (dramme otto di mir ra, abfinthio, hissopo, seme d'apio) ouero peuere, o siori di ligustro con uino: il sterco di palumbe secco con nar do, e umo.

(SEGNI) DE L'ARGENTO VI

VO. Cap. XXVIII.

Fa i medesimi nocumenti, che il litargirio.

(RIMEDII.)

I medefimi del litargirio: particolarmente gioua dopo'l uomito il latte beuuto (in molta copia: alcuni diceno il latte beuuto nanzi il uomito.)

(SEGNI) DE LA CALCINA DE LA

SANDARACA E DE L'ORPI

MENTO. Cap. XXIX.

Beuuto ciascuno di questi causa dolori con grauis sima corrosione di uentre, e d'intestmi.

(RIMEDII.)

Voglionosi dare tutte quelle cose, che sieno atte a reprimere, rendere il uomito facile, e far lubrico il cors poscome è il sugo del maluauischio, e de la malua. Dassi appresso la decottione del seme di lino, o del trago sormentaggio, de l'oriza, anchora il latte cos piosamente beuuto con acqua mulsa, i brodi grassi, i buoni sughi.

## SESTO. 294 (SEGNI) DEL LEPORE MARI NO. Cap. XXX.

ma/H

Chi ha beuuto il lepore marino ha gusio che rapo presenta il setore come de pesci putresatti, o in pros cesso di tempo il uentre è cruciato da dolori. e l'urina è soppressa, e se pur esce talhora riserisce colore di pur pura: ha oltra ciò in odio tutti i pesci. Siegue sudore se tido, uomito colerico, e tal'hora misio con sangue.

(RIMEDII.)

Daglifi il latte asinino, o il um passo di continouo, e la decottione della radice, o de le foglie di malua, o la radice, di pan porcino trita con umo, o il liquore dello elleboro negro, o della scammonea con acqua mulsa: di acini di melagrana o di cedria trita con umo (dramama una.) gioua contra quesso ueneno anchora il sanz que de l'oca fresco e caldo del suo medesimo calore beuuto: en hauendo in odio tutt'altri pesci mangiano uolontieri i soli cancri de siumi, e gli beueno triti con umo: (cuocenogli per subitano rimedio.) come uncominciano amare i pesci; quesso è lo indicio, e la speran Za di sua salute.

(SEGNI) DE LA RVBETA. Cap. XXXI.

La rubeta rana palustre presa (in cibo ò in beuan da) genera gonsiamenti del corpo con pallidez a siz mile al busso: difficulta di spirito, puzzore di fiato, spargimento di seme contra sua uoglia, tal'hora sinz ghio zo.

(RIMEDII.)

Facilmente questi si sanano dopo'l uomito beuenz do um puro in molta copia, e due dramme di radice di canna, o due di giunco odorato quadrato (cipez ro). Si deggono fare essercitare, e correre per rispetto, per la pigrez Za stupe fattiua, ne la quale incorreno, e lauasi ogni di.

(SEGNI) DE LA SANGVISVO

GA, Cap. XXXII.

Inghiottite con l'acqua le sanguisughe nel discensidere s'attaccano alla boca del uentricello, e danno ses gno come d'uno, che sugga. La salamuora sorbita, e il sugo cirenaico, o le soglie del silsio, o della bieta con aceto le rimuoue, e scaccia (o neue con posca) Il salniz tro gargarizato con acqua, o'l uetriuolo con aceto. se sieno attaccate al goz (gutture) fagli discendere in acqua calda (postaui dentro farina de lupini) tenza ga l'acqua fredda in bocca, che salteranno suori le san guisughe.

BORO, ET ALTRE COSE, CHE
SI DANNO PER SANITA,
E PER CAVSA DI SAL
VEZZA. Cap. XXXIII.

Non è da passare cosi imprudentemente di quelle medicine, che si danno per causa di salute, es esse cau sano pericoli non minori de gli altri ueleni: quaz li sono lo elleboro bianco, la tapsia, l'elaterio, e l'agarico negro: ouero suffocano, o purgano piu

di quello, che bisogna.

in face

植物

organ,

Paris !

116

wido.

ion's

ACRES TO

9917

1000

The

LIL

yil

(RIMEDII)

Quando suffocano, si curano con li rimedy mostra ti contra li funghi:ma se purgassero oltra l'intentio: ne, il rimedio loro sono tutte quelle che supprimeno gli escrementi. Non sono anche d'hauer in poca consi deratione alcun'altre medicine, che se ben paiono sur poco nocimento, pur tal'hora arrecano pericolo della uita, come sono la ruta seluatica, la nigella, es i nuo: ui ghiacci, contra cui il solo uomito pò, bastare: cosi co tra l'axo, che è il siore della spina del medesimo no: me: (alcuni chiamano cardo spinoso.)

(SEGNI) DE L'ACQVA ERED.

DA. Cap. XXXIIII.

L'acqua fredda uniuersalmente ratto beuuta in un fiato sen a interspirare, es il uin puro, o'l uino passo beuuti copiosamente, e massime dopo l'esser uscito del bagno, o l'hauer corso, o essersi trauagliosamente esser citato sa dolori, e suffocatione.

(RIMEDII.)

Il salasso della uena toglie ogni pericolo che sopra sta. Tanto basti hauer detto de i segni accidenti de ue leni, e de rimedi loro, e del modo di guardarsi. Soga giungeremo gli antidoti, i quali sono necessari, ottimi e di subito aiuto contra questi, communemente usati, quali sono il Mitridate, che è satto di sangui, e quello che è satto di scingo (cio è di cocodrillo terrestre) ma perche le loro descrittioni sono poste ne gliatidotari,

qui rimarremo di dirle.

DE LI VELENOSI ANIMALI, e del can rabbiose. Cap. XXXV.

Fuil nostro proponimento, per abbracciar tutto'l corpo della medicina, ragionare de i mortiferi ueleni, e de gli anima!i uelenosi, come di cosa non meno a pro fessori di medicina de l'altre necessaria: Pero che dalle cose che insegniamo, apparano quali sieno cofaceuoli rimedy, a liberare gli huommi da perigli, da dolori, da tormenti, e da piu altri mali assai. E questo presente trattato sommariamente si divide in due parti si cos me dicemmo da principio anchora. Quella oue si ra giona delle bestie uelenifere, si chiama theriaca (dalla denomination commmune de tutti i serpenti) l'altra, che tratta dello apparecchio, e resistenza de ueleni, è detta alexipharmaca. laqual cosa gia pertrattata, hos ra isplicaremo quanto soglia accadere in ciascuna particella de l'altra parte, parimente e quello che pos sa porgere l'aiuto. Principalmente è bisogno che'l me dico habbia ogni cosa parata per la necessita, che spes so ne strigne. Pochissimi sono i ueleni, o gli animali ue lenosi, che tardino in le sue operationi, e traggano in lungo le infermita. Moltissimi poi quelli, che tosso uca cideno. Quelli che con deliberatione di precedente consiglio insidiano alla uita altrui, in cosi fatta guisa temperano i suoi ueleni, che uogliono ad ogni modo, che'l loro prauo pensiero sortisca effetto certissimo. Parimente quelli, che o per conscientia del peccato los

Pho

1

224

14

10

116

Kell

El.

ALC: N

No.

Main

1566

102

验证

I Prince

William

Mercha.

Zii i

100

ALL K

No. of

ro, d da qualche tristo auenimento oppressi si sono auelenati, quali poi, o conosciuti da altri, ò petiti sono fatti già disiderosi di piu lugamete uiuere, hanno biso gno di subitano aiuto. Oltra ciò gli auersari, che aue lenano le saette, e l'armi, che usano contra nemici, o le fonti, ò pozzi ordiscono di dare indubitata morte sen T'alcu rimedio: da le quali auenga pero che non inco timente, ma pur non molto dopo nuoceno, onde se tos sto preuenendo co i rimedy non soccorriamo, fia poi ogni aiuto uano, quando la uiolenza del ueneno cor rompendo occupa i corpi. E perciò non è da pertrate tare temerariamente, ne con cosi poca diligen La ques sta materia: che come l'arte suole ne l'altre afflittios nizcosi in questa doni a mortali sa'uezza.e questo era il modo, che solo istimarono essere gli antichi nostri in quella parte della medicina curatiua, che chiama= no therapeutica. I piu giouani l'hano disgiunta, & ha nola chiamata precautione, e modo di anteuertire.uo lendo porre un mez zo tra la curatiua, e la preservatio ua:oltra modo ingannati da persuasione, e uerisimi glian affai lieue, et da non effere punto prezzas ta. Contendeuano essere ne corpi humani tre slati uno di sanita, l'altro d'infermita, co un terzo me Zano era quesii dui, nelquale pare a noi di star bene, facile è nondimeno incorrere ne l'ins fermita, ne pericoli:per certo loro podere, che hans no di corrompere i corpi:come si po uedere ne i morsi. cati da cani rabbiosi, nondimeno che non temeno l'ac

que: es in quelli che hanno beuuto le cantarelle, pur non sono anchora trauagliati da dolori, e difficulta di urina. E come nel corpo humano sono tre stati, cost an che dissero essere a proportione diuisa l'arte in tre parti in quella che conserua la sanita, in quella, che pro hibisce, che non s'uncorra ne l'egritudine, er in quella che co i rimedy procura la sanita. Contra quali si pò cosi rissondere prima per la loro medesima ragione che non sono tre, ma quattro i stati del corpo humas no.In quel modo, che alcuni, che infermi no sono, ma p la soprasiante causa di liggieri sono per infermarsi: cosi altri sono non anchora dalla precedente infermis ta renduti al pristino suo essere sano: come si uede in quelli, che pur dianzi furono lasciati d'alcun male, non però sonosi riualuti, ne hanno ripigliato l'anti= che forze anchora. Ma come la cura de l'infermitadi pertiene alla medicina curativa; parimente deesi a que Ra sottoporre quell'altra parte, laquale insegna pros pulsare li soprassanti mali. Hor ecco in la precautione s'usano ualidissimi rimedy, profondamente scarificae re il luoco, abbrusciare, circoncidere, imporre corrosio ui, dar beueraggi, e far molt'altre cose. Sono alcuni, che sono si di mente priui, che niegano chiamarsi rime dy quelli, che usiamo ad iscacciare l'infermita. & è malageuole a dire di ciò la ragione: quando lo nome istesso della precautione, e'l modo de l'operare ci dis mostrano questi essere rimedy. Meraviglia è, che alla diuisioneposto non habbiano quelli, che habitano in parte,

1/1/10

Lin

1117

mel:

ρİШ

171

1/14

int

1

parte, ou'è pestifero l'acre; non sono anchora appesta: ti,ma tosto per la mala dissositione de l'aria infetta ui cino sono ad ammorbarsi. Potrebbe dire alcuno, che tutti i precetti di conseruare la sanità sono parte de la precautione. Con questi cerchiamo di stabilire i corpi, e rendergli sicuri da l'essere offest, che l'infermità non preuagliano a loro: e per tanto è da dire, che le parti de la medicina non deggono rissondere a gli stati del corpo : ma per i segni, e per quella parte che tratta de li segni, osseruare la natura in ciascuno sepas ratamente da gli altri. Non è dunque altrimente da insistere piu contra cosioro. Piu tosto è da notare che i nocimenti de ueleni o de uelenosi, che mancano de la cognitione de la causa e de la ragione, sono detti anes tiologeti, ugualmente & i rimedy loro, e percio è ques stione de l'arte, che si fonda ne la ratiocinatiua, e ne l'osseruan a, che la ragione poi ha già conferma: to. Ne per se in tutto è però uero: ma sempre quello, che è tratto in lungo, er di niuno uso in opera alcuna, è d'una difficile coniettura; e se ben manca perfettamens te de la propria ragione de le cause, et è solito auenire ne i ueleni mortiferi, e ne gli animali uelenosi; nondiz meno in tutto non passa, che non si conosca, e meno ma ca de la ragione de la causa quello, che ne l'operatione inutile, che da occasione à curare. Ma piu tosso da quel lo principiando alcuno potra confermare la fede, e la liberta sua di parlare de la cognitione de le cose occul te:per la menoman a loro non differiscono da i nostri

fenfi,ma da l'altre corrisponden le tra loro manifesta mente si comprendeno. Diocle nel suo commentario a Plistarcho pienamente scrisse tutto questo modo in sie mili parole. Puossi conoscere in altre non poche, ma nelle uipere, e ne scorpioni, o altri simili, quali quasi a pena si ueggono, e nondimeno arrecano causa de grandissimi pericoli, e dolori. Difficilmente per la picciole Zza loro si scorgeno, e sono di poche for Ze del corpo, agli altri animali lungamente inferiori. Di quata grandez Za di corpo istimarebbe alcuno esse re il scorpione, risquardando la offesa della sua punin ra, e cosi di tutti gli altri neceuoli animali. Alcuni di loro causano dolori grauissimi, altri corrompeno, altri ammu Zano incontinente. Il phalangio talmens ce co'l morso auelena, che malamente dispone tutto'l corpo. Veramente dalla corporatura non si potra conoscere la loro uehemen La sendo di si picciola mac china. costa dunque appresso tutti cio essere secons do le dispositioni. Ma quello, che manifestamente è conosciuto, perche ha certa for Za di corrompere, las qual mista ne i corpi è causa de li mali, che auengo= no, da tutti si concede, & è per commune consentie mento creduto. Non fia dunque alcuno si contumas ce, ne di contendere cosi disideroso, che dica d'als tronde procedere queste afflittioni, e non dalla mate ria corrottiua, che tenti anche solamente una parte del corpo. E certamente questo era, che deueua mostra re il consultore de l'artetra l'altre cose utili al magis Marija Marija

Majo

大日本 から は いう

13,

(4)

Herio, la causa commune: accioche niuna cosa ci potes se offendere in tutte, se bene hauessemo ignorato le pro prieta particolari:e per questa causa Erasistrato burs leuolmente accusando la contumacia de gli empirici, (che non hanno se non la sola isperien a:) applicò la causa a quelle cose, che mancauano della cognitione, e delle ragione delle cause, del tutto negando la caus sa universale delle infermita essere incomprehensibile: e ciò apertamente iscrisse nel suo commentario intitolato, de le cause. (Ne giudico douersi tolerare quelli che diceuano in tuni i mali contentarsi d'una uulgataragione di medicare) perche saremo in alcus ne cose contenuti d'una consueta cura come ne ueles ni, e ne morsi de uelenosi. Ne sodisfaria la ossera uança separandola in tutto dalla cognitione delle cause, (l'osseruatione) poi per ciascun genere non \* Ma che sia si pò comprendere una possanza atta a corrompere, o alterare talmens te i corpi, che ne siegua il morire. Quello dimostra in genere non in specie la curatiua, con laquale s'in = debboliscono le for Ze, e si unceno, ilche soggiur.se. Viene alcuno a l'acqua dolce, & idonea a bere, & inanzi (l'osseruatione) al uomito a dilatar la ferita, a succhiarla, uentosarla, scarificarla, darle il fuoco, importe medicine ualidissime, oultimamente tagliar uia la parte:e cosi con ragion discorse, che alcuni ris medij applicati di fuori, e nella cotica potrebbeno rist Rere alla corrottioe, che penetraua piu profondamete.

E queste cose proposte da Erasistrato sono ueramente uere. Ma è bene da merauigliare de li methodici, quali niegano quella corrottiua uiolen la trascorsa ne i cors pi essere causa de i laboriosi trauagli:ma essere sola: mente un modo, inettamente insisseno, e ne le uoci, e ne i nomi. Esti chiamano quella forza induttina de la cors rottione, descendente ne i corpi phthoropoion, ma al far la corrottione de la causa, non essere biscono d'al= cun'altra cosa. Diceno anchora che questo nome par= sippos, e questo anacalyptein sono simili a l'altre uoci, un cui certe parti de dittioni non sono comprendute per la uertu, ma per la nuda pronontia. E come quelle uori parsippos, & anacalyptein non hanno alcuna principale significatione, cosi anchora questo uerbo phthoropoiein ha dimostratione di moto, ma non ua: lore. Di quindi passano a le differenze de le cause, e mo Ilrano alcune essere primo incomincianti inanzi, les quali fatta poi l'affettione sono separate dal corpo: quali sono fatica, freddo, caldo, er altri simigliati. Al= tre continenti, e dureuoli poi che hanno eccitato l'egri tudine: cio è quando sono presenti, non ui sono i loro effetti:e crescendo, gli effetti aumentano:e come discres scono, sminuiscono: e cessando, anch'essi terminano: ponno per se medesimamente facendo fine dissepararo si da i fortuiti auenimenti. queste sono le approuatissi= me differen Le de le cause appresso loro: a niuna de les quali si po applicare la noce phthoropoio. Negano es= sere precedente, che permanga la passione, e non si -

195

14

discopagni dal corpo. Non si pò chiamare cotincte, ps che d'altrode uiene il nocimeto:ne altrimete fassi, che nel mor so del can rabbio so. Tal che se non è preceden= te, ne continente, ne per se facente fine, non potra esses re insiemecausa. E se phthoropoios no si pò applicare ad alcuna de le dette causezbisogna concedere, che cau sa anche non sia cosi detto, or affermato gli si deue cer to concedere tra nomi esserne alcuni, le cui parti sieno significative di nulla, ma sieno proferite con la nuda pronontia sola.non cosi però di tutti auiene, ma de po chissimi. ne questo uerbo poiein, cio è fare, contenuto in questa parola phthoropoiem, è simile a gli altri nomi assonti. Questa noce massime ha il proprio, signi ficato, in quel modo che phehoras, cio è corrottione, dis nota significan la de la mutatione fatta in peggio: cost il uerbo poiein, cio è fare, si deue pigliare da se medes simo niuna cosa dimostrante de la uoce de la corroto tione, che ha congiunta seco. Altrimète diuerrebbe ins certo, e sen la significatione il nome, che tutti intendes no, ne è dissimile a queste uoci paidi, echein, dipsos il eui significato po esser tale, al fanciullo hauer sete. Il che se danno da la corrottione ai sani farsi l'infermis ta, concedeno anchora il fare, se alcuna cosa è, che face cia corrottione. Tutto ciò che fa, e opera qualche cosa dimostra se essere la causa di tutta l'operatione nei corpi:e questo massime appare ne i mortiferi ueleni, et in questi, che sono infusi ne i corpi. Ma diceno che si deue sottoporre causa qualunque si sia in alcuna sorte sous

di cause. Quiui anchora trascorrono, non fatta l'intie ra diuisió e. Dogmatici diceno la causa esser parte pre parante, parte continente, qual'è la febbre de l'inqui? naglie, e gli hulceri de l'inguinaglie. Quelle anchora, che per je ste sse fanno fine, & euento assisteno alle cau se sono tra queste, e separate come la caduta dalla rota tura, In somma quandunque serà causa secondo la pro pria uertu, e natura, allhora non ser à compresa sotto alcuna divisione delle cause. Sia come diceno i greci mochtera, cio è origine di futica, e di malo, benche no sia causa, nondimeno è contenuta sotto la natura delle cause disspecie consimile, ma che phihoropio cio è mor tifero sia causazil nome lo arguisce, e piu apertamente si dimostra nelle cose contingenti. che altra causa s'isti ma dopo la morficatura de l'animale de la infettione, che la possanza de l'animale, e'l ueleno trasfuso ne i corpi. Conciosia che cosa tale non po essere causata da freddo, ne da caldo, ne da crudita, ne da altra cosa consimile. Ma perche quessi godeno delle differe Le de le cause, chiamandone altre precedenti, & altre contis nenti, è da dire contra loro questa causa essere a l'uno de dui modi, l'uno precedente l'effetto, es preoccupa: tiuo deila sostan ja del corpo, l'altro contenente, erche assiste a l'affettion presente, laquale rimossa, si rimoue no anche tutti i suoi accidenti.ma di ciò tanto basti hauerne detto. Conchiudiamo la causa induttiua della corrottione essere manisestissima. & il precedente ter mine è da far quiui. Inanzi che l'egritudini insurgas W/E

Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Supply Su

ж

no, con uarij modi è da ripurgare, fin che habbiamole del tutto scacciate dal corpo:parte trahendo la mates ria di fuori da fili medesimi luochi, ond'è intrata, par te manzi che piu altamente penetri, e s'adherisca a la intestini, costringendola ad altra parte, oue non sia la uertu principale de l'huomo: e co li beueraggi dati dis pandola, e temperandola primo che preuenga, e dis scenda nel corpo. Tal'hora sono istratti fuori i mortife ri ueleni co i uomiti frequenti:ma i morsi de uelenose co'l taglio profondo, con le uentose, co'l succhiare, con la circoncisione, e co'l troncare la parte alcuna uolta. Si reprimeno i ueneni con le medicine agrissime infu se,0 imposte questi sogliono comprimere i uenene e dissoluergli. Rimane la forza loro anche estinta co'l beuere uin puro o passo, ò co'l mangiare cos se contrarie, che sieno agre. Communemente poè conferiscono la purgatione del corpo, la prouocatio> ne del sudore, e molt'altre cose, come noi partico larmente dimostraremo . è necessario non solamenz te la materia corrompente si habbia proposto un fine, una meta, ma la grande Zza, & il tems po. Da quessi i rimedy pigliano molte, e grans dissime differenze: da la grandezza, perche ne mortiferi ueleni, o ne morsi de uelenosi, altri ò apz portano il pericolo di fatto, altri generano putrefato tione, altri causano dolori piu, o meno graui, altri a pena cedeno alle medicine, altri piu o manco noiosi tormentano con altri noceuoli modi.

pp iiij

contra quelli apportatori de pericoli unolsi soccorrere con rimedy, che gaiardamente ripugnino: contra i mis nori procedesi co i piu lieui. Saria tropo disconueneno le ne grani casi usare i piu lieui rimedi, e trarre in pes riglio altrui con cosi satta guisa di curare: ne piu lieui casi usar cura precipitosa, e uiolenta, e senza causator mentare il corpo. In pronto sono le deliberationi del tempo: alcuni di subito arrecano pericoli, e precipitose disturbationi, alcun'altre poi traggono piu in lugo, o in piu breue tepo. Co i frettolosi unolsi infretta ouiar con moltitudine de rimedi a porgere aiuto, co i tardi puossi piu tardamente procedere. Queste dunque con mediocre ragion de l'arte sono state determinate da noi: tranalichiamo a dimostrare le particolarita di cia scuno.

DEI SEGNI DEL CAN RABBIO

so,e de li morsicati da lui. Cap. XXXVI.

Mabbiamo antiposto a tutti gli altri il raggionas mento del cane rabbioso per essere animale molto sas miliare a l'huomo, es abbondante: spesso arrabbia, e muore: è difficil cosa guardarsi da lui onde è quasi me euitabile il pericolo, se non ci opponiamo con la mole titudine de li rimedy. Il cane per lo piu diviene rabs bioso ne gli caldi estremissimi, benche tal siata anchos ra ne i freddi lunghi. satto rabbioso non uvole mane giare ne bere: manda suori de la bocca, e del naso mole ta slemma spumosa. ha il suo guardo torvo, e di mage gior tristitia del solito: senza abbaiare aventasi a gli

THE.

TES

がある

97

N/SI

arti ju k

huomini, or a le bestie, morde i domestici, e i strani. Allhora non arreca altra noia, che il dolore secons do la qualita, et quantita de la piaga. Doppo s'incore rene la infermita detta da Greci hydrophobico, che uuol dire temen Za de l'acqua: que sta viene con spasie mo de nerui, o rossore in tutto il corpo, e massime nel uolto:co sudore, e dimentica la di se, o de domestici. Al cuni fuggono la luce, altri di cotinouo sono tormetati da (fieri) dolori. Alcuni abbaiano a guisa de cani, et accorrono addosso altrui, e mordono, e fannogli arrab biare, com'essinó habbiamo p l'historie inteso che ne sia soprauiuuto suor ch'uno, o dui. Eudemo testimonia esserne scapato uno Alcuni diceno Themisone medico essere incorso in gsta infermita, e essere saluato. Altri seruedo ad un'amico suo, che temeua de l'acqua cadde ne la medesima infermita, ne puote ridursi a sanita se non con molti trauagli. Difficilissima cosa è sanare questa mala dispositione. Ben è uero che nanti questo hauer paura de l'acqua noi ne habbiamo sanati assai, e sappiamo esserne flati sanati da gli altri.

RIMEDII DE MORSICATI DA can rabbioso. Cap. XXXVII.

In due parti si divide la somma di questa cura: l'uz na è commune, laquale s'usa m tutti i morsicamenti de animali velenosi. l'altra è particolare nel morso del can rabbioso, laquale a molti è stata di giouamento, ad altri doppo longo tempo dal morso hauuto mutile. Isposta primo questa, poi mostraremo la commune.

Bisogna primo abbrusciare i cancri de siumi con suoco de sarmenti de uite alba, e servare la cenere trita:oltra cio deuest hauer riposta la radice de la gétiana, pesta, e criuellata. Quando alcuno sara morsicato da can rabbioso si pigliano quattro bicchieri di uino puro, duo cocchiari della cenere de cancri, uno di radice di gentiana, si mischiano insieme a guisa di polenta, e da nosi a beuere dal primo fin al quarto giorno. Dal prin cipio dassi questa misura. Ma se fossero passati dui,o tre di, la misura delle sopradette cose unol essere tris plicata.e contra'l morso del can rabbioso, potentisse mo sopra tutti glialtri è questo rimedio, e solo questo d molti è stato sufficiente alla salue Zza. Puossi usare con molta confiden la. Non è pero che non possiamo usare anche altri medicamenti contra un tanto pericolo. An zi occorrendo è molto meglio anche piu di quel, che bisogni sofferire i disturbi delle medicine, che peris colare per negligen a. Non sono da temere cosi le pia ghe grandine morsi de cani rabbiosi come le picciole: perche l'uscita del molto sangue ne le grandi tragge fuori seco del ueleno, ilche non si fa in le picciole. Si dee neile piaghe maggiori leuar la carne sciolta dalla sus consmouanza, e scarificare intorno con fero ro i labbri della ferita, e se fossero accostati insieme con l'hamo tagliarli. Ma sieno grandi le ferite, o piccciole si uog'iono d'ogn'untorno i luochi circostanti piu pro fondamente scarnificare, accioche uscendo il molto san que si faccia rissien a al ueneno, che non possa penes

120

17.5

113

116

defina

Saily.

Maria Maria

100円

406

100

Elep

**VIII** 

ida

MUH

(A)

Ħ

trare piu a dentro. Validissimo rimedio, ad estragges re la potenza di questo ueleno è la uentosa apposta con molta fiamma.

DE L'ADVSTIONE. Cap. XXXVIII.

Contra tutte le uelenose percosse l'adustione è ris medio ispeditissimo. Il fuoco è piu d'ogni qualunque altra for la potente: uince il ueleno, e uietagli che non possa penetrar dentro:e quella parte domata dal fuo= co,rimanendoui per assai tempo l'essulceration nel re sto della cura non sa solutione del male di poco mos mento. Però deuest sar cadere la crosta, accioche sotto quella non si saldi l'hulcere, Ma se si può fare, serbinos si l'essulceragioni tanto quelle, che s'infiammano, qua to quelle che diuengono sordide. Il che ne prestera il falsume, postoui sopra l'aglio seluatico trito, e la cipole la:il liquore cirenaico, ouero che da paesi è detto mes dico, o parthiano: cosi anchora le grana di tritico mas Hicate, & intere imposse. Queste p la contrattione de l'humore sanno gonsiare le serite, le masticate alcuni credeno che dal digiuno di chi le mastica habbiano certa propria uertu di risistere al ueleno. Ma questo non costa, pure oportunamente s'usano. Se nati il qua ratesimo di, coe spesso auiene, le ferite si cogiugessero, uoglionosi aprire con le mani, circocidedo e tagliado, e ado bisognasse deesi darle il fuoco. Coe possa il tepo statuito, allbora si lasciano peruenire alla cicatrice le essulceragioni.cuopresi il luoco co impiastro fatto di sale, e d'indi a pochi giorni imspergesi tutto'l luoco di Seneua,

995

DE LA RAGION DEL VIVE.

re nel morso del can rabbioso. Cap. XXXIX.

Tale è la cura contra'l morso del can rabbioso. necessario ordinare la ragione del uiuere contraria a questo ueneno, perche uenga a scemare, es astringere la forza sua, e prohibire che non discenda alle parti in terne: che preuenendo ripugnano contra la sua uiolen Za.e l'uno e l'altro di questi dui effetti po prestare il uino puro beuuto, il latte e'l uin passo, menomano la sua acrimonia, fanno il medesimo effetto l'aglio,i por ri, le cipolle: difficilmente si mutano nel fiomaco, e per molti giorni ui rimangono le loro qualitadi:nel cui te po non sono uinti, ne permutati da for Za alcuna cors rottiua, ma piu tosto la conuincono. S'usano anchora gli antidoti, cio è la theriaca, e quella ch'è detta eupa= toria, e'l Mitridate, e tutte l'altre fatte de molti aros matici. Tutti gli odoramenti conuengono tra se di uer tu e di sostan le quasi immutabili, e perciò signoreggia no i corpi. Questo è il modo nella ragion del uiuere. E da sapere che la temen la de l'acqua no ha certa, e fini ta misura di tempo: peroche tal'hora si scuopre tra il quarantesimo di, qualche siata tra sei mesi, es alcuna uolta in tempo d'un anno, come habbiamo ueduto. Al cuni diceno essersi scopta dopo'l settimo anno dal di della morsicatura. Dal principio questa è la cura del morso del can rabbioso. Ma se dal cominciameto sono pretermessi questi aiuti, inuano s'adopra ferro o fuo: co. Quello, che è gia penetrato, non si potria riuocare

三年 三

17869

7-5

138

153

15

1

Militie

120

1

TELL

151

OUT

my /r

11/1

SHEET SHEET

14 770

MON

MO PL

My. E

201

MI

018

61

al sommo: si che niuna utilita seguirebbe, et inutilmete si tormentariano i corpi. Vi è un'altro modo di cus rare : la purgatione dunque darà gran giouamento, scacciando insieme co'l moto trammuta l'habito del corpo: e serà la hiera, in cui sia la colloquintida: gioua anchora il latte schisto (cio è scissile) potente a purgas re, e domare il ueleno. I cibi agri, & i uini puri, co i quali si rintuz la la for la del ueleno, si deggono usare ogni di . Deggonsi prouocare i sudori inanzi, e doppo il cibo. per ogni particella in tutto il corpo des uesi mspergere il dropacismo, e sinapismo: ma di tutti i giouamenti efficacissimo è l'elleborismo. Questo con ogni confiden a si pò usare: non una,o due, ma piu uolte si ponno anche gli altri detti rimedi usare, nano Zi il quarantesimo giorno, e doppo. di tanto podere è questo rimedio, che alcuni, che gia hano cominciato a temere de l'acqua, preso l'elleboro subito che hanno co minciato a sentire l'impeto del ueleno sonosi seruati: ma come sono presi, ne lo elleboro piu gli po saluare. Habbiamo istosto ne lo epilogo di sopra la cura, che si debbe tenere nel morso del can rabbioso. Horatrap: passaremo a gli altri animali, che co'l morso aueles nano. primo scriueremo i segni, de loro ueleni, poi porremo la cura commune de tutti, & appresso i proprii particolari applicati a ciascuno animale, dis mostraremo anchora le cure desperate, e senza ris medio.

SEGNI DE FALANGII. Cap. XL.

Il luoco morficato da falangy rossegia, & è dis
stunto come de certi ponti, non ensia però, ne molto cal
do è il luoco: ma rossegia, e mediocremente inhumidi
sce. Siegueno in tutto il corpo tremori, e circa le lacche
delle gambe (la parte opposta al ginocchio) e le inguis
neglie distiramenti simili a spasimi e circa i lombi sie
gueno contrattioni, o una continua uoglia d'urinas
re, e molte difficulta in mandar suori le soperfluita.
per tutta la cotica viene un sudor freddo gli occhi dis
uengono lagrimosi, con qualche offuscatione di vista.

90

189

1.80

Blo

196

1903

In

100

SEGNI DE LA SCOLOPEN:

DRA. Cap. XLI.

Il morso della scolopendra detta ophiostene como munemente sa liuido intorno il luoco, e putresassi. Tas l'hora vien simile alla seccia, piu di rado rosseggia, in continente dopo'l morso comincia ad essulcerarsi il luoco d'essulceratione laboriosa, e che dissicilmente si soffre. Si sente oltra ciò i tutto'l corpo coe una spiura.

SEGNI DEL SCORPIONE

THE Cap. To See MIII.

Dopo'l morso di subito comincia ad infiammarsi il luoco: s'undura, rosseggia, e sopra modo s'affredda con dolore hora gran caldo, hora gran freddo camo bieuolmente occupa il corpo: cosi il dolore hora cres sce hora menoma. Vengono oltra ciò sudori, horrori, tremori, e gelo de l'estreme parti del corpo. S'ensiano le inguinaglie, e uento con strepito intorno al sedere, i

7. 1

18rd

理論

The same

1666

Bur.

DE T

19.50

My.

S)uf

(10)

pelis'arricciano, la cotica si discolora, fassi il dolore in tutta la cotica, come causato da punture d'ago.

# SEGNI DE LA PASTINACA MA

RINA. Cap. XLIII.

Graui, et insopporteuoli dolori sono causati da que sto morso, continoui spasimi, stanchez za, uigilia im e becillita, e alienatione di menterpoi la perdita della uoce, e la nebbia dinanzi agli occhi. Il luoco percose so, e propinque (parti) negreggiano intorno, e a toce carle sono senza senso e se alcuo preme co le dita il luo co, esce humor negro, grosso, corrotto, e di malo odore.

GNO. Cap. XLIIII.

Intorno al morso di questo animale è la infiamma tione, e si lieua una uessica negra, piena di marcia . le parti uicine fanno si liuide: rotta la uessica siegue hulce re pascentesi, non dissimile a quelli, che uanno serpens do. Accrescono anchora grauissimi tormenti d'inte-Stini, difficulta d'urina, e slusso di freddo sudore da ogni parte.

SEGNI DE LA VIPERA. Cap. XLV.

Il luoco offeso s'enfia, e si secca per il morso della ui perazuiene di color bianco, e de la serita esce sangue corrotto, dal principio alquanto pingue, e poi sanguiz gno, si lieuano le uessiche, quali in gli abbrusciati, co certo che nelle circostanti parti pascenti, non solamen te è nel sommo della cotica, ma penetra nelle piu prosfonde parti, s'insangumano le gingiue, co intorno

al fegato utè infiammatione addutta. Souraggion; gono torcimenti, uomiti colerici, sonnolen e, difficulta d'urma, e sudori freddi.

SEGNI DE LA SCITHALE, E

de l'amphisbena. Cap. XLVI.

Hanno i medesimi segni, i medesimi rimedy però particolarmente non scriueremo di loro.

SEGNI DEL DRYINO. Cap. XLVII.

Dolori graui sono causati dal cosiui morso, e lieuaz nosi le uessiche, esce suori marcia acquosa, torcimenti seguono, e mordicamenti.

SEGNI DE L'HEMOR :

ROO. Cap. XLVIII.

Dolorosi tormenti segueno il morso de l'hemorroo, e per la continuatione de dolori si rendeno piu breui i corpi, e piu angusti. Molta uscita è dal morso. e se cicatrice sosse maltra parte del corpo, essa anche man da il sangue, gli escremeti da basso sono sanguigni, et il sangue uscente è cagliato in pezzi. Dal polmone tos seno il sangue, e uomitao il sangue senza alcu rimedio.

SEGNI DE LA DIPSA:

DE, Cap. XLIX.

Doppo il morso di questo animale segue una ens fiagione non costretta, es una tanta sete, che non pò satiarsi, ne si pò intermettere : e benche beuano molto copiosamente; nondimeno hanno sempre la medesie ma sete: ne altrimente ciò senteno, come se niente bauessero beuuto. Ne per lo molto bere menoma però

unqua

unqua la sete, ma sempre è quella isiessa: Però è chiamata prester, & causon la detta dipsade.

SEGNO DE L'HIDRO.

Cap. L.

L'hulcere fatto dal suo morso si dilata, cresce, e uien liuido suori esce acquoso humore, negro, di malo odore, o in molta copia, quale esce di que mali, che uanno serpendo.

# SEGNI DEL CENS

MAIL

M B

100

CRHO. Cap. LI.

Il morso di questo è simile al morso della uiperaz siegue putrida essulceratione, e dopo una enfiatura siz mile a l'hidropisia escono carnizfortemente s'addorz meno. Testifica Erasistrato il segato, (la uessica) l'inte stino grosso chiamato colo essere compressore tagliaz ti i loro corpi essersi quasi trouate corrotte tutte quelz le parti.

SEGNI DE LA CERASTE. Cap. LII.

Il luoco morficato dalla ceraste s'ensia con dureza Za, e lieua le uessiche, esce suori sangue corrotto, quala che uolta negro, tal'hora pallido, e rosseggia. S'ena siano tutti. Si driz Za il membro, s'aliena la mente, os suscensia una nebbia la ueduta: muoreno a l'ultimo di spa simo come i gelati.

# SEGNI DE L'ASPIDE.

Cap. LIII.

È picciolo, sen la enfiatura, a guisa della puntura d'un'ago il morso de l'aspide non molto sangue esce,

ma poco, e negro. di subito una caligine annebbia gli occhi; in tutto'l corpo dolore molteplice, ma lieue pò, non senza qualche piacere. Però disse Nicandro e bes ne, che muore senza dolore l'huomo, mutarsi il colos re, e uerdeggia no mediocre dolore di stomaco. la fron te di continouo si conuelle. le palpebre tremano quasi senza senso. e la morte spazza questi tali che non passa la terza parte del giorno.

SEGNI DEL BASILISCO. CAP. LIIII.

Erasistrato nel commentario suo iscritto de rimes di, e de ueleni dice questo del basilisco. Quado ha mor sicato alcuno, che la piaga siaueggia di colore inchis nante a l'oro.

I segni accidéti de gli animali, che auelenano co'l mor so tali sono.

Hora trappasseremo a i rimedy, e primo diremo de li communi.

CVRA COMMVNE DE MORSI DE TVT= ti gli animali uelenosi. Cap. LV.

Lo primo rimedio, che si couiene, è succhiare la pia ga da se medesimo no bisogna, che'l succhiatore sia a digiuno, ma che habbi ina i magiato qualche cosa, do poi lauato la bocca co uino coltra ciò ritenga un poco d'olio in bocca, poi succhi la piagate detto luoco si uuol somentare, con una spongia, e poi scarnisicarlo as sai bene a dentro, per attraggere la materia uelenosa da piu prosonda parte: nodimeno il tagliare la carne intorno, e leuarla dano aiuto piu certo, e piu potente,

動力を

Mak

M/m

R/MS

nich

o'l or

TI

141

و

m f

che la scarnificatione. gsti rimedy hano seco queste due prinate utilita. la prima è, che'l ueleno è tolto uia del luoco, la secoda è, ch'esce suori insieme co la moltitudi ne del sangue: ma se'l luoco no patisce la circocisione, e'l taglio, si uogliono mettere le uetose con molta siam ma.Ma di gia n'habbiamo detto, de l'adustione, quans do trattamo del morso del ca rabbioso:pur se la parte offesa si potra tagliare acconciamete, massime ne mors si de serpeti, quali sono aspide, ceraste, e simili altri sen Za punto d'indugio dee trocare quella parte, che no è di questo piu certo, ne piu sicuro, ne piu felice rimedio. Sono anchora piu conueneuoli de le sopradette cose gl le, che si chiamano epithemata, impongasi cenere di fico, o de sarmenti di uite téperata con lissiuia, siacte, muora agra, es inuecchiata, s'impongano anchora a quisa d'impiastro porri, cipolle, & agli hora tagliati, e be triti:hora abbrusciati si metteno ne le ferite.s'impo gono anchora sopra i luochi impiagati, polli gallinacij apti, tagliati, caldi del suo nativo calore, alcuni diceno usarli, pehe repugnano a i uelenite nondimeno la caus sa è in pronto, che i gallmacij sono di calda natura, e per cio smaltiscono i certissimi ueleni, che hanno man giato, e consumano i semi durissimi, e dissolueno l'ares ne, e le pietre, che hano inghiottito. Dunqi pil calor di all'imposto animale sopra la pte serita, il spirito si muo ue, si desta, et attragge seco insieme il ueleno. sappiamo anchora che i Egitto al tepo del mietere alli egitty ppa rano certa cosa tale bano un uase di terra pien di pece,

es una fascia pendente al uase:però che temeno mols to de serpenti, i quali per il gran caldo stanno ascosì ne i buchi della terra: er perche si ricuopreno, er oc= cultano tra gli arbori folti.l'Egitto produce molto ue denosi animali. quando adunque sia offeso il piede, o altra parte de l'huomo da l'ingiuria d'alcun'anima: le, il primo che ui si troua presente, di subite gitta la fascia nel uaso pieno di pece, e poi la inuolge due o tre uolte intorno al braccio, od alla mano poco di sopra dal luoco del morso: & dui stringeno gaiardissimas mente il braccio, e tagliano quella parte intorno a cui è legata la fascia, e dentro ui sillano pece quando pen sano che bassi, sciogliono il legame, dopoi impiassra= no il luoco di cipolle,e d'agli,e d'altre cose dette di sopra.e sen a questo anchora la pece caldissima im> piastrata co'l sal trito è grandissimo, e subitano rimes dio:però spesso rinouata è utile anchora il cedro & il sterco di capra cotto in uino. salutifero anchora è fo mentare il luoco d'aceto caldo,o di nepeta cotta in uri na (d'huomo)o in acqua di mare,o in muora acetosa, non mancano impiastri anchora ualidissimi (e cal: dissimi) atti ad istraggere, discutere, e uincere i uenes ni: quali sono li composti di sale, di salnitro, di seneua, o di seme di rosmarino: de quali dirassi. dopo non sen Za ragione Erasistrato biasimo coloro, che a simili usi haueuano insegnato rimedy in cogniti, come fele de ele fanti, (angue di testudine, er oua (ouero de crocodilli) pare che a sti habbiano insegnato qualche giouameto, の利

Pin

也几

94

108

C)II

ma co asta sola sua dottrina, e piu tosto delusiõe. no se uogliono dunq insegnare rimedy, che no si possino iue sligar, se nó có potenza di Re, o có somma difficulta:e che no possino dare p longhissima osseruanza basteuo le isperien Za, che faccia fede appresso noi. Si deg gono dunque insegnar quelli rimedy, che sono & utili, e che communemente si pono fare, e conuengono a tutti i ues lenosi morsi: quali sono l'intibo detto seride, l'eruo, e l'astragalo herba beuuta con aceto. Appresso il bitus me, le uerdi pillole del platano cotte in uino adacquas to, la bollitura del paliuro, le radici de l'aristolochia, e de lo iringio, le bacche di lauro cotte, e mangiate: il pe uere copiosamente in cibo, la ruta, l'anetho, il pa pore cino: la chioma del porro particolarmente con pane,o aglio, o cipolla, salsumi agrissimi, deconione d'origano beuuta con umo. Il sugo di finocchio, di pulegio, di cas lamento, di porro, in lattouario con mele, e diuorato: e questo è da le piante, da gli animali poi s'hano ancho ra qualche utilita:i ceruelli de galli i cibo, il caglio del lepore in beueraggio con uino, due oncie di castorio in quel modo medesimo beuuto. dicesi che i testicoli de la tessudme marina in cibo sono anche utilissimi, e tra qo sti rimedi medicinali è annouerata anchora la mustel la le si cauano l'interiora, s'insalano e seccansize dase= ne a beuere due drame co uino:ma sia fin qui detto as sai de le medicine semplici, gioua anchora a morsicati da serpéti la purgatió del corpo p di sotto: la prouoca tiõe del sudore, e de la molta urina. sono dati anchora

nouamente molti rimedij, come dui oboli d'opio, e dui di mirrha, due dramme di peuere con mele a quantita d'una faua egittia m uno. similmente il seme di ruta seluatica, nigella, cumuno ethiopico, galbano, aristolos chia: trita ogni cosa insieme, e macerata con sugo di ruta (bianca) si formano pastelli di peso d'una drams ma, e dannosi con uino mez za cotila.

Em qui habbiamo detto de rimedy communi: hora tratteremo de particolari, conueneuoli a ciascum ueles

no di qualunque uelenoso animale.

# DE LE CVRE PARTICOLARI CONTRA

morsi de uelenosi. Cap. LVI.

Tragli altri segni accidenti de morsi de animali uelenosi non habbiamo fatto mentione de l'api, e de le uespe partitamente, sendo cosa notissima, ne haueno do alcun notabile indicio degno d'osseruanzaspur no habbiamo giudicato suori di preposito ponere i suoi tra gli altri rimedi.

RIMEDII DE L'API, E DE LE VESPE. Cap. LVII.

Contra le lor puture gioua la malua impiasirata, e la farina d'orzo con aceto: latte de fichi instillato ne la putura, la fometatione di muora, o d'acqua marina.

DE FALANGI. Cap. LVIII.

Nel morso del salangio si pone cenere di sico con sale trito, misto con aceto, o la radice trita di melogra nato seluatico: ouero aristolochia con farina d'orzo et aceto. Il luoco si dee somentare con acqua marina, o co

14,16

1

Phon

Alle A

TEA

M

decottione d'apiastro. le foglie de l'herba medesima imposte a guisa d'impiastro. Voglionsi usare di contie nouo i bagni. Dannosi le beuande medicinali, che son no il seme de lo abrotano, l'aniso, l'aristolochia, il cece seluatico, il cumino ethiopico, le bacche di ces drotritate, la scorza del platano, il seme del trissoglio herba. di ciascuno dramme due separatameno te con una hemina di uino. il seme di tamarice, e la chamepyti, e de le uerdi bacche di cipresso la cote tione. diceno alcuni del sugo de cancri di sume con latte giuntoui seme d'apio libera (incontinente) da ogni pericolo.

DE LA SCOLOPENDRA, Cap. LIX.

Contra il morso de la scolopedra uale sal trito con aceto insperso, o ruta seluatica imposta. Il luoco somentisi di muora acetosa: in beuanda diasi l'aristolo chia con uino, o'l serpillo, o la nepeta, o'l trisoglio, o la ruta seluatica.

DEL SCORPIONE. Cap. LX

Nel morso di questo animale s'instilla con molta utilita latte di sico. e'l medesimo scorpione seritore trito, & imposio è rimedio de la piaga fatta da lui per certa disconuenienza. doppo questo ciascun'altro scorpione imposto con sale, seme di lino, e maluaui: schio confassi anchora. Il zolso uiuo incorporato con resina terebinthina, & imposto a guisa di empia: stro-gioua anchora il galbano disteso, e imposto, co: me il splenio, la nepeta trita, e imposta incorpo:

99 iiij

rata sorcio uino, e farina d'orzo, edata in decottioe di ruta. conferisce oltra ciò il seme trito del trisoglio, es imposso nella piaga, questi pertengono al luoco. Vuol si usare beuande efficacissime, la scorza della radice de l'aristolochia con uino al peso di due dramme, la gen tiana pista, e'l pulegio ben cotto: beuonsi bacche di lauro poche in numero trite, la nepeta molto ben cotta in posca: il cipresso con uino, o la ruta: il latte di sico, e'l silsio trouandosene, se non il sugo di peucedano. sa anchora il seme del trisoglio, e de l'ocimo. Appresso il continouo uso de bagni con prouocatione di molto sue dore: es il uino temperato con acqua.

DE LA PASTINACA MARINA, del scorpio marino, e de lo dracone.

Cap. LXI.

Vagliono tutti i rimedy che si diranno poco dopo della uipera mordeno anchora il scorpione marino, e'l dracone, e sanno graui offese tal'hora, ma di rado ecz citano mali serpiginosi. Contra questi morsi conuen gono le beuande d'absinthio, di saluia, di Zolso uiuo tri to in aceto. E essi animali tagliati e posti sopra le piaghe satte da loro sono ottima medicina contra'l suo ueleno.

DEL SORCIO ARAGNO.

Cap. LXII.

A morsi di questo animale conferisce il galbano per se ouer trito, e con aceto imposto come il splenio. la farma d'orzo con aceto mulso & impiastrata. esse 54

中也

Killed.

**REAL** 

S ii

medesimo sono tagliato, es imposto sopra la piaga fat ta da lui utilissimo contra il suo ueleno, fanno resistens Za gli acini di melagrana dolce cotti, & impiastrati-I porri, e gli agli triti, e la fomentatione de l'acqua cal da. Questi rimedij s'aspettano al luoco offeso. la des cottione de l'abrotano beuuta, e massime in uino. Apo presso il serpillo, il galbano, e la eruca infusa in uino. le pillule del cipresso tenere con aceto, il ciclamino con aceto mulso, il piretro co uino, la radice de l'herba cha meleone. Alcuni diceno che'l sorcio aragno beuuto uas le contra il medesimo suo ueleno. Noi hauendo trouas to in altri non l'habbiamo uoluto tacere. Altri dices no che non altrimente è eshulcerato \* (alcuni in uece de la stella leggeno: quello, che non è essulcerato) se'l sorcio aragno non serà fuori di casa, & allhora è luoco al rimedio.

DE LA VIPERA. Cap. LXIII.

Contra il morso de la uipera uale il sterco caprio no imposto, il lauro, l'abrotano, il galbano soprapos sio come il splenio. l'origano uerde trito, i polli gals limacei tagliati, e cosi caldi imposti, la farina d'eruo incorporata con uino (altri diceno con aceto mulso) la scorza del rafano molto ben pesta, la squilla arrostita, la chamemilla trita: la polenta d'orzo fatta con aceto mulso: ma però sia primo semetato il luoco co'l medesi mo aceto mulso. Queste cose sono pil luoco offeso. Il ru bo con uino beuuto uale al detto morso. Alcuni diceno che medesimamente gioua l'anchusa che ha la foglia

tenue. Il caplio del le pore beuuto al peso di tre oboli: sugo di porro in um puro al peso d'una hemina, il sus go di foglie de l'apiastro, e la ruta seluatica. Ques ste deggonosi bere in umo il beuere continouo del uino è utilissimo . utili sono in cibo gli agli , le cis polle, i porri teneri, i salsumi uecchissimi, e fortissimi. Questi sono i semplici rimedi, è molto approuata mes dicina quella, che è composta di mirra, di castorio, di peuere, di fiore, e di seme di portulaca acetabolo mez= zo.e queste cose deg gonosi macerare in uin passo cres tico, o in qualche altro piu lodato uino. Erasistrato nel suo libro de rimedy annumero molti altri conueneuoli contra il morso de la uipera. (lodatissimi particolars mente sono questi;i ceruelli de polli gallmacy beuuti: il seme de la brassica domestica trito, e beuuto a la misus ra d'un'acetabolo: uale anchora intingere un dito ne la pece liquida, omfonderlo in uino, e beuerlo co glla pece.e questi sono i rimedi eotra i morsi de le uipere.)

DE L'AMPHISBENA.

Cap. LXIIII.

I rimedy contra il morso suo sono quelli de la uipeo ra però l'habbiamo soggiunta quiui.

DEL DRYINO. Cap. LXV.

Vale al suo morso l'aristolochia beuuta con uino, il trifoglio, la radice de l'assula negra similmente beuu ta, conferiscono le ghiande d'ogni specie di quercia. Le radici de la elice peste, e sopra il luoco imposte mitie gano il dolore.

dipsade. Cap. LXVI.

Take !

4/8

Qu

d

on

Molti de gli antichi nosiri hanno lasciato i more si di questi dui animali per deplorati incurabili, e pes ro non hanno particolare rimedio. Voglionsi dun= que tentare le cure communi: come scarificare il luos co, dargli il fuoco, e se lece deuesi tagliare a fatto : poi s'applicao empiastri fortissimi de quali spesse fiate par lato habbiamo.Habbiamo trouato i cibi acri massime de salsumi essere utili.le benade di puro uino, parimen te il bagno. Tali cose uoglionosi continouare per bres uissimi internalli de tempi, nanti che comincino a ues nire gli accidenti.come hanno cominciato, niuna opes ra di medico pò conferire alcuna utilita. I medesimi ri medij sono contra l'hemorroo: o oltra questi commus ni, che sono scarificatione, adustione, cibi acri, uini pue ri, e come fu detto de la dipsade, uagliono anchora le foglie de la uite cotte, e trite con mele.

DE L'HIDRO. Cap. LXVII.

Gioua al morso de l'hidro l'origano trito, infuso in acqua, la lissimia téperata có olio, la scorza de l'aristo lochia, la radice de la quercia trita, e la farina d'orzo con mele liquido: due dramme d'aristolochia con pos sca al peso di sei bicchieri, o il sugo del marubio, o la decottione de l'uno, o de l'altro con uino. Dassi ancho ra in cibo un sauo fresco di mele con aceto (altri dices no bresca, altri subrica.)

DEL CENCHRO. Cap. LXVIII.

Il seme del lino, e de la lattuca imposto a guisa di empiastro utile rimedio contra il morso del cenchro la satureia, la ruta seluatica, il serpillo có due drame d'az stula regia, e tre bicchieri di u no, o la radice de l'ariz stolochia: es il cardamomo, e la gentiana.

DE LA CERASTE. Cap. LXIX.

Al morso de la ceraste soccorre il troncare subito la parte offesa. Però sen l'alcun indugio si dee tagliar la pte serita, o scarificarla d'ognintorno, appsso darle il fuoco. Questo ueleno è qual'è quello del basilisco.

DE L'ASPIDE. Cap. LXX.

Si uogliono fare tutti li rimedi detti de la ceraste. questi dui ueleni gielano i spiriti, e'l sangue ne le uene come il sangue taurino: questo sullo anche il basilisco.

DEL BASILISCO. Cap. LXXI.

Soccorre contra il morso suo una dramma di casto rio beuuta in umo secondo che testissica Erasistrato: or il sugo di papaueri. (l'opio.) e questo è il modo curas tiuo de morsi de uelenosi.

FINE

## IL FAVS TO A I LETTORI.

Duolmi oltra modo non potere al presente, per le molte occupationi, darui, quanto haueua meco presupposto: ma in breue Dio cocedente leggerete l'altre fatiche nostre nel medesimo autore, forse no meno utili, che necessarie. Tra tanto per non difrau darui del tutto habbiamo come cosa da non essere trallasciata soggiunto.

De li pesi, e de le misure secondo Paulo, Oribasio, e Dioscoride se pur e di Dioscoride, certo che

poco letto sotto il suo nome) e Flinio.

De li nomi antichi e moderni de le infermita, se: condo la nostra ispositione.

De la nostra intentione in certe parole inter-

pretate.

W/b

In ultimo è posta la tauola de li nomi de sempli ci di Dioscoride: ad alcuno de quali è contraposto il nome, secondo che hoggidi communemente si tiene ne le specierie di buona parte d'Italia: non però affermando così essere: che ne le altre fatiche no stre ci riserbiamo a dire l'openione de piu saputi, e la nostra.

Giudichi ogniuno candidissimi lettori secondo la buona uolonta mia, che è stata per ubbidire a co mandamenti di chi tanto haueua possuto in me ui uo, & il medesimo pò morto com'e, & anche per giouare altrui. So io ben quanto malageuole sia tras portare d'uno in altro idioma, e quasi impossibile asseguire perpetualmente il consiglio de l'autore, che altri si propone ad ispianare, e massime in medicina. Q uesta medesima fatica ha fatto sudare huomini, e ne le lingue, e ne le scientie approuatissimi, che hanno tradutto l'autore in latin o. Tante uaries ta, che tra loro si ueggono, e ripugnanze arguisca. no la diuersita de testi greci, come a me è auenuto anchora, e forse in alcune cose la infelicita de la line gua latina, che no fempre po arriuare a quel fegno de la greca, tanto poi meno in cosi difficile, & in cosi stretta materia. Oh se questi cosi fatti huomini

non hanno possuto intieramente sodisfare : che deggio io credere di me stesso? che mi è bisognato formar uoci noue, o usar ne di quelle del uulgo, per essere meglio inteso: di che mi terrà forse alcuno o troppo ardito, o troppo trascurato. ma io risponde rosoro ne i nostri commentarii, de la lingua italia na Ci siamo assai guardati di non giugnere, a l'aus tore, ne sminuire, perche questo sarebbe argomento difalsità, o di soperfluita, e quello d'ignoranza.

日本日本日本日本日

San Barrell Barrell

## PAVLOEGINETA DE LI PESI e de le misure.

Quando si dice peso, deggiamo intendere de le cose graui o liggiere che habbiano ad essere issami nate a la bilancia: la misura si riferisce a la capacita de uasi. Tre si pongono le disserenze de la quantita misurata, una de li pesi, l'altra de le cose liquide, la terza de le aride, di cui tutte tre ne diremo partitamente. Ma conciosia che sieno quasi infiniti i pesi, e le misure per la uarieta de luochi, ragionaremo di quelle, che siano piu samiliari a tutti.

De li peli. Mna ouero mina attica, & egittia, e di xvi.oncie.

Mina Romana di xx.

La libra, chiamata as, e Pondo. di xii oncie.

L'oncia pesa viii.dramme. La dramma.iii.scrupuli.

Il scrupulo.ii.oboli. L'obolo.iii.silique.

La siliqua.iii.e due parti d'un terzo d'un ereo, che potremo nominare picciolo. talche l'obolo ab braccia otto di questi piccioli.

De li nomi de le oncie.

Oncia fenza altro aggiunto, importa una on o

Sextans.ii.
Q uadrans.iii.
Triens.iiii.
Q uicunx.v.

Semis.vi. Dicesi anchor semilibra, semias. Septunx.vii. Bes. viii. podrans ix, Dextans.x. Deunx.xi.

> DE LEMISVRE DFLE COSE LIQVIDE.

Il ceramio Italiano comprende congii.viii. Il congio detto chus sestarii.vi.

Il sestario cotule.ii.

Libra.xii.

D. Strain

8 / DI

T. CO

Cotula o'hemina, ouero tryblio mystri grandi.iii. ouero acetabuli.iiii.

Mystro grande acetabulo i.e dramme.vi.

Acetabulo un cyatho e mezzo.

Cyatho detto da noi Italiani forse bicchiere.ii.pico

ciole cheme, ouero ii. mystri piccioli:

Ma perche i pesi non rispondeno giustamente a tutti i liquidi habbiamo posto quini la differenza che cade tra l'olio, e'l uino, e'l mele, a quali si ponno poi riferire tutti gli altri liquidi hauuta una cer ta discreta consideratione. Il uino pesa piu de l'es lio, e'l melepiu del uino. ATTENDED DESCRIPTION OF

Ceramio Italiano

Pela. D'olio Di uino. lib.lxxii. lib.lxxx.

Di mele. lib, cviii.

CONGIO. lib.ix. lib.x.

lib.xiii.e mezza. SESTARIO.

oncie.xviii.

oncie xx. oncie.xxvii.

COTVLA.

oncie.ix.

oncie x. oncie xiii.e mezza. MYSTRO GRANDE.

oncie.iii. oncie.viii.scrup.viii. oncie.iiii.e mezza. ACETABVLO.

dramme xviii. oncie.ii.scrup.xji.oncie.iii.scrup.ix.

Cyatho. dramme xii.oncia i. e mezza. scrupuli iiii. oncie ii. dramme ii. Mystro picciolo. dramme vi.scrupuli xx.dramme. ix. DE LA MISVRA DE LE COSE ARIDE. L'artaba Egittia comprende moggi iii. Il moggio Italiano, & Egittio chenici viii. Il chenice sestarini. Il sestario hemine ii. Hemina ciathi ix. Il medimno attico abbraccia hemietti xii. L'hemietto ouer mezzo moggio chenici.iiii.talche il medimno fa moggi vi, chenici xlviii, sestarii xcvi, Oribasio de le misure del uino, e del mele. Vn sestario Italiano di uino di misura è di xxiiii. oncie; al peso de la bilancia di xx. Il sestario del mele pesa libre due e mezza. Dioscoride de i pesi e de le misure. Oxibapho quarta parte de la cotyla cape oncie ii. emezza. Cocchiaro tre grammati. vno gramma dui oboli, Oboli sei fanno una dramma. Il cocchiaro grande dunque e una dramma: uentes sima parte parte de l'oxibapho, l'ottantesima de la cotyla. Paulo. Oxibapho ha un cyatho e mezzo (che sono al modo nostro oncieiii.) Cyatho due picciole chetne odui piccioli myitri. oncie il. (Mystro uiene ad essere dunque oncia una.) benche no'l dica Paulo. Cotyla fa una libra intiera. Cocchiaro picciolo è di tre oboli. Cocchiaro grande di sei. Plinio. La drama attica che ulano i medici ha il peso d'un

danaio d'argento, e fa oboli vi.

L'obolo

日日五日日日 聖司本衛司等在衛司等官司 日日本在京

L'obolo calchi.x. L'acetabolo un quarto d'hemina, dramme.xy. La mna, ouero mina attica dramme cento.

De l'amphora.

Amphora è una specie di uaso da uino, laquale ha dui manichi un p banda, e pò così è detta, che psa d'amedui i lati ella si porta da luoco a luoco. Ella è detta anchora Ceramio, metreta, e latinamente qua drantale, e ne sono di minore misura come l'Italiane, e minore del dop pio, quali le anthiochene. Cando appresso greci tal'hora s'usurpa per l'amphora. Il cado antiocheno cape un'amphora Italiana. Appresso sesto Pop, conteneua congii, viii.cio è se starii.xviii.Il sestario oncie.xx. Altri diceno altrimente, che capa quanto la tessera per ogni uerso in aia spatiosa di quatro piedi. Vn piede è di xvi. dita.

Due amphore sono un moggio detto medimno, tre un sestario, quattro sestarii un chenice, sei sestarii un congio.

Polluce.

Cotula è la terza patte del chenice, chenici xviii.

un moggio.

Hemina tiene sei cyathi.

Cyatho pesa dramme x.

Chybaphi xv.la quarta parte d'un cyatho.

Mystro sa terza parte.

Cyame cape dui cocchiari.

Artabe tre comprendeno x.moggi.

Il culleo tiene amphore.xx.

De la metreta, e del cado.

Metreta è specie di uase, & il cado è una medesima cosa: latini in un medesimo significato hanno usurpato l'una è l'altra uoce greca. contiene la mestreta x. congii secondo Dioscoride. x. congii uaglio no sestarii. lx. Polluce riferisce che Cratino comico chiamò la metreta amphora, e tato basti hauer deta to de li pesi, e de le misure.

De li nomi de le infermita de gli antichi, e secondo l'esposition nostra. Porrigo, fursur, la forfora la tigna, alopecia ophiasis, cadimeto de capelli, o pelarella, o pelara, o pelar sina de la testa ulcera capitis manatia, le nascenze del capo: queste si diuideno in acora, ceria, fico, psy dracia, phlystene, exanthemati, & hidrocefalo.oph. zhalmia ifiamatio d'occhi.lippitudo,lippitudine,la grimatiõe, o scolameto, di putrido humore. suffusio, cataratta pterygia mébranella neruosa ne l'occhio, one l'unghia, enoi habbiamoisposto cresceza di car ne in l'unghie, o ne li occhi.argemo, leucoma, albu go, terza specie di hulceri ne la cornea de l'occhio detro è biaca rossa di fuori glaucoma, mutative del color cristallio al glauco. 28 ylops, apostema ne l'an gulo maggiore tra l'occhio, e'l naso epiphora, lagri mar d'occhi.hypopia, segni:ma quado si scriue co omicro unol dire sanie congregata in ogni pte del corpo:co omega sotto la cornea de l'occhio. carci noma cacaro anthrace, carbochio polypo, ozena, specie di polypo, hulceri circa il naso, o piu croste co mal'odore.paralysi, risolutione de nerui. parotis des, aposteme dopo l'orecchie. abscessus, aposteme. parulide, aposteme de gingiue. tosille, gladule, ghia dule, amygdale. gargareone, gaglioi, gottoni. difte. tio couulsio, uulsic: spasimo. varus, cosso, o fico seco do alcui, léticulæ, léticchie. stigmata, i neui: punti ne gri de la piona, e forse qualuque altro segno de la p sona. opisthotonos, spasimato inarcato co'l capo a le spalle, emprostothonos, inarcato co'l capo al pet zo. tetanos, tutto'l corpo teso, che no si possa piegas re in alcua pte. Venus imaginaria, gonorrhea, nycta lopa, chi uede di giorno, poco la fera, niete la notte. Enterocela, crepatura, co discedimeto d'itestini.epi plocela, di mebrana tenue, e graffa. hydrocela, d'hu mor uischioin. sarcocela di carne ammaliata; paro nichia, reduuia: panericcio pniones, mughe, bugan ze, mal de le calcagna p freddo. scabrities un guiu, la lepra de le unghie.phlegmo, ifiamatio, fotto cui fo no steatoma, meliceris, atheroma, benche steatoma lia seza dolor p lo piu.erylipelas, fuoco facro. Herpe ta, noma: mal che ua pascedo, e serpedo. Thymus enhatura hor rossa, hor biaca senza dolor. codyloma, creste, fughi del sedere. Panus, enfiatura larga, no al ta, panocchia, furuculus, enfiatura acuta, co infiama

eio, e dolor, bruscolo. Phyma enfiatura, che tosto cre sce, 2 tosto marcisce. gagrea, carne morta. strume, scro fule.lepra,lebra.impedigo,lichéa,uolatica.pfora,fca bies, scabia, rogna. uitiligo macchie de la plona, verrucæ, porristormica, enfiature rotode, e graffe, pustu le, scopuli: uarioli, papule epinyctides, pustule pessi me che ingetano la notte. Apospasma, euussio; fassi ne ilegameti apoplexia, goccia epilepfia, comitialis morbus; mal caduco.icterus, morbus regius, arqua. rus, suffusio fellis: irericia, spargimento di fele. dysp. nea, difficulta di spirare. orthopnea, asma; asma, chi no pò spirare le no col collo dritto. fremata, torta. exharthemata, luxata; mebri da suoi lucchi rimoti. articulus laxatus: mebro che par diuenuto piu lune go.chironia ulcera; chironii difficili a fanare, che ha no bisogno di chiro medico. therioma, no sente toc co ne medicina.thymio cacaro ulcerato.phagedena morbo effulcerate, e che magia fin'a l'offa. elephatia, specie di lepra, pleuritida, morbus lateralis, pota, mal di coste, morbo latorale, de le latora.lethargo, lethar go:porriali forle dire mazzucco. sopor, sonnolene za grande. celiacus morbus, flussos stomatico. uentris profluuium scorrenza di corpo. stomachicus, deb. bole di stomaco, che non pò ritenere cibo nel stos maco.cardia, passione cordiale, non che tocchi il cuore, ch'ella è ne lo stomaco, ma per lo pericolo, che no tocchi il cuor. Di ciò siane detto affai phora. De la dechiaratione de nomi nuoui de le infermita.

Testudine, apostema sotto l'atheroma, o meliceri de: enfiatura molle no molto dura, assai grade, pies na di pingue materia. Talpa, caruolo: si riseriscono a l'atheroma. gotta rossa, o gotta rabbia: enfiagione maligna ne la faccia con gran rossore sotto l'erisis pila. ha tal'hora anche altri humori ammisti con la colera, e uariarà nome lattume nome genes rale di donne de ulceri cotali piccioli in capo, in faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli, crostosi per la maggior parte, incontinente, o poco doppo diuengono achora, ceria, psydracia, exauthemata. Morso di morto, o del diauolo, sigillo, segno. gotta rosa mal del uolto, e massime rossore del maso prese

rr ii

cedente a la elephanthiali.noli me tangere. ulcere maligno, irritato anche da rimedii conuenienti, e ua serpendo, e pascendo le parti sane, alcuni dices no che è cancaro, altri lo tengono phagedena. lupo,mal de la lupa, cosi detto che a guisa di famelia co lupo mangia con grandissima prestezza da la facciain fuori, tutta la persona, ma per lo piu infesta le gambe; alcuni lo pongono fotto la phagedes na, ma é di materia piu adusta, però con maggior celerita ua pascendo. spina, chiauone, bruscolo, bognone: lotto l'enfiature larghe acute, che sono pas mus, furunculus. Natta, enfiatura senza dolore se no fosse cosi grande, che attaccando le parti del mem bro per la solutione del continuo, facesse dolore, e del numero de l'aposteme, potriasi dir steatoma; fuoco di fanto Antonio e la perfetta corrottione del membro, che lo priua del senso, sfacelon. Mal di san Lazaro, la lepra.fin qui basteuolmente.

DE LA INTERPRETATIONE D'AL, cune parole che scono parute di piu importanza.

Liquat lienem, sminuisce la milza.splen, lien, sple neticus lienolus, milza, milzadolo. epar, iecur, epati cus.iecinorosus, fegato, fegatoso. sauces, fauci, arte. rie.inguina,inguinaglia.rupta, crepatura, ruptus, rotto crepato, muria, muora, salamuora.coagulu, ca glio, cagliarolo, cagliarino différio, fpasimo, distira mento. balanus, glans, soppolitorio, sopposta angina, schinatia.tonfille, ghiandole.tormina, tormens ti, storcimenti. sabulosus, sabioniccio . illitus, impias Arato, inonto, secodo la materia. maceratus, macera to, infuso. admotus, approssimato, mansus mangia. to, masticato, secondo la materia, friabilis, fregoleuo le, fregolaticcio. Læuus, polito, brunito, terso. leuis, lieue liggiero, uano, uacuo, uuoto. frumentaceus, for metaggio.olera, oleri, herbe cibarie.gracilis, fottile, magro, scarno, lateru, uel lateralis dolore, mal di pu ta, di colta, latorale. talerta, tagliuola, fetta, pezzo picciolo, pezzuolo, crustaceus crostoso, ignitus affuocato oppleo, occhiudo fodine, minere. scissile, scaglinolo. femora, femorali, granitas, granezza. luxatus diflocato, procidetia sedis, matricis, cadimen,

to, precipitatione del sedere, de la matrice. rime, fendirure, fessure, angulosus, cantonito. intinclus in tingolo. spuma, schiuma. depilare, spelare, scabe brolo, aspro. crematus, tostus, tosto, abbrusciato, ara roltito.refrigerare, rinfrescare, raffreddare . articu. lorum dolor, artetico, doglie di giunture. bulla, bos glia. sedimen, fondo, fondacchio . inspergo, spruzo zo,inspergo,bagno.acesco,inacetisco. oleo,olisco. flauesco, flaueggio. phthirialis, pidocchieria, ifermite.linteolus, lenzuolo, pezza di tela di lino. radica: tus, barbigliato, abbarbicato.nitrum, salnitro.pruri tus, spiura prurire, spiurire tumor, enfiatura, enfia: mento, enfragione. cinerula, cinerella. soluere uen. trem, lubricare, mollificare, muouere il uentre. surculi corpori infixi gli acuti de la carne.concifus,tri to,tagliato, secodo la materia. hebetudo, debbolez za de la uista, uista grossa.racemus, racemosus, grap polo, grappoloso. caulis gambo. cauliculus gamboncino. lacteus, latteo, lattaio, latticino, latticino so . germina, germi, germogli . satiuum domestis co-messes, tempo del mietere, l'estate sanies, sanio fus, marcia, marcigno.geniculatus, ginocchiolato, nodoso, noderoso. fœtus, parto. uiticula, uiticella, farmento. lassus, lassinudo, lasso, stanco, fiacco, lassez za, stanchezza, fiacchezza. capitula, capitelli.umbel le, ombelle, panocchie, spannocchie. sigillata. sig lla ti, segnati. signa, segni. liuores, uibices, liuidori. liuere, liuidirsi.ruga, crespa.rugosus, crespo.erugare, di screspare, nucleus nocchio, nocchiolo, garuglio. co mitialis morbus, mal caduco. fauus mellis, brefca, fabrica di mele. malagma, malgama. sibilus, fischio, sbusinamento.decoctum, cottura, cocitura, decot. tione, cottione bollitura. ambustus, scottato, abbrus sciato.teredo, il tarlo attritio, intertrigo forti frea gagioni. concretus, ammassato. pituita, flemma. bilis, colera uenæ sectio, uenam secare, salasso, salassa. re.putamen, scorza.caudex, tronco.scrotum la pelle de testicoli fibilare, siuilare, ciuffolare. Molti altri anchora sono. ma sieno per hora basteuoli queste poche auertenze.

E (24)

1,3

DIVERSITA DE TESTI D'AL.

A car. 5. de la iride.lin. 8. del capitolo (uerde) altri leggeno pallido.car. 6. de l'acoro.lin. 14. (prouocas noil mestruo) altri pi mali de luochi occulti de le donne del cipero.lin. 15. (de la uessica) altri non l'hanno.car.7.del nardo.lin.3 1.(ale corrosioni de lo stomaco) altri a passion cordiale.car. 10.del mas lobathro . lin. 19. (a le infammationi) giungono a le lippitudini, & infiammationi, car. 1 1. de l'amomo .lin.2.(2 modo di uua) a modo di grappo2 lo d'uua.car. 14.del balfamo.lin.48.(le matura) als tri non l'hanno. & a lin. 61. (tragge glihumori) altri tragge l'humidita di quei luochi car. 15.de l'as spalato.lin. 15. (difficili purgationi) putrilagini.car. 17. del crecomagma . lin . 3. (odoratissimo) odora. to de lo helenio . lin. 6. (biancheggia di dentro, rosseggia di fuori) sottorossa, sottocandida.car. 19 de lo olemele. lin.9. (de le scorze) de la parte grassa. car. 22. de l'olio saurino. lin. 15. (allarga) apre.de l'olio di lentisco.lin.6. (la cui forza &c.) al tri non l'hanno.car.24. de l'ung.melino.lin.13.(a la scabbia a gli hulceri) a gli hulceri scabiosi.car.26. de l'olio de gigli. lin.49. (ai mestrui) a tutti i loro mali. & a lin.50. (del capo) di tutto il corpo. car. 27. de l'un guento ligustrino . sin. 1. (quella parte che uuoi) parte una.car. 19. de l'unguento gleucis no . lin 6. (per trenta giorni) giungono due uolte al giorno.car.29. de l'un guento amaracino. lin.8. (di riscaldare) giungono molto potente di riscal. dare.car.30.de l'unguento metopio. lin.3. (pianta d'onde esce fuori) legno di cui fifa . lin.4. (d'olio) non l'hanno.lin.10. (hernie acquose) non leggono acquose.car.3 1.de la mirra.lin. 14. (di cadido colos re)tenue.lin.21. (minea)aminea.lin.56.car.32 (cn to il naso con un penna mitiga le distillationi del naso) onta certa parte del naso mitiga le distil. lationi.car.32. de lo storace lin. (gabalice) cala. mite.lin.8. (d'odore di mirra) rappresentate la mir ra car 33.del bdellio.lin.6. (& in colorefaccia ritrat

to a l'unghia humana) è simile a l'unghia de l'ince so.lin.12. (in molto minor quantita, ma di colore tragge molto al rosso) meno, e piu rosso. car. 35. de l'uno, e de l'altro pino.lin. 13. (de le ferite) alcuni non l'hanno.car.37.del terebinto.lin.s. (eccita) giù gono ottimamente. car. 40. de l'herba fauina. lin. 8. (de la cotica) alcuni no l'hanno.car.4 1.del lauro.li. 5. (o co poleta) e co poleta. car 42. del frassino. lin. 2.(co'l sugo onte e beuute) e'l sugo: quelle onte, que sto beuuto. de la pioppa. lin. 7. (riuolte in forma di pillole nel principio che germogliano le foglie tri te) le pillole generate nel germogliar de le foglie de l'olmo.lin.7. (freddo) alcuni non l'hanno. car. 43. de la pioppa negra.lin.2. (fanno gran giouame to)utilmente s'impongono. del tamarice.lin. 10. (fa disenfiare) non lascia infiare.car.44.del ramno. lin. 10.(a l'hasta la regia) a l'hastula regia del paliu ro.lin.4. (l'enfiature, e bognoncelli recenti) enfiature molli, panocchie, & altre sorti.car. 45. del rubo canino lin.4. (durissime) dure. del ligustro. li. 12. (p che) se.car.46.del ladano.lin.26.(co'l sonno) alcuns no l'hanno.car.50.de l'oliua siluestre.lin.7. (enfiazure) panocchie.car. S2. de la galla.lin 3. (a gradez. za)in figura.car.13.de la palma.lin.3.(ināzi)dopo. e lin. 15. (a chi no pò ritenere &c.) a debboli di Ro maco.car.54.de le mele granate.lin.3.(no nutrisco no)alcuni giugono, molto del mirto lin. 11. (miti garle) alcuni giugono co poleta.e lin.24. (insperge fi) no l'hano.car. 56. de le cotogne.li.6. (in fométo) în lauada.car.57.del po lin.2.(discussiui) ripulsiur. del nespolo.lin.2. (in figura e gradezza) come. del loto.lin. S. (fa i capelli rossi) no l'hano, del corno. lin. 1. (rifguardenole) no l'hano.car.6 2. (de la plea ouero) no l'Irquo car. 63. de l'erinacio terrestre lin. 8 (che se immagriscono) di malo habito.car.64.de la cocchiglia indiana.li. 11. (il suo cenere)il cenere de la scorza.car. 68. dl tono sala:o.li.6. (rabbiosi) no l'hanno. del mille piedi. lin.z. (ne luochi humidi, & acquosi) sotte hidrie d'acqua.car.70.del ceruello de le galline.li.4. (a glli che no pono &c.) a debbo TT Mis

203

20

II)

li di stomaco.car.7 r.de la rodine. lin.3. (due pietri celle de quali una è) pietricelle, de quali piglia una. del corno del ceruo.lin.2. (co goma de dragagata) no l'hano li.4. (di uesfica) giugono, co dragagata. car. 77. del latte.lin. 10. (accomodato) utile.lin. 11. (turbanolo) no l'hano.lin. 17. (uomitar) nausea.car. 74. del cascio, li.2. (acresce il corpo) facarne.car 75. del butiro.lin. 15. (fimilia le pustule ) no l'hano.de le lane.lin. 2. (acete olio) aceto & olio.car. 77. de cas gliaruoli lin.4. (il fangue) il latte, & alcuni il fangue e'l latte.car.8 1.d'ogni fele lin.27. (sbusinamen ti) giungono de l'orecchie.lin 40, car.82. (enfiatus re)thymi car.82.de li sangui lin.25. (pregne) non l'hanno.del sterco de gli animali lin., (enfiature) panocchie.lin. 15.car.83.(e gli hulceri) tumori.lin. 20. (tra i dui nerui) non l'hanno. lin. 27. (hulceri) tumori.car.8 s.del mele lin.33. (di tinno) non l'han no. lin.43. (a la uessica) a mali de la uessica. car.86. del tritico lin.6. (rabioso) non l'hanno, lin.22. (enfiature) panocchie e bruscoli.lin.30 car.87.(il crus do &c.) il crudo con certe herbe, o sughi refrigera : tiui.car.87.de l'orzo lin. 12. (l'enfiature) infiamma Monj.lin. 13. (mollifica) cuoce.

Gli errori fatti stampando il giudicioso lettore con la benignita de la mente sua gli restituira.

Serà auertito il lettore ouunque trouera parola, o clausula in mezzo di due lunette ( ) che non sono de l'autore ma supposititie.

faccia, & quasi in tutto il corpo de fanciulli.crostosi per la maggior parte, incontinente, o poco doppo diuengono anch ora, ceria, psydracia, exanthenata. Morso di morto, o del diauolo sigillo, segno. gotta rosa mal del uolto, e massime rossore del naso pre-

## TAVOLA PER ORDINE D'ALFABE. TO DI DIOSCORIDE.

and,

(c)

Pa

m

(D)

| Absinthio.                | 131. | Alisso:                   | 156   |
|---------------------------|------|---------------------------|-------|
|                           |      | Aloe.                     | 130   |
| Absinthio sardonico.      | 132  | Altea (maluauischio.)     | 172   |
|                           | 122  | Alume.                    | 266   |
| Acacia.                   | 48   | Alypo (sena, foglie di se | ,     |
| Acacalide.                | 44   | na.)                      | 227   |
| Acanthio.                 | 128  | Ambrofia.                 | 163   |
| Acantho(branca ursina.)   | 128  | Ammio (ameos.)            | 145   |
| Acantho seluatico.        | 129  | Amilo(amito.)             | 89    |
| Aceto.                    | 239  | Amonio.                   | 11    |
| Aceto mulso (oxymel)      | 239  | Ammoniaco.                | 155   |
|                           | 240  | Amorca.                   | 49    |
| Aceto di sticados.        | 246  | Amphisbena, segni.        | 304   |
| Aceto de la betonica.     | 247  | Anagallide (pauerina.     | 117   |
| Acino (ocimastro.)        | 138  | Anagyri (pie colobino.)   | 173   |
| Aconito. 198. legni ri    | me   | Andreface.                | 168   |
| dii.                      | :88  | Androsemo (hiperico no    | stro  |
| Aconito secondo.          | 198  | perforata herba di san    | Gio=  |
| Acoro (galanga groffo.)   | 6    | uan.)                     | 174   |
| Acqua.                    | 238  | Anemone (fremio herba     | uen   |
| Acqua marina.             | 238  | ti.)                      | 116   |
| Acqua mulsa, mellicrato.  | 237  | Anchula.                  | 181   |
| Acquamulsa hidromel.      |      |                           | 182   |
| Acqua mulfa cotognata.    | 242  | Anchula terza.            | 182   |
| A cqua fredda, segni'rim. | 195  | Anetho.                   | 144   |
| Adarce.                   | 272  | Anilo-                    | 143   |
| Adiantho.                 |      | Antemide (camomilla.)     | 169   |
| Adynamo (uino ipotete)    |      |                           | 273   |
| Agallocho (legno aloe.)   | 15   | Antilpodo:                | 254   |
| Agarico.                  | 121  | Antyllide (solastro)      | 169   |
| Agerato.                  | 190  | Aparine.                  | 156   |
| Albume (bianco d'ouo.)    | 70   | Aphace.                   | 104   |
| Alcea.                    | 172  | Api.                      | 307   |
| Alcionio.                 | 271  | Apiastro.                 | 160   |
| Alga marina,              | 204  | Apio domellico.           | 145   |
| Alica.                    | 88   | Apio grande.              | 146   |
| Alisma.                   | 173  | Apio sassatile (petrose   | lino, |
|                           |      |                           |       |

| TAV                          | OLA                          |
|------------------------------|------------------------------|
| olusatro.) 146               | Balano (ben de li prefumie   |
|                              | ri.) 219                     |
| Apio montano. 146            | Balaustio (fior di melograna |
| Apio(rafanoseluatico.) 226   | 10.)                         |
| Apocino (brassica seluatia   | Ballote (marrubio.) 159      |
| ca.) 199                     | Ballamo. 13                  |
| Arabide. 108                 | Barba hircina. 104           |
| Arbuto. \$8                  | Bati (herba san Pietro.) 100 |
| Arctio.                      | Basilisco, segni. 305        |
| Arena. 278                   | Bdellio. 33                  |
| Argemone (agrimonia.) 117    | Betonica (britanica, bistor. |
|                              | ta.) 176                     |
| Argentouiuo. 262             | Bianco de l'ouo (albume) 70  |
| Argentouiuo, segni. 293      |                              |
| Arifaro. 112                 | Bericocchi (precoci.) 66     |
| Aristolochiarotonda. 123     | Bitone(blito.) 95            |
| Aristolochia lunga. 123      | Bitume. 39                   |
| 7                            | Blatta. 68                   |
|                              | Botry. 163                   |
|                              | Brassica (uerze, causi.) 96  |
| Asaro(braccara) 9            | Brassica seluarica. 97       |
|                              | Brassica marina (soldanel.   |
|                              | la.) 97                      |
| Aspalato 14                  | Brassica canina (cynocram.   |
| Asphodelo (astula regia) 113 |                              |
| Aspide. 310                  | Brodo de pescifreschi. 68    |
| Aspleno (scolopendra il nos  | Bromo. 212                   |
|                              | Bryon (musco usnea.) 15      |
|                              | Buccini. 63                  |
| Athera. 88                   | Buglosso (boragine no,       |
| Atreplice (chrysolachão.) 96 |                              |
|                              | Bulbo uomitorio. 113         |
|                              | Bulbo cibario. 113           |
|                              | Bunio (specie di nauone.) 95 |
| airre medicine. 194. remes   | Bunio(scopa regia.) 209      |
|                              | Bunio falso. 209             |
| Auorio. 7,1                  | Buphthalmo (o cchio di bos   |
| THE LEWIS CO. LAND CO.       | ue. 170                      |
| Baccare. 138                 |                              |
| Basche di lauro. 41          | dii. 286                     |

| T                                        | AV   | OLA                       |      |
|------------------------------------------|------|---------------------------|------|
| Butiro e sua fuligine.                   | 74   | dro.)                     | 56   |
| Cacalia.                                 |      | Celidonia maggiore (re    | ndi- |
| Cadmia.                                  | 251  |                           | 118  |
| Cagliaruolo de piu anim                  |      |                           | 119  |
| li.                                      |      | Cenchro.legni.305.rin     |      |
| Calamento (nepita.)                      |      | dii.                      | 310  |
| Calamo aromatico.                        |      | Cenere de sarmenti.       | 27 1 |
| Calcina.segni.                           |      | Centaurea maggiore (re    |      |
| Canauo domestico.                        |      | tico commune.)            | 124  |
| Canauo seluatico.                        |      | Centaurea minore.         | 125  |
| Cancamo (lacca.)                         |      | Centipede (scolopendra    | -    |
| Cane rabbioso. 295. segn                 | ī.   | rina.)                    | 65   |
| 300.rimedii.301.adusti                   | one. | Cenez.                    | 173  |
| 302.regola del uiuere.                   | 302  | Cera.                     | 85   |
| Cancri fluuiali.                         | 64   | Carale                    | 55   |
| Canchry (seme di rosm                    | aris | Ceraste. segni. rimes     | 22   |
| no.)                                     | 150  | dii.                      | 310  |
| Cantarelle. segni.                       |      | Ceruello de le galline.   | 69   |
| Canna.                                   |      | Cerusa (biacca) 261. segt | -    |
| Cantarelle.                              |      | 291.rimedii.              | 292  |
| Capno(fumosterra.)                       | 206  | Chalcite.                 | 264  |
| Cappari.                                 | 115  | Chame.                    | 63   |
| Cardamomo.                               | 7    | Chamedaphne (laureola     |      |
| Cardo.                                   | 128  | ca peruinca.)             | 214  |
| Carne de la uipera.                      | 65   | Chamelea) oleagine, ole   |      |
| Caro.                                    | 144  | lo.)                      | 225  |
| Carpalo. segni, e rime.                  | -4.1 | Chameleon bianco (car     |      |
| dii.                                     | 289  | 112.)                     | 126  |
| Carpo balfamo.                           |      | Chameleon negro.          | 126  |
| Calia (il cinnamomo n                    | 0,   | Chameleuce.               | 209  |
| stro.)                                   |      | Champety.                 | 175  |
| Casia falsa.                             | 10   | Chamepiti seconda.        | 175  |
| Cascio                                   |      | Chamelyce.                | 224  |
| Cascio cauallo.                          |      | Characio.                 | 221  |
| Castagne.                                |      | Chrysanthemo (caltha.)    |      |
|                                          |      | Chrysocolla (borraso.)    | 261  |
| Caucalide (pie di galli,                 |      | Chrysocoma amaranto       |      |
| us.)                                     |      | ba di Gioue.              | 189  |
| Cedro.                                   | 40   |                           |      |
| Gedromele (frutto del c                  |      | Cicale.                   | 189  |
| C, C |      | Cicarc                    | 70   |

11

男母

N

0

|                     | TAV       | OLA                       |      |
|---------------------|-----------|---------------------------|------|
| Cicuta.             | 199       | Coronopo(herba stella     | 100  |
| Cicuta, & segni.    |           | Crimno(pulte.)            | 88   |
| Ciece.              | 98        | Croco(zaffrano.)          | 16   |
| Cimici de letti.    | 68        | Crocomagma.               | 17   |
| Cinnabari.          |           | Crocodillo.               | 127  |
| Cinnamomo.          | 10        | Costo.                    | 12   |
| Cinnamomofalso.     |           | Cote.                     | 278  |
| Cinquefoglio (pen   | taphillo, | Cotogne.                  | 55   |
| termentilla.)       | 186       | Cucumero domestico.       | 101  |
| Cipero.             |           | Cucumero domestico.       | 217  |
| Ciphi.              | 6         | Cucumero seluatico (asi   | nis  |
| Cipolle (crommio.)  |           | 110.)                     | 216  |
| Circea.             |           | Cumino domestico.         | 1144 |
| Cirsio (la buglossa |           |                           | 144  |
| ne.)                |           | Curmite.                  | 87   |
| Cisto.              |           | Ciparissia.               | 222  |
| Citylo.             | 206       |                           | -    |
| Clematide.          |           | Dauco.                    | 148  |
| Clematide seconda.  |           | Delphinio (folliculi di s |      |
| Clinopodio.         |           | na.)                      | 148  |
|                     |           | Delphinio secondo.        | 149  |
| re.)                |           | Dendrode.                 | 224  |
| Cnico(cartamo.)     |           | Deuteria (lora, uin seco  |      |
| Cocchigliaindiana   | -         | do.)                      | 236  |
| Colchico (bulbo agi |           |                           | 266  |
| Colla.              |           | Dipsade.                  | 304  |
| Colla di pesce.     |           | Dittamo.                  | 134  |
| Coloquintida (lucci |           |                           | 135  |
| ca.)                |           | Dittamo di Candia seco    |      |
| Condrilla.          | 101       | do.                       | 136  |
| Conyza grande.      |           | Doricnio segni, rimedii   |      |
| Conyza leconda.     |           | Dracque marino.           | 65   |
| Cori.               |           | Dracone marino rimed      |      |
| Corallo.            |           | Dryino, segni, rimedii.   | 309  |
| Coriandolo.         |           | Dryopteri.                | 230  |
| Coriandro . segni e |           | Eb.1-/-1                  |      |
| di.                 |           | Ebulo (chameacte.)        | 226  |
| Crateogeno.         |           | Echio.                    | 182  |
| Corno arbore.       |           | Egilope.                  | 212  |
| Corno di ceruo.     | 71        | Elaphobolco.              | 147  |

| T                                   | AV    | CLA                       |        |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Elaterio.                           | 216   | Felice.                   | 219    |
| Elatine.                            | 185   | Felice femina (thesipte   |        |
| Elleboro bianco (ueratr             | 0     | ri.)                      | 219    |
| b.)                                 |       | Ferula.                   | 150    |
| Elleboro negro (ueratr              | 0     | Ferro affocato.           | 257    |
| n.)                                 | 215   | Fichi.                    | 60     |
| Elleborine.                         | 206   | Fienogreco.               | 89     |
| Elice.                              | 51    | Finocchio (marathro.)     | 147    |
| Empetro (lassifragia)               | 228   | Finocchio seluatico.      | 143    |
| Enula (helenio.)                    |       | Fior di melogranato (l    | palaus |
| Ephemero.                           | 200   | itio.)                    | 54     |
| Ephemero.segni, rimedi              | i.287 | Fior disale.              | 269    |
| Epimedio.                           | 180   | Fior di rame.             | 225    |
| Epithymo.                           | 227   | for di lambrusca (ena     | nº     |
| Equiseto (cauda equina.)            | 187   | the.)                     | 237    |
| Equileto lecondo.                   | 187   | Folio herba.              | 166    |
| Erice.                              |       | Frassino.                 | 42     |
| Erinacio marino.                    | 62    | Fuligine d'incenso.       | 35     |
| Erinacio terrestre.                 | 62    | Fuligini.                 | 35     |
| Eruca (euzomo.)                     | 203   | Fuligine del l'uno e de   | l'ala  |
| Eruo (orobo rouio ceruo             | 1.92  | tro pino.                 | 35     |
| Eupatorio.                          | 186   | Fuligine d la pece liquie | da.38  |
| Euphorbio.                          | 153   | Fuligine de pittori.      | 280    |
| Ethiopide.                          | 205   | Funghi.                   | 200    |
| Facilia                             |       | Funghi.segni rimedii.     | 292    |
| Fagiuolo.                           | 92    | ***                       |        |
| Faggio.                             | 81    | Galbano.                  | 154    |
| Falangi segni 303. rime             |       | Galiopsi(scrosularia.)    | 203    |
| dii.                                | 307   | Galla.                    | 52     |
| Farina de legni tarlati.            | 42    | Gallerita ucello.         | 70     |
| Faua commune (cyamo.)               | 90    | Galline.                  | 69     |
| Faut egittia (colocasia.)           | 91    | Gallio,                   | 203    |
| Feccia (tartaro.)                   | 270   | Garo.                     | 68     |
| Fegato di porco seluatico           | .69   | Gentiana.                 | 122    |
| Fegato di capra.<br>Fegato asimino. | 69    | Geranii (momordica.)      | 163    |
| Fersto del con achtico              | 69    | Gesso.                    | 271    |
| Fegato del can rabbioso.            | 69    | Geno.legni, rimedii.      | 292    |
| Fegato del mergo.<br>Fele (siluro.) |       | Ghianda.                  | 58     |
| Feli d'animali.                     |       | Ginebro.                  | 40     |
| Total of allitinging                | 61    | Ginestra (spartio.)       | 219    |

日本日日日日日本日日

年月日

| TAV                            | OLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cincidio(bis acuto.) 102       | Hemionite (la scolopendra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ciplio(crino balilico.) 119    | commune.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giglioseluatico (hemerocals    | Hemorroo.fegni.304.rime=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| li marre 20110.) 16)           | dii. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ciunco odorato (cypero.) 12    | Henanthe herba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ciunco marino. 188             | Herba medica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gladiolo. 181                  | Hiacintho (bulbo uomito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | rio.) 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glaucio.                       | Hidro. segni. 103. rime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gnaphalio (cétoncolo.) 164     | dii. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gobbo pesce. 67                | Hipocisto. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gramigna. 183                  | Hipocampo. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Hipoglosso. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Hipoplatho. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Hipophesto. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grasso del porco, e de l'or-   | Hipophae. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. 77                         | Hiperico. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grasso di becco, di pecora,    | Hiperoo herba 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| di ceruo. 78                   | Hyffopo. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grasso del boue. 78            | The state of the s |
| Grasso del tauro, di panthe,   | Iberide. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra di leone. 78                | Incento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Graffo d'oca,e di gallia.77.80 | Inchiostro metallico. :65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grossi, fichi. 61              | inchiostro de librari. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Guado domestico, 120           | Intibo(endiuia.) 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Ionii. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Iosquiamo. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Halimo. 44                     | Iride.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hebeno. 46                     | Iride seluatica (xiris.) 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | trione. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hedera terrestre. 209          | Iuglande. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Helenio(enula) 17              | Ixia.legni.rimedii. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Helenio secondo. 17            | The state of the s |
| Heliochryso. 189               | Labro di Venere (dipsaco car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | do, uirga paitoris. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heliotropio maggiore (calen    | Ladano. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dula.)                         | Lagopo (die di lepere.) 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heliotropio minare 231         | Lagrima de l'oliua ethiopis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helexine (parietaria, mura.    | ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| le. 185                        | Lamplana. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| T                            | AV  | OLA                       |      |
|------------------------------|-----|---------------------------|------|
| Lane.                        | 75  | Licopfide.                | 182  |
| Lane abbrusciate.            |     | Liguítico                 | 141  |
| Lapide armeno.               | 262 | Ligustro.                 | 45   |
| Lapide ceruleo.              | 262 | Limonio.                  | 180  |
| Lapide iudico.               |     | Lino.                     | 90   |
| Laterpitio (filfio assa feti |     | Lingua canina (cynoglo    | 36   |
| da.)                         | 152 | ſa.                       | 210  |
| Lathiri.                     | 223 | Liquiritia.               | 124  |
| Latte.                       |     | Litargirio . segni . rime | 1    |
| Latte cagliato.              | 73  | dii.                      | 293  |
| Latte cagliaro segni.rin     | 120 | Lithocolla.               | 277  |
| dii.                         | 293 | Lithospermo (millium)     | 0.   |
| Latte di donne.              | 74  | lis.)                     | 160  |
| Lattuca domestica.           | 102 | Locuste.                  | 70   |
| Lattuca seluatica maggi      | 0.  | Lolio.                    | 89   |
| re.                          | 145 | Lonchite.                 | 171  |
| Lattuca seluatica mino       |     | Lonchite seconda.         | 172  |
| re.                          | 145 | Loto.                     | - 57 |
| Laureola.                    | 213 | Loto domestico.           | 206  |
| Lauro.                       |     | Loto seluatico.           | 206  |
| Lauro alessandrino.          | 213 | Loto egittio.             | 207  |
| Legno di aloe (agallo,       |     | Lucerta.                  | 72   |
| cho.                         | 15  | Lumache terrestri.        | 64   |
| Lente.                       | 91  | Lupini domestichi.        | 92   |
| Lente palustre.              | 201 | Lupini seluatichi.        | 93   |
| Lentisco.                    | 36  | Lylinachia herba.         | 176  |
| Leontopetalo.                | 157 |                           |      |
| Leontopedio.                 | 210 | Macere (macis.)           | 42   |
| Lepidio.                     | 115 | Maggiorana (samplu =      |      |
| Lepore marino , segni. ri    | mes | CO.                       | 137  |
| dii.                         | 294 | Malobathro(folio.)        | 9    |
| Lepore tutta dui.            | 0)  | Malua.                    | 95   |
| Leporeterrestre.             |     | Mandole.                  | 58   |
| Leucade.                     | 118 | Mandragola.               | 197  |
| Lichene (hepatis             | -0- | Mandragola.segni.rime     | 3    |
| Tichena de camilla           |     | dii.                      | 290  |
| Lichene de caualli.          |     | Manna d'incenso.          | 34   |
| Lichnide (uerbasco.)         |     | Maro.                     | 138  |
| Lichnide seluatica.          |     | Medio.                    | 180  |
|                              | 41  | Mele.                     | 84   |

10

お 日 市 日

THE P

| TAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mele uelenato in Heraclia. se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Myrsine femina. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| gni. 288<br>Mele tutte. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tizere entrees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Narcisso (bulbo uomitorio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31.010 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lyrion.) 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nardo celtico (lauendula.) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nardo montano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arrore positions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nasturcio (cardamo, agreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meliloto (sertula campa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ti.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melomelite (mele cotogna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nepeta(calamento.) 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| te.) 24<br>Mêbro naturale del ceruo.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nespolos secondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nigella (melanthio gith) 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nitro(falnitro.) 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noci communi (iuglans de.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | Nociauellane. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nymphea (nenufar.) 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Nymphea seconda. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mille piedi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Millefoglio (miriophis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ochra. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Ocimo(basilico.) 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocimastro. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocimo acquatico. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odore come si da a li gras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mirto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | si da a li grasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oleandro (rododaphne.) 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muora (salamuora) mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oleomele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 Olio commune. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olio d'olinastro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Musco marino (coralli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 oliosteyonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Olio ricino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Olic mandolino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Myagro. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Olio balanino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olio di iof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |        |                                   | 14  |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
|                        | TAV    | OLA                               |     |
| Olio di iosquiamo.     | 20     | Ostracite.                        | 277 |
| Olio gnidio.           | 21     | Othonna.                          | 119 |
| Olio cnicio.           | 21     | Ouo.                              | 70  |
| Olio rafanino.         | 21     |                                   |     |
| Olio melantino.        | 22     | Paliuro.                          | 44  |
| Olio finapino.         | 21     | Palma.                            | 52  |
| Olio mirtino.          | 21     | Palme.                            | 53  |
| Clio laurino.          | 22     | Panacea herculea.                 | 140 |
| olio di lentisco.      | 22     | Panacea d'asclepio.               | 141 |
| Olio masticino.        |        | Panacea chironia.                 | 141 |
| Olio picino.           |        | Pancratio.                        | 115 |
| olio d'oleastro.       |        | Panico.                           | 188 |
| Oliua siluestre.       |        | Pan porcino (cyclamis             |     |
| Oliue concie.          |        | no.)                              | 110 |
| olmo.                  |        | Pan porcino secondo.              | IIE |
| Olosteo.               | 179    | Papauero cornuto, segn            |     |
| Olyra.                 |        | medii.                            | 290 |
| Omphacio (lugo d'uua   |        |                                   | 191 |
| ba.)                   | 213    | Papauero domestico.               | 191 |
| Onitide.               |        | Papauero cornuto.                 | 193 |
| Onobrychi.             |        | Papauero spumoso.                 | 193 |
| Ononide.               |        | Papiro.                           | 43  |
| Onofina.               |        | Paralyo.                          | 222 |
| Opio(meconio.)         |        | Paronichia.                       | 189 |
| Opio, segni. rimedii.  |        | Parthenio (matricaria.)           | 169 |
| Opoballamo.            | 13     | Pastinaca seluatica.              | 142 |
| Orecchia disorcio (als |        | Pastinaca pesce.                  | 66  |
| ne.)                   |        | Pece liquida.                     |     |
| Orecchia di sorcio sec | Olla   | Pece spessa, o secca.             | 38  |
| da.                    | 270    | Pece zopissa.                     | 39  |
| Origano:               | 123    | Peplide.                          | 39  |
| Origano seluestre.     | 137    | Peonia (herba casta.)             | 223 |
| Oriza (rifo.)          | 88     | Peplo.                            | 170 |
| Ormino.                |        |                                   | 223 |
| Ornithogalo,           | 144    | Pepoue.<br>Periclimeno (matresel. | 101 |
| Orobanche.             | 103    | ua.)                              |     |
| Orpimento (arsenico. ( | 266    | Pero seluatico.                   | 179 |
| Orzo.                  |        | Pero.                             | 71  |
| Ossifrago ucello.      |        |                                   | 57  |
| Ossiride (linaria.)    | 212    | Persea (persica.)                 | 62  |
| (-11441140)            | a. 1.2 | Personacea.                       | 205 |
|                        |        | 11                                |     |
|                        |        |                                   | 5 - |
|                        |        |                                   | -   |

ST.

9

771

168

72

17 18

18 17

19 10 19

|                             | OLA                          |
|-----------------------------|------------------------------|
| Pestinaca marina.segni. 303 | Pietra smyride. 277          |
| rimedii. 308                | Pietra geode. 278            |
| petalite. 206               | Pietra famia 279             |
| Petroselino (olusatro.) 146 | Pignoccoli (pignuoli) 36     |
| Peucedano. 151              | Piembaggine 259              |
| Peuere acquatico hidropipe  | Piombo abbrusciato 258       |
| re(perficaria.) 109         | Piombo lauato 257            |
| Phalangio. 161              | Pioppa bianca 42             |
| Phalaride. 171              | Pioppanegra 43               |
| Pharico.segni. rimedii. 290 | Fistacchi 58                 |
| Phenice herba. 187          | Pissastalto 39               |
| Phillitide (lingua ceruis   | Pityula 223                  |
| na.) 161                    |                              |
|                             | Platyphyllo 222              |
| Phyteuma. 210               | Polemonia 178                |
| Piantagine (arnoglossa.) 98 | Poligalo 212                 |
|                             | Poligonato (frassinella) 277 |
| Pietra phrigia. 273         | Polio 161                    |
| Pietra asia. 273            | Polmon di uolpe 68           |
| Pietra pyrite. 274          | Polmon di parco, d'agnello,  |
|                             | d'orfe. 68                   |
|                             | Polmon marino 68             |
| Pietra gagate. 275          | Polypodio(ficula) 230        |
| Pietra th acia. 275         | Polycnemo. 157               |
| Pietra magnete. 275         | Pemice 268                   |
| Pietra arabica 275          | Pompholide 252               |
| Pietra galactite. 27)       | Portulaca (andrachne) 97     |
| Pietra melitite. 275        | portulaca seluatica 98       |
|                             | porro capitato - 104         |
| Pierra alabastrite. 276     | porro seluatico (ampelopra-  |
|                             | 10.)                         |
| Pietra iudaica. 276         | potamogetone 204             |
|                             | poterio 128                  |
| Pietra saphiro. 276         | prasio(marubio) 160          |
| Pietra memphite. 276        | precoci(biricocchi) 56       |
| Pietra selenite 276         | propoli 86                   |
| Pietra calpide. 270         | pruno 58                     |
|                             | psillio.segni rimedii. 288   |
|                             | plorico 264                  |
|                             | psyilio (herba pulicare) 195 |
|                             |                              |

| T | A  | V | 0 | T   | A |
|---|----|---|---|-----|---|
| 1 | 67 | V | U | AL. | 0 |

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ULA                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ptarmice, ouero sternutato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rughe de pini.legni.e ri. 286 |
| ria (sternutella) 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rughe che nascono in l'her-   |
| pulegio (blechona) 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | be. 7 x                       |
| pulte erimno 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rumice(lapatho) 94            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rusco(brusco) 213             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruta 138                      |
| pyretro(herbasalinare) 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruta seluatica 139            |
| The state of the s | Darker Calmertine ("I ami C   |
| Quercia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mel.) 140                     |
| Radice seluatica 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Radice idea 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sagapeno (serapino.) 153      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salamandra.fegni.286.1ime.    |
| Radicula(lanaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salamandra. 72                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sale. 268                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Salice. 49                  |
| Rane 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sambuco(acte.) 226            |
| Rapa domestica 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Rapa feluatica 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sangue di tauro fegni. rime=  |
| kesina di lentisco 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dsi. 292                      |
| Resina de l'uno e de l'altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sangui d'animali. 82          |
| pino(termentina) 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (chia.) 177                   |
| Rhoe(sumach) 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Rhubia (erithrodano) 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | saguiluga.legui.rimedii.294   |
| Ricino (cataputia, palma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sarco colla.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sardonia herba . fegni. rime  |
| Ringio (lecacul) 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dii. 294                      |
| Rondine 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Rolmarino (libanoti) 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satureia (thymbra) 136        |
| Rubeta.legui.rimedii. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sauma nerva. 40               |
| Rubo 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pe.) 166                      |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Satyrio erythronio. 167       |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 12                         |
| - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | scadice (scanaria herba.) 103 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | scamonea (la preparata dia    |
| Ruggine scolecia 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gnal.)                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7 117                       |

| T A                            | V    | OLA                     |      |
|--------------------------------|------|-------------------------|------|
| seithale.segns.                | 04   | Siderite.               | 184  |
| Scolopendra marina (cer        |      |                         | 184  |
| pede.)                         | 65   | Siderite terza.         | 184  |
| scolopendra.fegni.303.ri       | me   | Siderite achillea.      | 184  |
|                                |      | Silique.                | 55   |
| Scorpioide.                    | 231  | Siluro(fele.)           | 67   |
| Scordio.                       | 62   | silybo.                 | 219  |
| Scorodopraso.                  | 06   | Sinaride.               | 67   |
| Scorpio marino.rimedii.        |      |                         | 72.  |
| Scorpione terrestre.           |      | Sio.                    | 99   |
| Scorpione.segni.303.rim        | e.   | Sisere.                 | 94   |
|                                |      | Sisimbrio.              | 99   |
| Scorpione marino.              |      | sisimbrio secondo.      | 100  |
| Scorza di palma.               | 53   | smilace hortense.       | 104  |
| Scorza d'incenso.              | 34   | smilace.                | 199  |
| Scorza de serpi.               | 65   | smilace aspero.         | 212  |
| Scorze de melo granato (1      | 1112 | smilace spinoso.        | 212  |
|                                |      | smyrmio (mazzeroni i    | mpes |
| Securidaca.                    | 67   | ratoria.                | 147  |
|                                |      | solatro hortense.       | 195  |
|                                |      | solatro sonnifero.      | 196  |
|                                |      | solatro furioso.        | 196  |
|                                |      | soncho (crispigno, cice |      |
|                                | 103  | bita.)                  | 100  |
| Sepe.                          |      | sorbe.                  | 57   |
| Sepia.                         |      | sorcio ragno            | 73   |
|                                | 00   | Sorcio aragno. legni.30 |      |
| Serpentaria maggiore (d        | ra:  | medii.                  | 308  |
|                                |      | Sory.                   | 265  |
| Serpentaria minore.            |      | Sparagi.                | 98   |
| Serpillo.                      |      | Sparganio.              | 191  |
| Serc di latte.                 |      | spina acuta.            | 44   |
| Sesamoide maggiore. 2          |      | Spina bianca.           | 127  |
|                                |      | Spina arabica, ouero es | git. |
|                                | 89   | tia.                    | 127  |
| Seseli di marsilia (sileri.) 1 |      |                         | 129  |
| Seleliethiopico.               |      | sponghe.                | 272  |
| Seseli de la morea.            |      | Spuma di sale.          | 269  |
| - 6 1: 3:                      |      | Spuma di nitro.         | 270  |
|                                | 59   | Spuma d'argento:        | 259  |
|                                |      |                         |      |

| 0 - 20                  |          | OLA                         |        |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| Squilla.                |          | terra cimolia.              | 279    |
| Staclia.                | 160      | terra pnigite.              | 279    |
| Stacte (Storace liquide |          | terra de le fornaci.        | 279    |
| Staphide agria.         |          | terra melia.                | 279    |
| Stebo(scabiosa.)        | 119      | terra ampelitide.           | 280    |
| Sterco del ferro.       |          | teste de le fornaci.        | 279    |
| sterco del piombo.      | 258      |                             | 66     |
| Sterchi d'animali.      | 82       | testicoli del hippopotan    | 10.66  |
| Stibio.                 | 268      | testicolo del cane (serp    | ens    |
| Sticade (sticados.)     | 133      | tina.)                      | 166    |
| Storace (storace calan  | nita.)32 | testicolo del cane secod    | 0.166  |
| Stratiote.              | 204      | teucria.                    | 158    |
| Stratiote secondo (m    | illefo,  | thalassomelite.             | 239    |
| glio.)                  | 204      | thapsia (turbith del mo     |        |
| strigméto d'olio de ba  | 18n1.19  | annelo.)                    | 218    |
| Succidume di lana.      | 76       | thlaspi(agretti.)           | 107    |
| Sugo d'una acerba mi    | ıl.      | thymelea.                   | 225    |
| fo.                     | 24       | thymo.                      | 136    |
| suole di scarpe uecchi  |          | thymoxalme.                 | 240    |
| Symphito petro (conf    | oli.     | tiglia.                     | 45     |
| da.)                    | 178      |                             | 221    |
| Symphito secondo,       | 178      |                             | 68     |
|                         |          | torpedine pesce.            | 65     |
| Talituro.               | 103      | tossico.segni.rimedii.      | 291    |
| Talo.                   | 71       | tragacantha (draganti.)     | 129    |
| Tamarice (myrica.)      | 43       | tragio.                     | 188    |
| Taxo arbore.legni. rin  | 100      | tragio seocndo.             | 188    |
| dii.                    | . 0 .    | trago.                      | 88     |
| Telepho.                |          | trago.                      | 188    |
| Telline.                | 63       | tragorigano.                | 133    |
| Terebintho              | 37       | tribolo.                    | 179    |
| Terra rossa.            | 263      | trichomane (capel uene.     | 119    |
| Terra rossa fabrile.    | 203      | TP)                         | 401    |
| Terra sigillata (lemnia | fphra    | trifoglio(tryphyllon.)      | 161    |
| gi.)                    | 263      | 4 miles of line             |        |
| Terra.                  | 278      | trilagine (chamedry.).      | 210    |
| Terra erethria.         | 278      |                             | 86     |
| Terra samia.            |          | 4 : C = 10 C                |        |
| Terra chia.             |          |                             | 47     |
| terra selinusia.        | 279 1    | tussilagine (bechio, farfar | 104    |
|                         |          | ) . / Decino, affar         | CIII   |
|                         | V        | imbre with sat              | urcsin |
|                         | ,        |                             | 1/121  |

南科馬施

U

ij.

所例

| TAVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ungula caballina.) 102 Vino aromatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43    |
| vino di peuere di mirra d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iri   |
| verbasco (tasso barbas, de. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48    |
| fo.) 204 Vino nettareo. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    |
| verbenacassanzuinale, bors Vino di nardo. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48    |
| bonaga, herba di san Gio. Vino d'asaro. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    |
| uanni.) 190 Vino di nardo leluatico. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49    |
| verbenaca supina. 190 Vino di dauco. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49    |
| Vermi de la terra (lumbri» vino de la lattia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49    |
| ci.) 73 Vino de la panace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49    |
| velpe timedii. 307 vino d'acoro, e de la glien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1112  |
| Vertu de li grassi. 80 za. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49    |
| vessicaria (halicacabo.) 196 Vino d'apio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149   |
| vetriuolo (atramento suto. Vino di finocchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149   |
| rio. 164 Vino di fiore di lale. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49    |
| willo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149   |
| A I II O O I I D I I A C I C .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250   |
| VIII 7 CC 12 CT C 12 C | 250   |
| VIII VIII III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2)0   |
| 4 1121 64 66 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251   |
| Allic retto district of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244   |
| 5110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244   |
| VIIIO CIT POLICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44    |
| Allie de monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |
| 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245   |
| A 1110 Children D. Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245   |
| A 1110 mi awa a 111 mi a 111 m | 245   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208   |
| vino di marrubio. 247 viola, vino di thimo. 247 viole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165   |
| vino di thimo. 247 viole. vino de la fatureia. 247 vipera fegni. 304 rime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 0 ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309   |
| vino di calamento. 247 vischio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156   |
| vino de la coniza. 248 vite alba (brionia.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228   |
| Allio mera course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

|                          | AV    | OLA                        |        |
|--------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Vite negra               | 229   | Vinguento hedycroo         | 29     |
| Vite lambrusca           | 229   |                            | 29     |
| Vitelambrusca.           | 232   |                            | 30     |
| Vite uinifera            | 232   |                            |        |
| Vitice                   | 49    |                            | 31     |
| Vmbilico di uenere (coly | rles  | Vnguento malobatrino       |        |
| don)                     | 202   | Vnguento ialmeno           | 38     |
| vinbilico di Venere seco | 112 = | yrina d'animali            | 84     |
| do                       | 202   | vrtica(acaliphe)           | 202    |
| Vughia di capra          | 69    | Vuna freica                | 232    |
| Vnghia d'asino           | 69    | Vua passa                  | 233    |
| Vnguenti                 | 22    |                            | - > /  |
| Vinguento rosato         | 22    | Xanthio(lappa)             | 211    |
| Vnguento elatino         | 23    | Xiloballamo (legno di 1    | ballas |
| Vnguento melino          | 23    | mo)                        | 14     |
| vuguento enantino        | 24    | xiloaloe(agallocho)        | 15     |
| vuguento telino          | 24    | Xiris (iride seluatica, gl | adio=  |
| vnguento sampsuchino     | 24    | 10)                        | 181    |
| Vnguento ocimino         | 25    |                            |        |
| vnguento d'abrotano      | 25    | Zaffrano(croco)            | 16     |
| vnguento d'aneto         | 25    | Zea                        | 88     |
| Vnguento di giglio       | 26    | Zenzouo(Zingiber)          | 109    |
| Vnguento narcissimo      | 27    | Zitho                      | 87     |
| Vnguento crocino         | 27    | Zopista                    | 39     |
| Vnguento ligustrino      | 27    | Zolfo                      | 267    |
| Vnguento irino           | 28    | zucca (cucurbita.)         | Ini    |
| Vnguento gleucino        | 29    | Zucca scluatica (colloqu   | intia  |
| Vnguento amaracino       | 29    | da)                        | 227    |
| Vnguento megalino        | 29    |                            | 1      |
|                          |       |                            |        |

In Venetia per Giouanni de Farri & fratelli. Nel M D X L I I.

10

15/



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2

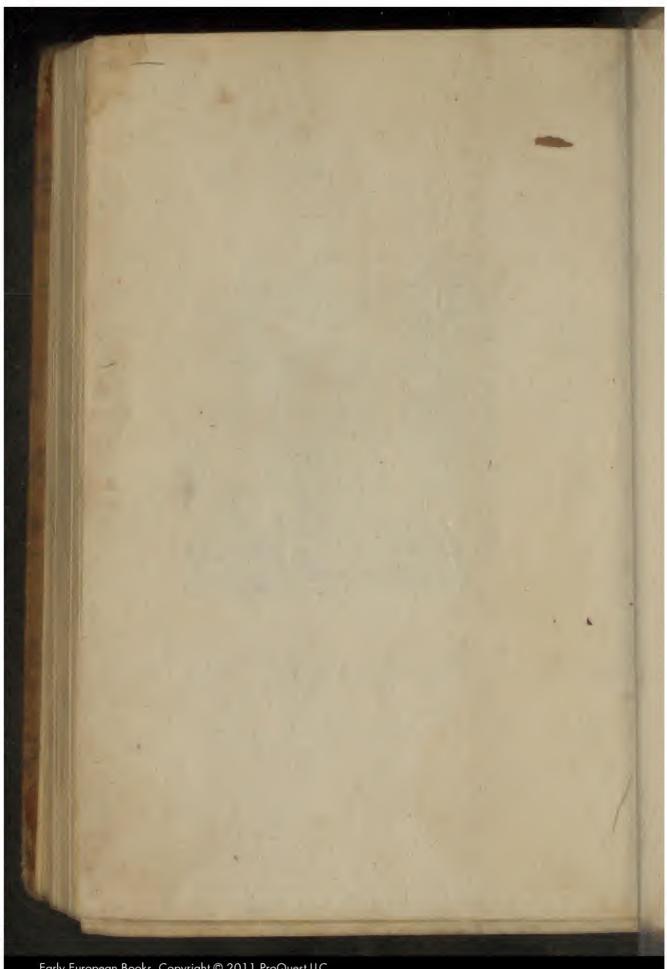

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 1798/A/2